

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

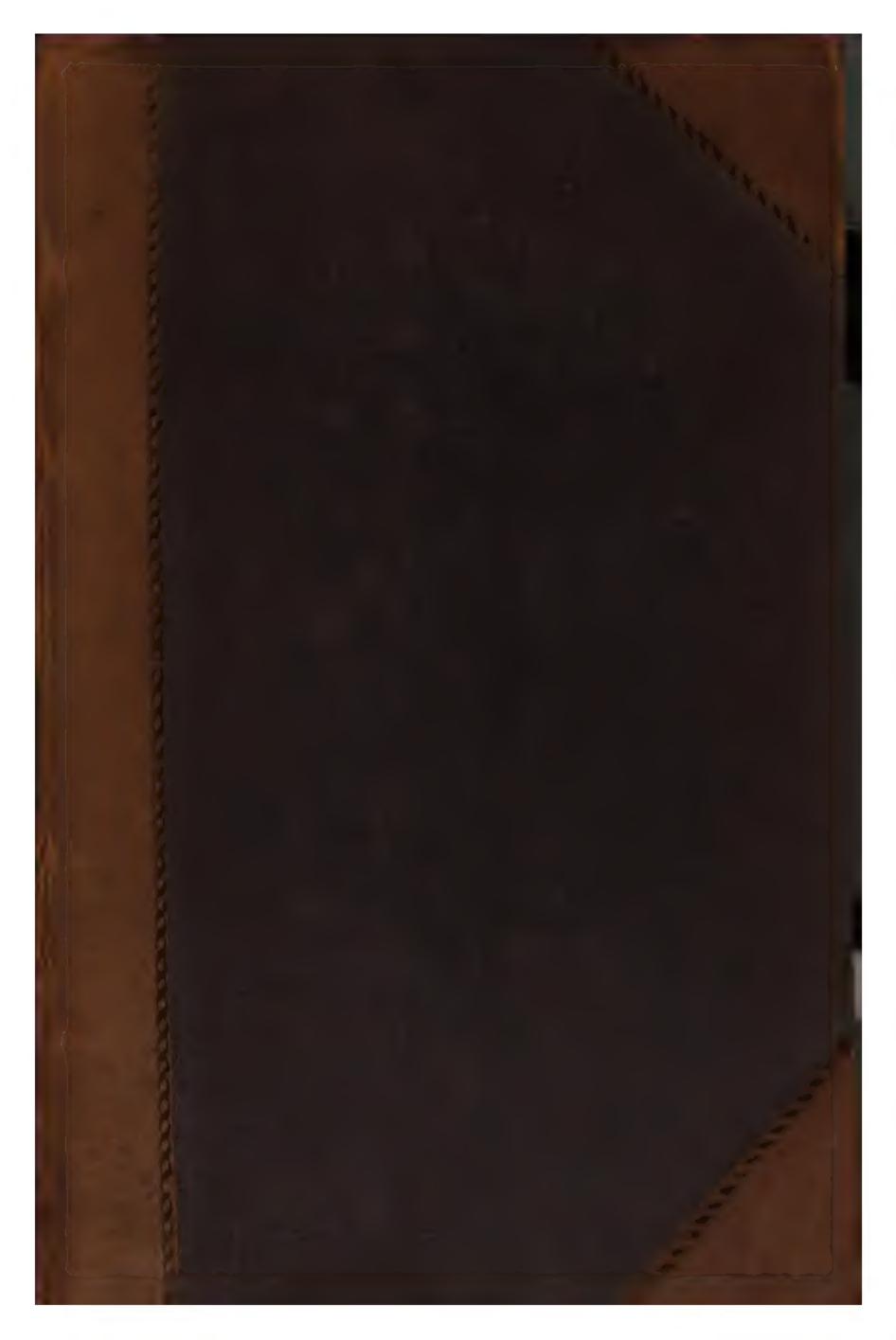





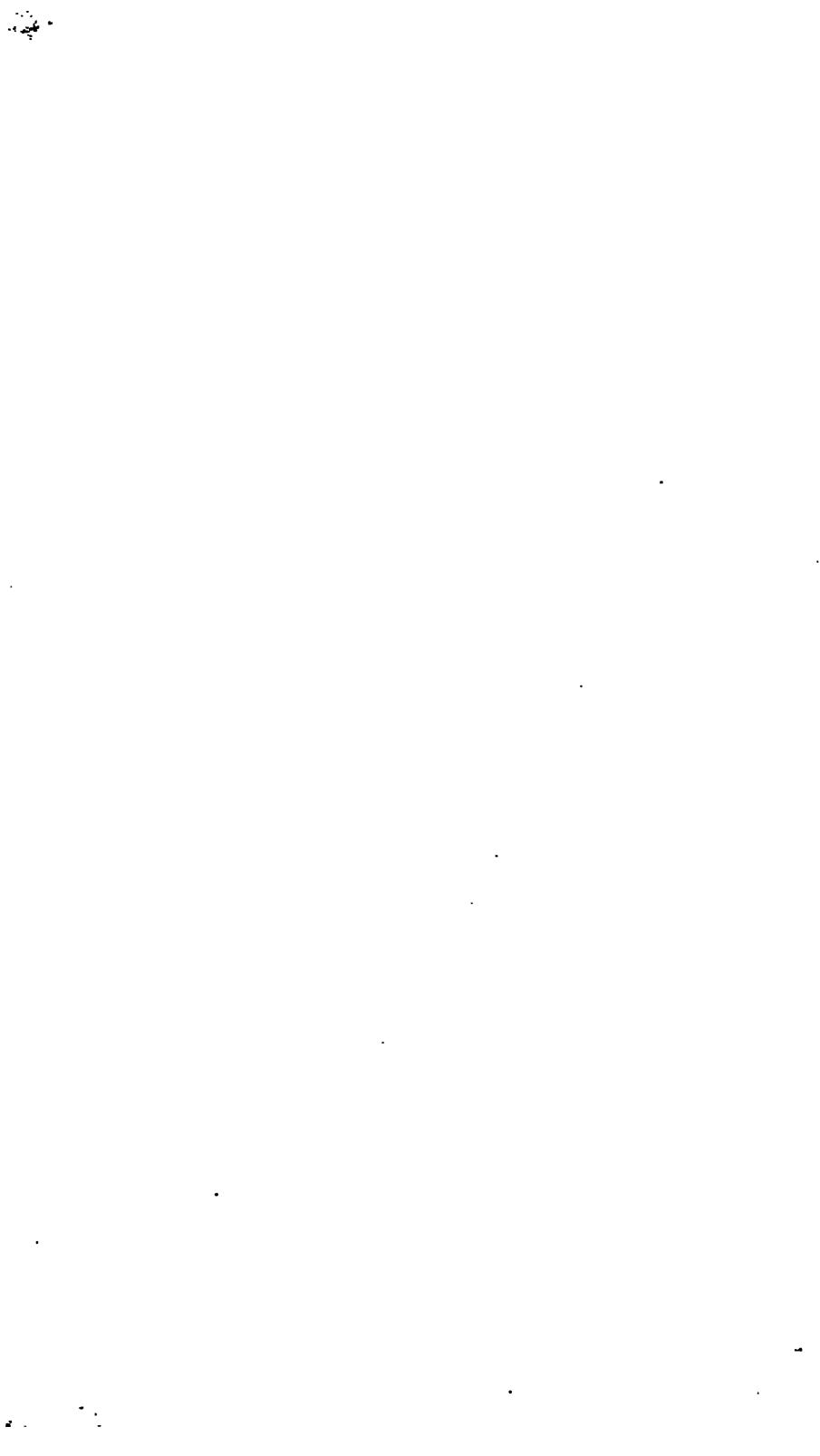



-





.

•

•

•

•

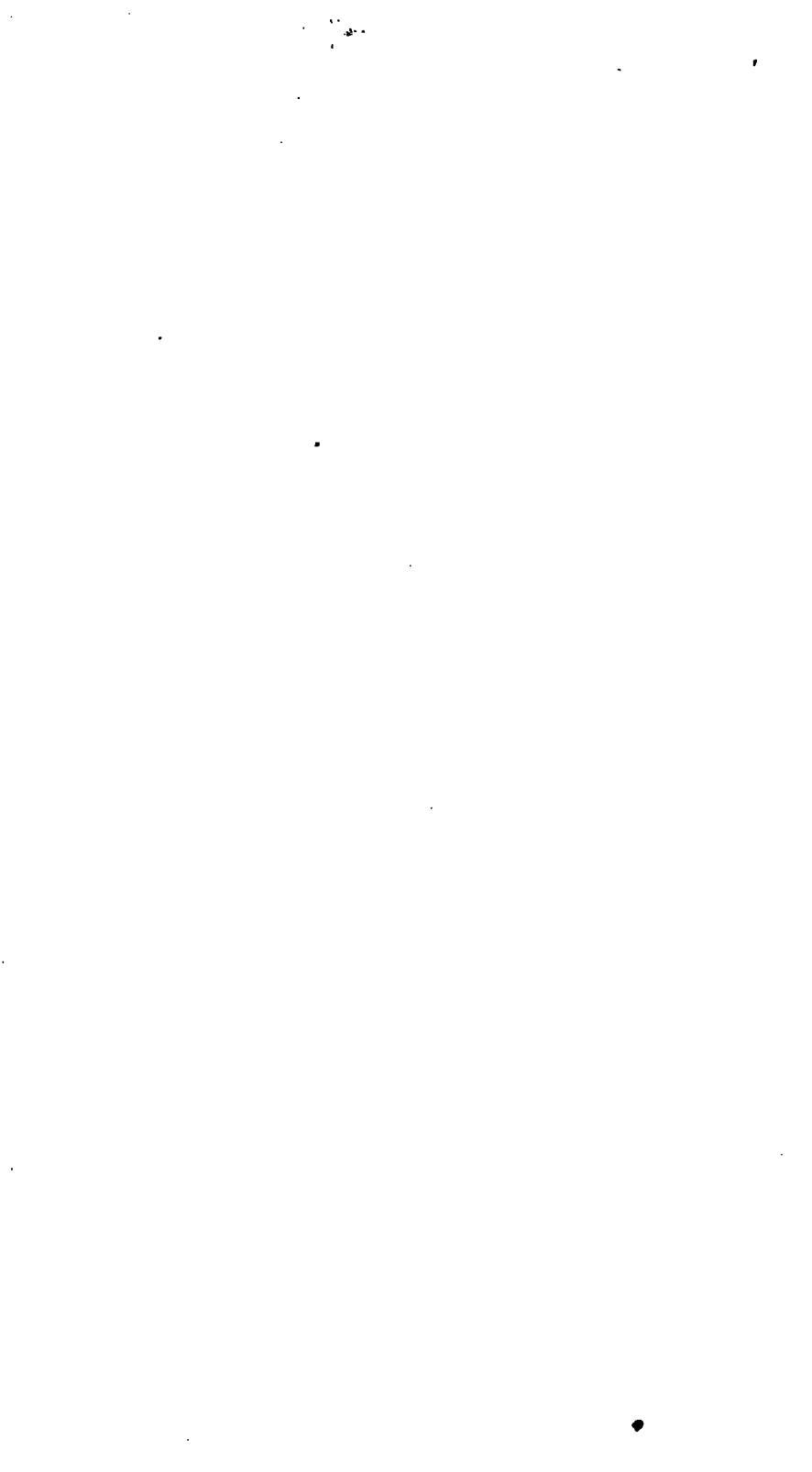

## STORIA ANTICA D'ITALIA

**VOLUME QUARTO** 

|   |   | . i. |        |   |
|---|---|------|--------|---|
|   |   | •    |        |   |
|   | • |      |        |   |
|   |   |      | •<br>• |   |
|   | • |      |        | · |
|   |   |      |        |   |
|   |   |      |        | • |
|   |   | ,    |        |   |
|   |   | •    |        |   |
| • |   |      |        |   |
|   | • | •    |        | • |
|   |   |      |        |   |

# STORIA D'ITALIA

DAI TEMPI PIÙ ANTICHI

FINO ALL'INVASIONE DEI LONGOBARDI

SCRITTA

#### DA ATTO VANNUCCI

Romanum principem ... generis humani ... dominum. (Tacito, *Hist*. III, 68).

Numine Deûm electa (Italia) quae... sparsa congregaret imperia, ritusque molliret, et tot populorum discordes ferasqua linguas sermonis commercio contraheret, colloquio et humanitatem homini daret, breviterque una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret.

(Plinio III, 5).

Volume Quarto

FIRENZE
POLIGRAFIA ITALIANA

1855.

246. a. 307.

Action to the same

.

.

## LIBRO SETTIMO L'IMPERO ROMANO

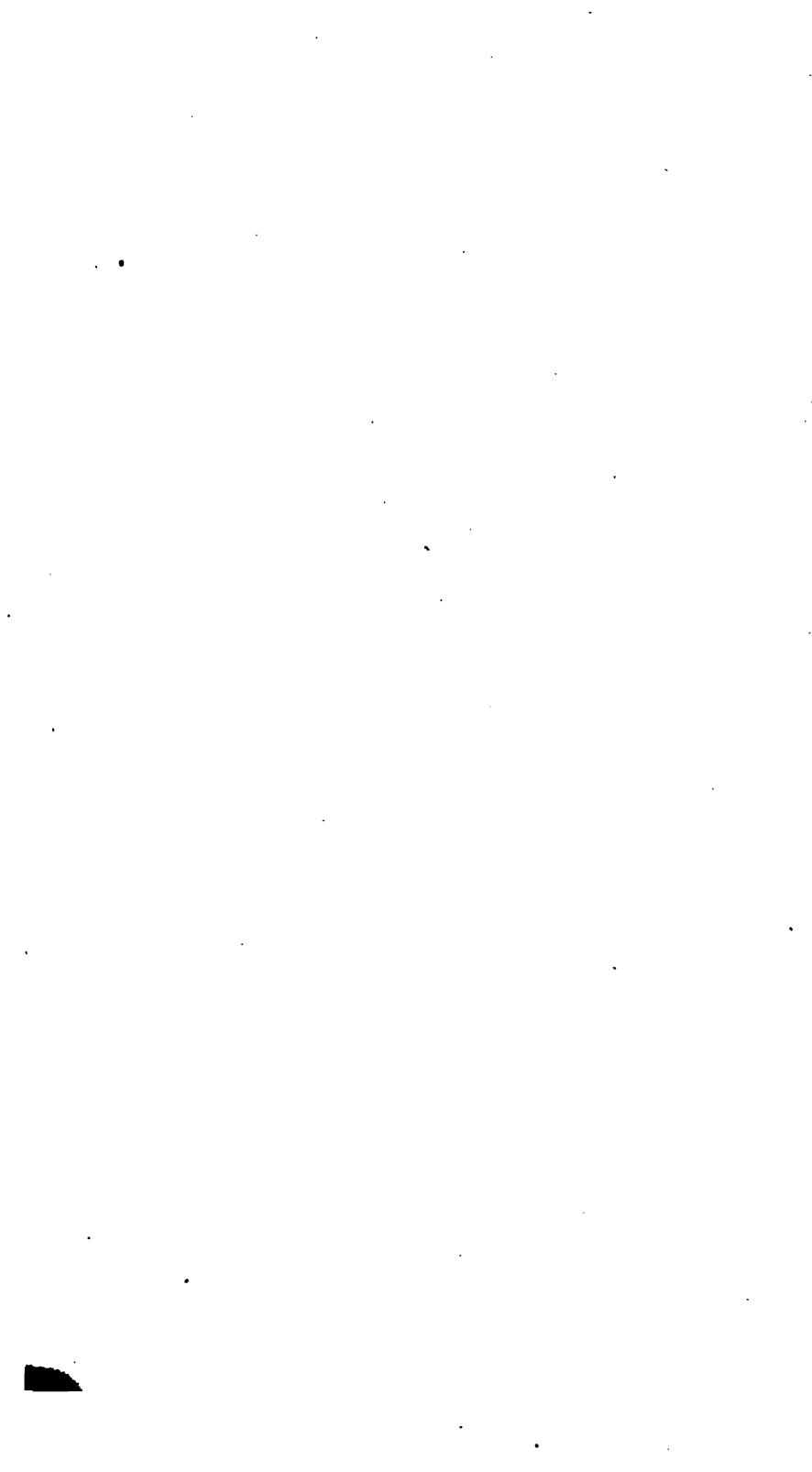

### LIBRO SETTIMO

### L'IMPERO ROMANO

#### CAPITOLO I.

Augusto lavora destramente tutta la vita a riunire in se solo ogni potere della caduta Repubblica, e sotto apparenze repubblicane costituisce l'impero. Ordinamenti, leggi e riforme a Roma, in Italia e nelle provincie. Nuovi ordini delle milizie; eserciti stanziali e guerre per istabilire e per assicurare i confini dell'impero. Il popolo pasciuto e divertito applaudisce al felice padrone, mentre pochi sospirano invano la spenta libertà. Anche le opere immortali delle lettere e delle arti usate come strumenti d'impero. La poesia e la storia alla corte. I grandi monumenti di Roma. Lusso e commercio. La famiglia imperiale, e la vecchiezza e la fine d'Augusto.

Compreso d'orrore io metto mano a scrivere le sorti di Roma e d'Italia sotto l'impero dei Cesari, e a discorrere i tempi in cui i mutati ordini non danno riposo, e le rivoluzioni continuano più crudeli, più istantanee, più numerose, e all'agitata libertà succede servitù sanguinosa, e tutte le vite degli uomini dipendono dai capricci di un despota imbecille o di un pazzo feroce. Abbiamo alle mani una storia di enormi delitti, e lo strazio disonesto e la morte di un mondo. E prima di tutto dobbiamo vedere come si stabilisse quest'ordine nuovo che, mite dapprima, diviene poi

crudelissimo, e tutto avvilisce e deturpa, e flagella con mali inenarrabili la stirpe umana, ed ha per suoi strumenti e compagni perpetui i veleni, i ferri, i furti, le confiscazioni, le spie, e la reggia stessa riempie di sangue, e in balia di ebbri soldati pone lo scettro e le vite dei principi, i quali cadono traendo seco migliaia di vittime umane dopo avere contaminata la terra col sangue di loro madri, di loro mogli, di loro parenti, e dei partigiani, dei generali e degli eserciti interi; e in mezzo alle incertezze e ai furori dura più di 500 anni per lasciare Roma e l'Italia in preda dei barbari.

Il vincitore di Antonio e di Cleopatra dopo avere, coi sottili accorgimenti e coi poderosi sforzi, tolto di mezzo ogni ostacolo, mirava cupidamente a godere solo i frutti delle lunghe fatiche recando in sua mano ogni potere dello stato. Quelli che scrissero che Ottavio dopo dodici anni di pericoli, di guerre, e di delitti commessi per amore d'imperio, volle sinceramente abdicarlo allorchè ebbe conseguito quasi tutti i suoi desiderii, mostrarono piccola conoscenza dell'uomo, e così grande semplicità da dare idea non troppo buona del loro giudizio. È vero che egli stesso lo disse più volte; ma appunto perchè un tale uomo lo disse, si vuol credere che non lo avesse nell'animo. Egli voleva prendere a gabbo la gente avvezza da lungo tempo alla libertà, facendosi padrone senza dirlo e senza parerlo, perchè sapeva la sorte foccata a Cesare che non studiò di dissimulare a bastanza; voleva fondare a suo profitto un'autorità illimitata, simulando, per tor via ogni sospetto, di non fare mutazione e di continuare rinnuovati gli ordini antichi; studiava di recare ad effetto il suo disegno destramente e lentamente perchè l'impresa non gli fallisse. Sapendo che

gli uomini si lasciano governare dai nomi, pensò che tutti coi nomi antichi accetterebbero la servitù nuova. E a questo lavorò tutta la vita con maraviglioso apparato di prudenza e di scaltrimenti, e menò sì bene le arti sue che quando ebbe preso ogni cosa la città lo salutò padre della patria, e gli storici lo celebrarono per avere restituita la maestà e la dignità al senato e ai magistrati, e rinnuovata l'antica Repubblica (1).

Le parti di dissimulatore rappresentava con tanta maestria che neppure alcuni dei più intimi confidenti scoprirono i segreti dell'animo suo, se è vero che chiedesse loro consiglio sul partito da prendere. Narrano che dopo i trionfi e le feste della vittoria si restringesse a consulta con Cilnio Mecenate e con Marco Agrippa, come per chiedere il loro avviso sul disegno di ristabilire la Repubblica nel tempo stesso che era risolutissimo a piantare più ferme le basi della sua dominazione. È stato avvertito e giova ripeterlo, che i discorsi posti da Dione in bocca a quei due consiglieri non sono altro che una esercitazione rettorica dello storico greco, quantunque e' faccia loro dir cose conformi pienamente all'indole di ciascheduno. Agrippa franco soldato e amico ai seguaci di libertà discorse dell'amore di egualità innato negli uomini, mostrò i pericoli e i danni del potere di un solo, e apertamente consigliò di restituire la Repubblica e la costituzione che già fece la gloria e la grandezza di Roma; ciò desiderarsi dai liberi uomini, ciò volersi alla sicurezza di Ottavio. All'incontro Mecenate cortigiano solenne, e perciò bisognoso di una corte e di un principe mostrò con lunga diceria che la sicurezza del vincitore, e le

<sup>(1)</sup> Velleio Patercolo II, 89.

condizioni di Roma e dei vinti necessitavano il governo di un solo, il quale per altro non doveva esser dispotico, ma distruttore dell'anarchia e rigeneratore della Repubblica. Espose anche i suoi pensieri sugli ordini del nuovo governo che voleva essere regio nel fatto senza averne l'odioso nome; e consigliò di stringere il mondo in monarchia potente e una per egualità di diritti, di leggi e d'imposte (1).

Ottavio seguì naturalmente i consigli di Mecenate per ciò che riguarda il governo di un solo, ma lodò Agrippa di sua franchezza, e unendolo poco appresso alla sua famiglia con nozze, lo usò ai suoi disegni. E d'ora in poi mise ogni studio a fondare un ordine che, mentre nel fatto dava tutto ad un solo, non era nè monarchia nè repubblica, e riposando sopra una menzogna, preparava il regno dei soldati e l'interregno di tutte le leggi.

Console già da più anni, mirava a pigliarsi questa carica a vita, e la ebbe in appresso. Ora importandogli soprattutto la forza delle armi si fece decretare dal senato il nome d'imperatore, non come soleva darsi già ai generali vittoriosi per segno di onore, ma come indicante l'autorità suprema quale fu presa da Cesare (2); e con quel nome accoglieva in se solo tutta la potestà militare, riduceva i capitani a suoi luogotenenti, si obbligava per giuramento i soldati, e li rendeva docili strumenti di sua grandezza.

Nei suoi trionfi dedicando la basilica Giulia in cui dovevasi radunare il senato, aveva posto sull'altare la statua della Vittoria (3); col che diceva chiaro come egli vincitore dei nemici intendesse di avere ridotti in

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LII, 1, 2, 3.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LII, 3.

<sup>(3)</sup> Dione LI, 3.

sua potestà anche i padri coscritti. Voleva usare il senato a sosteguo del trono per dare autorità al nuovo governo coi decreti della famosa assemblea. Quindi per darle più autorevole e più venerando sembiante, mentre la spogliava di tutta l'antica potenza, si adoprò a purgar la curia dei membri indegni postivi nella licenza delle guerre civili, usando la censura e la pre- Av. G. C fettura dei costumi a cacciar via gli immeritevoli, e i nemici agli ordini nuovi. E perchè ell'era difficile e pericolosa faccenda, a quei giorni stette cinto di amici gagliardi, andava al senato con spada e corazza, nè ammetteva al suo cospetto alcun senatore se non dopo averlo fatto frucare per sicurezza che non portasse armi sotto (1). Per via di dimissioni volontarie ottenute alcune colle buone, e altre colle minaccie fece sì che 190 senatori lasciassero la curia, e per non irritarli troppo si destreggiò perchè non fossero notati d'infamia, e lasciò loro le mostre esterne di quella dignità. Tornato poscia più volte a far questo spurgo, ridusse i senatori da mille a 600, e molti di questi rese favorevoli a sè colla liberalità; perchè avendo inalzato il censo senatoriale da 400 mila fino a un milione e 200 mila sesterzi (2), dette ai meno ricchi ciò che mancava loro per giungere a quella somma (3).

Nel nuovo ordine i padri continuarono a dare udienza agli ambasciatori stranieri, ad andare ai governi dei sudditi e delle legioni, a sedere nei tribunali, ad amministrare in apparenza l'erario, e furono inalzati ad alta corte di giustizia per giudicare i rei di delitti di stato, i governatori delle provincie, le donne

<sup>(1)</sup> Svetonio 35.

<sup>(2)</sup> Equivalenti a 238, 557 lire italiane.

<sup>(3)</sup> Svetonio 41; Dione Cassio LII, 3; LIV, 3; LV, 3.

nobili che si coprivano d'infamia, e in generale i casi criminali che per causa del grado elevato delle persone più offendevano la pubblica disciplina (1). Ma per ciò che riguarda la potestà deliberativa, il senato conservò solo le apparenze di quello che era stato in antico: perchè quantunque sia detto che nelle adunanze lasciavasi ad ognuno libertà di opinione, è certo che i padri dovevano sancire, non discutere le proposizioni del principe. E i suoi devoti largamente sancivano tutto; e gli altri vedendo esser vano l'opporsi, alla fine non andavano più alle adunanze quantunque ridotte a due sole al mese, e tolte in settembre e in ottobre. Invano furono poste multe a chi mancasse non impedito da giusto motivo; le adunanze continuarono ad essere sceme; e non intervenendo neppure i due terzi, cioè 400, bisognò stabilire che anche da numero minore potessero farsi i decreti (2).

Per impedire che i malcontenti si recassero altrove a far novità fu ordinato che niun senatore potesse uscire d'Italia senza licenza del principe. Per far meno sentire a tutti il peso della sua signoria, Ottavio usava modi gentili coi padri, non volle che si alzassero nè quando entrava nè quando usciva dalla curia; con parecchi tenne relazioni amichevoli, e li visitava nel giorno di loro natalizio (3). Ai loro figliuoli concesse di usare i distintivi paterni e ordinò che di buon ora intervenissero alla curia per pigliar pratica nelle faccende. Anche le mogli in appresso ebbero onori e titoli di chiare e di chiarissime (4); ma il senato

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LII, 2; LIV, 3; Svetonio 66; Tacito, Ann. II, 28, 31, 85; Walter, Storia del diritto di Roma, lib. I, cap. 32.

<sup>(2)</sup> Svetonio 35; Dione Cassio LIV, 3, 5; LV, 1.

<sup>(3)</sup> Diono Cassio LII, 3; Svetonio 53.

<sup>(4)</sup> Digest. lib. I, tit. 9; leg. 8; Renier, Mélanges d'épigraphie, pag. 7 ec., Paris 1854.

destinato solamente a scemare colla autorità del suo nome antico l'odio dell'usurpazione, e a coprire la tirannide, non ebbe più se non le apparenze del potere trasferito in mano di un solo; e più tardi cadendo negli ultimi obbrobri della servilità, quelli che già composero il consiglio santissimo e sempiterno di Roma e delle nazioni (1), furono riserbati a dar consigli alla cucina di corte (2), e a deificare i tiranni.

Per accrescere il numero dei suoi aderenti, Ottavio creò nuove famiglie patrizie (3) da porre in luogo di quelle spente dalla guerra civile, e studiò di tirare a sè i cavalieri ai quali aveva già rimesso i denari di cui come appaltatori delle pubbliche rendite erano debitori allo stato (4). Coll'intendimento di fare dell'ordine equestre come un corpo di nuovi nobili, lo riformò severamente, facendo render conto ad ogni cavaliere dei fatti suoi; e alcuni ne degradò per illecite usure, e ai più fece una reprimenda in segreto. Lasciò loro gli appalti delle rendite pubbliche, li conservò nei tribunali, fu largo con essi di onori e di privilegi e di ufficii e li usò nell'amministrazione di tutto l'impero. Aveva anche vietato che per onore dell'ordine scendessero nell'arena a combattere, ma da ultimo fu costretto a revocare le sue leggi impotenti contro-il costume (5).

Agrippa suo collega nella censura dopo fatto il censo che segnò 4 milioni e 63 mila cittadini (6), pose in capo alla lista dei senatori il nome di Ottavio, e lo

<sup>(1)</sup> Cicerone, Pro Domo 28; Pro Sextio 65.

<sup>(2)</sup> Giovenale, Sat. IV.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LII, 3; Tacito, Ann. XI, 25; Monum. Ancyr.

<sup>(4)</sup> Appiano V, 130.

<sup>(5)</sup> Svetonio 39, 43; Dione LII, 2, LV, 1, LVI, 3; Plinio XXXI, 7.

<sup>(6)</sup> Monum. Ancyr.

proclamò principe del senato, titolo repubblicano che gli dava il diritto di opinare il primo nell'assemblea, e quindi il modo di governare gli avvisi e le deliberazioni degli altri (1).

L'anno appresso, per togliere a sè l'infamia delle crudeltà commesse cogli altri triumviri condannò le proscrizioni, abolì i decreti del triumvirato, e dichiarò che il suo trionfo era quello delle leggi e della giustizia (2). Di che la gente ammirata applaudiva; e in plausi più ardenti proruppero quando con più solenne commedia dichiarò in senato esser fermo di spogliarsi d'ogni autorità e di rendere al popolo e al senato gli antichi diritti. Si diceva contento di aver vendicato l'uccisione di Cesare, e ridotto l'impero a tranquillità. Voleva ora godersi la vita in riposo, e aveva più caro il titolo di semplice cittadino romano e l'amore del popolo, che la pompa di dominatore del mondo; la pubblica libertà gli stava a cuore più di qualunque suo particolare vantaggio.

I senatori furono variamente commossi a queste parole. Alcuni le presero sul serio, e se ne dolevano; e altri si rallegravano della libertà rinascente, mentre i partecipi o indovini del segreto inalzavano soli la voce pregando il principe a non parlare di riposo, a non abbandonare la repubblica affidatagli dagli Dei, e ad assicurarla colla pace dopo averla salvata colle armi. Egli fintosi irremovibile dapprima, disse poscia che sforzato dalle preghiere e dal comando dei padri cedeva a ritenere il governo, ma per soli dieci anni, protestando anche che abbrevierebbe quel termine se la calma rinata e il bene della patria lo domandas-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LIII, 1.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. III, 28; Dione, loc. cit.

sero. Pure non sentendosi forze bastanti a reggere da sè tanto impero, disse ne piglierebbe solo una parte. E fece sembiante di voler diviso il governo col senato e col popolo ai quali lasciò le regioni interne dell'impero, che per esser tranquille non abbisognavano di eserciti, e prese per sè le provincie poste ai confini, le quali come esposte alle invasioni barbariche volevano presidii permanenti (1); e così mostrando di fare un beneficio al senato col dargli i luoghi di più facil governo, lo lasciava senz'armi, e pigliava tutte le forze militari per sè.

1 senatori o venduti o creduli, o rassegnati gli decretarono novelli onori, e poichè egli voleva consacrato con altro nome il cominciare di questa nuova potenza, sulla proposizione di Planco sconcissimo adulatore, gli dettero il nome di Augusto; nome che usato già a designare i luoghi consacrati dai riti degli auguri, circondava il principe di sovrumano splendore, e lo faceva quasi divino (2). Di più decretarono che si ornasse di lauro e di una corona di quercia il vestibolo della casa di lui (3) per ricordarlo salvatore dei cittadini, e perpetuo vincitore dei nemici, e lo cinsero in città di soldati che gli guardassero la persona. Poscia un Sesto Pacuvio tribuno rincarando in adulazione consacrò se stesso ad Augusto, ed obbligatosi a non sopravvivergli, costrinse a far lo stesso quanti trovava per via, e da ultimo fece ordinare dal popolo che il mese sestile avesse il nome d'Augusto (4).

Questi non aveva raggiunto ancora tutti i suoi desi-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LIII, 1, 2; Svetonio 28 47; Strabone XVII, 1.

<sup>(2)</sup> Dione LIII, 2; Svetonio 7.

<sup>(3)</sup> Monum. Ancyr.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LIII, 3; LV, 1; Svetonio 31; Macrobio Saturn. I, 12.

derii: al suo solito procedeva lento per arrivar più sicuro, e attendeva tempo e congiunture propizie. Niun usurpatore, come bene su detto, usò mai più scaltrezza, nè con maggior pazienza aspettò che gli uomini e il tempo facessero lentamente ma sicuramente ciò che egli non avrebbe potuto ad un tratto senza violenza pericolosa. Non aveva la cieca e brutale ambizione che invece di evitare gli ostacoli si piace di romperli, e calpesta leggi e costumi in luogo di preparare accortamente la via che conduce di necessità alla servitù eterna degli uomini (1).

Dopo gli onori avuti finquì, a dileguare i sospetti che da innovazioni sì gravi potevano partorirsi, si allontanò dalla città andando a ordinare le Gallie, e a guerreggiare nella Spagna. La lunga assenza e la notizia giunta poscia a Roma di una grave malattia che lo colpì a Tarragona crebbero l'affetto dei devoti alla sua persona e agli ordini nuovi. Quindi ardenti dimostrazioni di gioia all'annunzio della sua guarigione, e nuove servilità nel senato. Poi quando tornò alla città, Av. G. C. e depose l'undecimo consolato dandolo pel resto dell'anno a Lucio Sestio già caldo partigiano di Bruto si levò grande entusiasmo anche tra molti cittadini rimasti fedeli a parte repubblicana. E allora alcuni senatori, profittarono di quella sua dimostrazione liberale per dargli un'altra spoglia della Repubblica, e per farlo più despota. Gli dettero la potestà tribunizia e l'autorità proconsolare per tutta la vita (2), e la facoltà di proporre ciò che volesse nell'assemblea del senato, anche quando non avesse attualmente le insegne di console. La potestà di proconsole per-

Roma 731.

<sup>(1)</sup> Cayx, Histoire de l'empire romain, Paris 1836, vol. 1, pag. 73.

<sup>(2)</sup> Svetonio 27; Dione Cassio LIII, 5.

messa dalle leggi antiche solo fuori di Roma, a lui fu conceduta con autorità militare e civile nelle provincie, e in Italia e in città. La potestà tribunizia (1), che a differenza degli antichi tribuni (2) poteva esercitare anche fuori di Roma, gli dava il diritto di convocare a sua voglia il senato e i comizi, di propor leggi, di impedire quanto altri proponesse a suo danno, di ricevere appellazioni da ogni sentenza, e col nome di difensore della plebe lo copriva dell'inviolabilità degli antichi tribuni, privilegio terribile, che poscia divenne fondamento alla legge di maestà colla quale i despoti successivi sparsero fiumi di sangue. Egli trovò, dice Tacito, questo vocabolo di potere supremo per non pigliare nome di dittatore e di re, e per sovrastar pure con qualche appellazione a ogni altro magistrato (3). 1 tribuni antichi rimasero; ma poichè il principe aveva tutti i loro poteri, pochi ricercavano quell'ufficio che più non aveva importanza (4).

A destargli nuove simpatie su usata anche una malattia vera o finta in cui parve voler lasciare il potere ad Agrippa amato da parte repubblicana. E quando la fame e la peste desolarono Roma e l'Italia (732), destramente su sparso nel volgo che queste calamità avvenivano perche non era più console il pacificatore del mondo. Di che il popolo levato a rumore corse alla curia con minaccie d'incendio se i padri non fa-

<sup>(1)</sup> Gli era stata data anche nel 724 (Dione LI, 3), ma non fu contata se non da questo secondo decreto del 731. Tacito, Ann. I, 9.

<sup>(2)</sup> Gli imperatori, scrive Dione, stimano obbrobrioso l'esercitare il tribunato della plebe perchè sono patrizi; ma poi prendono in se medesimi tutta la potesta tribunizia nel maggior grado che essa sia stata giammai; e secondo la medesima numerano anche gli anni del proprio impero. LIII, 3.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. III, 56.

<sup>(4)</sup> Dione LIV, 5.

cessero lui dittatore. Augusto memore degli idi di marzo rifiuta il titolo odioso, prega in ginocchio, s'indigna, e come colpito da dolore ed orrore, si straccia le vesti, supplica che lo uccidano prima di costringerlo a contaminarsi con quella carica stata sempre fatale alla libertà; e alla fine rigettata l'offerta, accetta solo la soprintendenza all'annona, e coll'opra di Tiberio provvede perchè cessi la fame (1).

Dopo andò a ordinare le provincie d'oriente ove si mostrò in tutta la potenza di signore del mondo, governando sovranamente le faccende delle nazioni e dei re, accogliendo ambascerie, dando e togliendo di suo arbitrio libertà e privilegii. E poichè in questo mentre a Roma erano frequenti i rumori per l'elezione al posto di console lasciato vuoto da lui anche quando gli fu offerto di nuovo, egli tornando prese dai desiderati tumulti occasione a usurpare nuova autorità e a rivestirsi delle ultime spoglie della Repubblica. Al solito sotto sembiante di essere sforzato dalle preghiere si fece dare (735) la potestà consolare a vita, e ne prese tutti i diritti lasciando il vano titolo ad altri nominati da lui. Riprese anche la prefettura dei costumi, e con essa il diritto di fare e disfare senatori e cavalieri, di esaminare la maniera di vivere di ogni cittadino, e di metter fuori su ciò leggi e riforme quante volesse. Poi alla morte di Lepido (741) prese pure l'ufficio di pontefice massimo, e quindi ebbe anche la religione e il sacerdozio ai suoi ordini (2). Quando spirò il termine dei suoi straordinarii poteri, si fece prorogare il comando prima per cinque anni, poscia per dieci, e così di seguito fino alla morte, protestando sempre contro

<sup>(1)</sup> Dione LIV, 1.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LIV, 2, 3, 4, 5; Syetonio 31.

la violenza che facevano al suo grande amore del riposo. D'onde poi venne l'uso ai successori di solennizzare il primo giorno del secondo decennio come quello del rinnuovamento di loro potestà (1).

Così a poco a poco recò in sua mano ogni cosa, e quasi fosse solamente il principale magistrato, col nome di principe (2) si fece padrone di tutto il governo, continuando sempre a parlare di Repubblica. Fatti dipendenti da sè i magistrati, comandava a suo arbitrio in città e nelle provincie; aveva in sua mano gli eserciti, le leve, la pace, la guerra, le leggi, i giudizi, le imposizioni e l'erario, quantunque di nome appartenesse al senato (3). I senatori riformati più volte, come vedemmo erano servitori pronti a ogni suo cenno. Il popolo aveva ancora i comizi, ma convocati e preseduti dal principe che li governava a sua voglia. Egli andava alle assemblee, sollecitava pei suoi candidati, puniva le brighe, e per agevolare la votazione anche ai lontani ordinò che dalle altre parti d'Italia si mandassero a Roma per via di schede sigillate i suffragi; ma tutto questo non era più che una vana apparenza, perchè il popolo non aveva facoltà se non di decretare onori al padrone, era spogliato della giurisdizione penale, e quanto alle elezioni il principe faceva sì che non si eleggesse nessuno senza il suo piacimento, e molte volte eleggeva da se stesso senza badare ai comizi (4).

Per questa via Augusto a grado a grado giungeva a porre se stesso in luogo di tutte le istituzioni, e il

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LIII, 2, 3; LV, 1, 2.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. 1, 2.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LI, 3; LII, 2; LIII, 3; LIV, 1 ec.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. I, 15, Svetonio 46 e 56; Dione Cassio LIII, 1, 3; LV, 5; LVI, 4.

che avevano 1060 schiavi al loro servizio. Non sappiamo le particolari funzioni di questi varii ufficiali eletti in ogni quartiere, ma dei capi dei vici è certo che tra le altre cose facevano la polizia dei mercati, che vegliavano all'onestà del comprare e del vendere, e che erano al tempo stesso magistrati municipali e sacerdoti dei Lari (1). Dovevano anche vegliare contro agli incendii frequenti; ma non bastando a ciò gli schiavi posti sotto di essi, su provveduto con istituzione più efficace ordinando sette coorti di vigili che formarono in luoghi determinati altrettanti corpi di guardia, e sotto un prefetto particolare sorvegliavano tutta la città (2), a presidio della quale Augusto ordinò anche tre coorti urbane, come a guardia di sua persona pose cavalieri Germani e diecimila pretoriani partiti in nove e poscia in dieci coorti levate dall'Etruria, dall'Umbria, dal Lazio e dalle colonie antiche, tre delle quali stanziarono in Roma e le altre ne' luoghi vicini d'onde potevano esser pronte ad ogni occorrenza (3). Assicurò la città anche dalle inondazioni del Tevere allargandone e purgandone l'alveo; deputò nuovi magistrati a curare gli edifizi pubblici, le vie, gli acquidotti (4); e

<sup>(1)</sup> Porfirione e Acrone Ad Horat. Sat. II, 3, 281; Egger, Recherches nouvelles sur l'histoire des institutions municipales chez les Romains, noll'Examen des historiens anciens d'Auguste, pag. 357 ec.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LIV, 1; LV, 1.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LV, 2, 4; Svetonio Aug. 49; Calig. 43, Galba 12; Tacito, Ann. I, 24; IV, 5.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LIV, 4; Svetonio 30, 37, 42. Agrippa che fece tanti acquidotti e tante fontane ne prese dapprima la cura egli stesso. Poscia Augusto ne fece una magistratura onorevole, e l'ufficiale incaricato di essa si chiamò curator aquarum. Frontino che più tardi fu curatore delle acque ha conservato il catalogo di tutti quelli che lo precedettero. Vi furono anche due corporazioni (familiae) istituite pel mantenimento degli acquidotti una delle quali si componeva di fontanieri, di ispettori, di muratori ec., e l'altra di pubblici servi che Frontino designa col nome di aquarii. Frontino De Aquaeduct. 98-116. Vedi anche Orelli, Inscript. n. 3203.

fu studiosissimo di impedire le carestie colle distribuzioni gratuite, e col provvedere al pronto trasporto dei grani. Dapprima prese cura in persona di questa grave faccenda; poi nominò deputati straordinarii nei casi urgenti, e pose un prefetto permanente a presedere all'annona con ampia giurisdizione sui mercati e sugli edili cereali (1).

Tolto al popolo quasi ogni potere legislativo ed elettorale, scelse da sè i magistrati più importanti, e pose mano a fare in altro modo le leggi necessarie al nuovo ordine per lui stabilito. Usò di una specie di consiglio di stato composto di senatori, di cavalieri, di magistrati e di familiari a sè più devoti ai quali chiedeva avviso su ciò che voleva ordinare, e le cose deliberate da essi nella casa imperiale da ultimo ebbero autorità come se le avesse sancite il senato (2). All'assemblea generale dei padri non rimaneva che approvare le voglie del principe, le quali egli poscia pubblicava col nome di senaticonsulti.

A tempo della Repubblica i pretori spesso coi loro editti, e con finzioni legali interpetravano le leggi o ne eludevano le disposizioni per favorire i patrizi. Augusto fermo a prendere dagli ordini della libertà ciò che fosse buono a fondare gli ordini del principato stabilì nuovi principii di legislazione sotto il nome degli autori delle leggi repubblicane, e coi suoi editti alterò le leggi antiche e anche quelle pubblicate da lui stesso (3). E così sotto colore di riformare la giurisprudenza la trasformò e la governò a sua volontà. A que-

<sup>(1)</sup> Svetonio 37, 41; Diane LII, 2; LIV, 1; LV, 4.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LIII, 3; LIV, 4.

<sup>(3)</sup> Gibbon, History of the Decline and Fall of the roman empire chap. 44; Nougarède, Histoire du siècle d'Auguste I, 19.

sto usò anche l'opera dei giureconsulti cui dette facoltà di decidere sulle questioni di diritto, e impose ai giudici di stare ai loro responsi (1). Per recare alla sua parte i giureconsulti più valenti, e farli strumenti di sua potenza, li allettò con gli onori, ed ebbe con sè Aulo Ofilio, e Alfeno Varo uomo dottissimo, e dette il consolato ad Ateio Capitone il quale quanto splendeva per sapienza di leggi, tanto cadde in dispregio dell'universale per l'aiuto che dette al dispotismo con sue turpi sentenze, e ne fu punito poscia anche col non essere quasi mai citato dai successivi giureconsulti, quantunque prevalesse la tirannide di cui egli si era fatto il sostegno (2). Ma altri sdegnarono di mettere la scienza delle leggi a puntello del trono, e tra tutti andò celebrato per incorrotta libertà Antistio Labeone, figlio di padre morto coi repubblicani a Filippi (3); il quale, luminare della scienza, e tenacissimo delle antiche dottrine, ebbe gloria maggiore dalla persecuzione del principe i cui voleri combattè gagliardamente in ogni occorrenza, e stando sempre per le sentenze più libere perpetuò coi suoi seguaci la resistenza alle dottrine del dispotismo, e nella tirannide insegnò agli uomini di legge a mantenere libertà e dignità (4).

Augusto pensò alla giustizia e riordinò i tribunali e stabilì quanti e quali dovessero essere i giudici, e come e quando avessero a tenere i giudizi. Come per la legge Aurelia vi erano tre decurie o classi di giu-

<sup>(1)</sup> Bach, Historia Jurisprud. Rom. Sectio V, § 3.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. III, 75; Hugo, Hist. du droit romain § 324. Sulla sua dottrina vedi Gellio X, 20; Macrobio Saturn. VII, 13.

<sup>(3)</sup> Appiano IV, 135.

<sup>(4)</sup> Tacito, loc. cit. Dione LIV, 3; Svetonio 45; Gellio XIII, 12; Bach loc. cit. 6-8.

dici (cavalieri, senatori, e tribuni dell'erario) egli ne aggiunse una quarta composta di quelli censiti in 200 mila sesterzi cui affidò le cause minóri, e portò a quattromila il numero dei giudici dei quali egli stesso come prefetto dei costumi faceva la lista (1). Fu lodato di avere procurato buona giustizia e provvisto contro la corruzione dei giudici (2). Pure lo vediamo talvolta anche in questo essère parziale ai suoi fautori, e sottrarre alle pene i colpevoli, e sotto colore di pubblico bene governarsi con risentimenti privati, e far condannare gli assenti difesi dalle leggi. Dietro accusa, o di proprio moto era assiduo a tenere ragione coi titoli di console, di proconsole e di imperatore che gli davano l'autorità del sangue. Riceveva gli appelli dai tribunali minori, giudicava i soldati nelle cause in cui ne andava la testa o la fama; talvolta intervenne ai giudizi per temprare la foga degli accusatori; e talvolta si mostrò sì crudo che Mecenate per tirarlo a pensieri più miti lo chiamava carnefice (3).

Le sue leggi e le sue riforme furono rivolte a riordinare la religione, lo stato, la famiglia, i costumi, e ad arricchire l'erario. Divenuto pontefice massimo attese a rimettere in onore le credenze antiche studiandosi di purgarne le fonti col bruciar moltissimi libri di profezie greche e latine, e col conservare santamente nel tempio di Apollo, soltanto i sibillini reputati autentici. Bandì le superstizioni egiziane già cacciate altre volte, accrebbe il numero e i privilegii dei sacerdoti, inalzò in Roma numero grande di templi, e li fece ricchi d'oro e di gemme; istituì nuove feste, rimise in onore

<sup>(1)</sup> Plinio XXXIII, 7; Svetonio 32; Gellio XIV, 2.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LIV, 3.

<sup>(3)</sup> Svetonio 56; Dione Cassio LII, 2; LIV, 1, 5, 55, 1.

il culto dei Lari e di Vesta; divinità tutelari dello stato e della famiglia; e di Vesta trasportò il santuario in sua casa (1). Augusto non credente agli Dei di cui all'occasione si era stranamente burlato parodiando in un convito l'Olimpo, e cacciando Nettuno dal tempio dopo la perdita dell' armata in una tempesta (2), usava la religione come strumento di politica, e da essa, secondo l'uso di tutti i potenti, fece consacrare il suo dispotismo, e le sue vendette sui repubblicani a Filippi (3), e la pace e la salute pubblica da lui procurate (4). Ma la religione macchina dello stato aveva le sue molle consunte; non credevano nè sacerdoti nè popolo, e i soli Dei venerati e temuti d'ora in poi divenivano gli imperatori, potenti a divertire e a sfamare e ad imprigionare e ad uccidere. Non si trovavano neppure più donne libere che volessero consacrarsi al culto di Vesta, e perchè il fuoco non si spegnesse, bisognò ammetter con legge le figlie dei liberti al ministero stato per tanti secoli il più venerato di Roma (5). Ed Augusto non riuscì nell'opera sua, perchè non vi ha potenza capace a comandare le credenze; e i poeti increduli che celebrarono lui ristoratore della religione degli avi mentirono sconciamente per adulare al forte padrone.

Fallì del pari anche nella tentata riforma morale con cui volle richiamare alla purezza antica i rotti costumi. Egli menava semplice vita; parchezza nel vitto,

<sup>(1)</sup> Svetonio 31; Dione LIII, 1; Virgilio Aen. VIII, 716; Ovidio, Fasti IV, 949; Egger, Examen des historiens d'Aug. p. 359. ec.

<sup>(2)</sup> Svetonio 16, 70.

<sup>(3)</sup> Svetonio 29; Ovidio, Fasti V, 551.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LIV, 5; LVI, 3; Ovidio, Fasti I, 709; Monum. Ancyr.

<sup>(5)</sup> Dione LV, 4.

casa modesta, semplici le masserizie e le vesti (1); ma in altre cose i suoi costumi non potevano esser proposti a modello, ed è chiaro che i suoi precetti venivano non da amore di virtù ma da ragione di stato. Femminiero e turpemente libidinoso fino da giovane, anche provetto andava alle donne altrui e faceva adulterii per politica, come dicevano gli amici, volendo per mezzo delle mogli scoprire gli intendimenti dei mariti. Teneva mezzani, facevasi procacciare le donne anche da Livia sua moglie. Amoreggiò la moglie di Mecenate suo primo ministro, e per lei scemò l'affetto al marito (2). Onde i cittadini cui era nota la vita dell'austero censore, non curandone le parole, dagli esempi pigliavano autorità a rimanere nella loro corruzione. E quindi riuscivano inutili le sue leggi per frenare il lusso dei conviti (3), per bandire gli adulterii, e gli stupri, e per rimettere la santità nei costumi domestici.

Principalissime di tutte le sue leggi furono quelle contro i celibi, aventi, al tempo stesso, fine morale, fiscale, e politico. La legge Giulia sui matrimonii, e la Papia Poppea che fu complemento di essa inflissero pene gravissime a chi ad una data età non avesse preso moglie, nè procreato figliuoli. Non tsascurò nulla per indurre i cittadini a dar prole allo stato; recitò in pieno senato, e fece nota al popolo per via di un editto l'orazione di Q. Metello sulla necessità di aumentare la prole (4); mostrò pubblicamente Germanico beato di sua figliuolanza; per facilitare i matri-

<sup>(1)</sup> Svetonio 71, 72, 73, 77 ec.

<sup>(2)</sup> Svetonio 68, 69.71; Dione Cassio LIV, 3; LVI, 4.

<sup>(3)</sup> Svetonio 34; Gellio II, 24.

<sup>(4)</sup> Svetonio 89.

monii permise agli ingenui, che erano più delle femmine, di unirsi a liberte; per incoraggiare le donne vietò che alle mogli si alienasse la dote, e a spavento di quelli che rompessero la fede giurata, e invadessero l'altrui proprietà punì di esilio gli adulteri, rilegati in un' isola e spogliati della metà di loro beni (1). Ma il corrotto costume era di grande ostacolo alla legge che comandava le nozze; e bisognò tenerla sospesa tre anni, e poscia fu elusa e frodata; perchè se alcuni per non cadere nelle pene presero moglie, sposavano fanciulle di età non atta a figliuoli, e le rimandavano spesso. Onde fu mestieri che altra legge dichiarasse l'età necessaria alle donne per essere spose, e vietasse i divorzi troppo frequenti (2). Continuarono lungo tempo i rumori; vi furono anche motti e satire contro il principe libertino che si faceva legislatore di severo costume. Perlochè egli pieno di sdegno, quando si sentì più assicurato nella sua potenza, adunò nel fôro i recalcitranti, separò gli ammogliati dai celibi, e veduto essere molti più questi di quelli, fece lodi e rampogne, mescolò pene, premi e minaccie. Lodò e ricompensò quelli che generando figliuoli davano sostegni alla patria: e ai celibi fece in capo un rumore grande, e disse non essere nè uomini, nè cittadini, nè Romani, ma scellerati che spegnevano i nomi famosi, e, per quanto era da essi, distruggevano Roma. Poi promulgò definitivamente contro il celibato la legge Papia Poppea, così detta per maggiore stranezza dal nome di due consoli celibi (3). Ai maritati con prole essa dava amplissimo diritto all' credità,

<sup>(1)</sup> Svetonio 34; Dione LIV, 3; Plinio, Epist. VI, 31; Paull., Sentent. II, 26, 51.

<sup>(2)</sup> Svetonio, loc. cit.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LVI, 1.

e ricompense quali non si concessero mai a niuna virtù: privilegii alle donne madri a più figli; ai mariti luogo distinto in teatro, e più magistrati; liberato da ogni personale gravezza chi avesse tre figli vivi in Roma, 4 in Italia, 5 nelle provincie; ai latini con figliuoli il diritto alla cittadinanza romana. Dall'altra parte ordinava che gli uomini non ammogliati sotto i sessant'anni, e le donne non maritate sotto i cinquanta non potessero ereditare se non dai parenti più stretti; e che i coniugi senza figliuoli avessero solo la metà delle cose lasciate loro per testamento. Erano ingiuste le ricompense, ingiuste le pene che per ragione di nozze e di figli davano o toglievano i pubblici ufficii dovuți ad altri meriti e ad altre virtù. Se era giusto liberare dalla tutela perpetua le donne seconde, era ingiusto negare questo sgravio a quelle che non avevano potuto trovare un marito, o erano per natura infeconde. Infino era ordinato che le eredità tolte ai celibi e agli orbi andassero al pubblico erario (1). E l'intento fiscale della legge fu raggiunto pienamente. Una turba di delatori eccitati dai premi, all'appello del principe corsero zelantissimi a denunziare le eredità lasciate a persone senza nozze o senza figliuoli; e scoppiò un nuovo flagello che empì di terrore le famiglie; e mentre s'impinguava l'erario, furono sconvolte le fortune di molti a Roma, in Italia e in ogni regione dell'impero

<sup>(1)</sup> Tacito III, 25, 28; Svetonio 44; Gaio, Instit. II, 111, 144, 286; Nougarede III, 17; Guarini, la Finanza del pop. rom. pag. 34 e nota 155 e seg. L'Eineccio raccogliendo i frammenti degli antichi giureconsulti e le notizie della storia ricompose tutte le disposizioni della legge. — Anche a tempo di repubblica vi erano imposizioni sui celibi, ma più comportabili. Chi non aveva moglie pagava una multa che dicevasi uxorium; e un'altra detta viduvium la pagavano le vedove che non volevano rimaritarsi. Vedi Festo v. uxorium, è il commento dello Scaligero a questa medesima voce.

dove fossero cittadini (1). Ma non rinacque l'amore della virtù e dei costumi domestici spento colla libertà; nè i matrimonii nè la popolazione si accrebbero sotto il governo di un principe che dopo avere distrutto tutte le istituzioni antiche di Roma, riduceva al modo antico le vesti, era parchissimo nel dar la cittadinanza per non contaminare col forestiero il sangue romano (2), e si vantava di avere richiamato a vita gli esempi e i costumi dei maggiori (3).

Con intento di raccoglier pecunia gravò di un ventesimo le eredità, le donazioni, e i legati che non andassero agli stretti parenti o ai poveri (4), e si mostrò valentissimo nell'applicare la scienza fiscale con cui, al dire di Tacito, i Romani potevano sui sudditi più che colle armi (5). La repubblica ebbe già imposizioni sulle colonne e sulle porte biasimate e non tolte da Cesare (6): poi all'occasione della guerra di Modena imposte di dieci assi a ogni tegolo, e gravezze sui cammini e sulle finestre (7); e gli imperatori in appresso trovarono modo di far denaro sulle meretrici, sull'orina, sulle latrine (8).

Con altre leggi richiamò a vita le distinzioni più che mai necessarie al potere assoluto, e nei teatri e

<sup>(1)</sup> Tacito Ann. III, 28.

<sup>(2)</sup> Svetonio 40.

<sup>(3)</sup> Legibus novis latis exempla majorum exolescentia revocavi, et abolita jam ex nostris moribus avitarum rerum exempla imitanda proposui. Monum. Ancyr.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LV, 4.

<sup>(5)</sup> Tacito Hist. IV, 64.

<sup>(6)</sup> Cesare, Bell. Civ. III, 32. Cicerone, Ad Famil. VIII, 9.

<sup>(7)</sup> Dione XLVI, 2; Dureau De la Malle, Econ. Polit. Livr. IV, chap. 24. Cicerone citato da Nonio alla voce conficere dice che gravando di sei sesterzi ogni tegolo delle case di Roma si poteva ritrarne 60 milioni disesterzi, che equivalgono a circa 15 milioni di lire italiane.

<sup>(8)</sup> Svetonio Calig. 40 e Vespas. 23.

nel Circo stabilì sui posti degli spettatori minute differenze per ceti e per casati, dando luoghi separati ai senatori, ai cavalieri, agli ambasciatori, ai giovani nobili, alle vestali, alle altre donne, ai soldati, alla plebe (1).

Anche alla schiavitù riguardò con sue leggi, non coll'animo di togliere dal mondo quest'obbrobrio, ma per far denaro sui padroni e sui mercanti di uomini. Obbligò i venditori di schiavi a pagare all'erario la cinquantesima parte del prezzo (2), e gravò della vigesima le manumissioni, alle quali per suoi fini politici pose gli ostacoli che seppe maggiori (3); e se ordinò al prefetto di Roma di proteggere i servi contro i mali trattamenti dei padroni, e vietò che senza licenza dei magistrati fossero esposti nell'arena alle bestie feroci, dall'altra parte col senatoconsulto Silaniano confermò l'atroce ordine antico (4) che faceva dare all'estremo supplizio tutti i servi di ogni sesso e di ogni età dimoranti nella casa ove fosse stato ucciso il padrone (5).

Con altri ordini provvide più particolarmente all'amministrazione d'Italia, e delle provincie.

Gli Italiani che già aveano conquistato a mano armata la cittadinanza, goderono in piccola misura e per poco tempo i diritti della libertà comprata col sangue. Le contese civili, le guerre di Perugia, di Modena e di Sicilia menarono all'ultima distruzione le contrade più fiorenti che parteggiando per questa o per quella fazione furono esposte vicendevolmente alla

<sup>(1)</sup> Svetonio 44; Dione Cassio LV, 4.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LV, 5; Plinio, Panegyr. 37.

<sup>(3)</sup> Svetonio 40; Gaio, Instit. I, 13-15, 25-27, 42-46.

<sup>(4)</sup> Cicerone, Ad Famil. IV, 12.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. XIV, 42.

rabbia dei vincitori, e alle rapine e alle stragi delle feroci soldatesche. Ai tempi di Mario e di Silla è detto che la strage durò finchè vi fu gente da uccidere (1). I sopravvissuti fuggivano e andavano a cercar loro ventura in paesi stranieri (2). Le proscrizioni confiscarono gli averi dei municipii, e gli insaziabili veterani occuparono anche i beni privati. Il paese dei Volsci, l'Etruria, il Sannio, la Lucania e tutte le regioni dell'Italia inferiore in queste tristi vicende rimasero povere e quasi deserte (3).

Augusto che nel tempo della guerra civile avea dato a Mecenate il governo d'Italia (4), dopo la vittoria la empì di colonie, cacciò dai loro campi gli Italiani stati seguaci di Antonio, e invece di ripopolarla, come fu detto (5), diminuì il numero dei liberi possidenti. Non potevano ripopolarsi i paesi dai veterani che impazienti delle fatiche e della cultura dei campi (6), dopo aver messi gli antichi proprietarii nell' estrema miseria, vendevano a piccolo prezzo i possessi avuti in dono, e agevolavano ai ricchi il modo di formare le loro immense tenute. Quindi la terra già fecondissima madre di biade divenne sempre più sterile, e incapace a nutrire gli abitatori, i quali senza i grani tratti dalle provincie sarebbero morti di fame (7).

Nella divisione dell'impero fra Augusto e il senato, l'Italia, come territorio della Repubblica, rimase

<sup>(1)</sup> Floro III, 21.

<sup>(2)</sup> Cicerone, Pro Fonteio 1.

<sup>(3)</sup> Livio VI, 12; VII, 25; Micali parte 2, cap. 19.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. VI, 11.

<sup>(5)</sup> Svetonio 46.

<sup>(6)</sup> Tacito, Ann. XIV, 27.

<sup>(7)</sup> Tacito, Ann. III, 54, XII, 43; Columella I praef.; Plinio XVIII, 4.

indivisa. Poscia il principe, estesala dallo stretto di Sicilia fino al piede delle Alpi, la scompartì in undici regioni (1) che furono: il Lazio colla Campania; le terre degli Irpini, la Calabria, l'Apulia e i Salentini; la Lucania e il Bruzio; i paesi dei Frentani, dei Marsi, dei Sanniti, dei Sabini; il Piceno e l'Umbria; l'Etruria; la Gallia Cispadana; la Liguria; la Venezia e l'Istria; e la Gallia Transpadana. Era una divisione geografica, ma evidentemente fu fatta coll'intendimento di renderne più facile e più sicuro il governo. Che un magistrato dovesse stare al governo di ogni regione si vede facilmente a priori; e di più nei consigli di Mecenate è detto al principe che ne dia il governo ad uomini consolari e pretorii (2). Sono anche ricordati questori stabiliti per sopraintendere alle spiaggie marittime in tutti i luoghi d'Italia (3); e Strabone scrisse che al governo dei Liguri delle regioni più montuose si mandava un presetto dell'ordine equestre (4).

Quanto ai tributi, l'Italia già libera ne fu gravata dai triumviri (5), e poi anche a tempo della guerra d'Antonio (6), ma sembra che il vincitore la sgravasse (7) dopo la battaglia d'Azio, quantunque non sia detto espressamente da niuna testimonianza. Certo è che più tardi non vi era terra che pagasse tributo (8).

Il principe che a tutti gl'Italiani vietava di avere in casa e di portare addosso ogni sorte di armi, tranne

<sup>(1)</sup> Plinio III, 6 etc.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LII, 2.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LV, 1.

<sup>(4)</sup> Strabone IV, 6.

<sup>(5)</sup> Appiano IV, 5, 32; V, 67.

<sup>(6)</sup> Dione Cassio L, 1.

<sup>(7)</sup> Dione Cassio LIII, 1.

<sup>(8)</sup> Per Italiam nullus ager tributarius. Frontino apud. Goes. p. 76.

quelle da viaggio e da caccia (1), accarezzò le città adornandole di belli edifizi, e visitandole spesso. Ordinò in esse anche milizie equestri, in cui pose i figli delle principali famiglie raccomandati per onesto costume; e i plebei che avessero figliuoli premiò largamente (2).

Gli ordini liberi mutati a Roma non potevano durare nelle altre città; e nelle assemblee da cui dovevano mandarsi a Roma i suffragi sigillati, votavano i decurioni cioè i senatori, non le tribù della plebe (3). Pure i governi municipali rimasero; eleggevansi dai cittadini i magistrati locali che col nome di duumviri, di quatuorviri, di edili, di pretori, di proquestori, di quinquennali (censori) rendevano giustizia e amministravano le faccende particolari della città. È vero che non era permesso far nulla di straordinario senza la licenza del principe, il cui potere si andava ognor più dilatando; ma da più esempi si vede (4) che vi erano ancora assemblee, e che il popolo continuò ad avere qualche influenza sulle elezioni municipali anche quando fu spenta al tutto la vita politica (5).

Quanto alle provincie, sebbene Augusto apparentemente ne dividesse il governo col senato e col popolo, nel fatto egli era padrone di tutte, perchè aveva in sua mano e la forza militare, e i governatori e i

<sup>(1)</sup> Digest. 48, 6, 1.

<sup>(2)</sup> Svetonio 46.

<sup>(3)</sup> Svetonio 46.

<sup>(4)</sup> Noris, Cenotaphia Pisana, Dissertat. 1, cap. 3.

<sup>(5)</sup> Rimangono più iscrizioni tracciate col carbone o con uno stilo sulle muraglie delle pubbliche vie, e sui sepolcri in cui si vede il popolo proporre e raccomandare questo o quel candidato ai decurioni. Vedi Momsen, Inscriptiones regni neapolitani; Grutero, Inscript. antiquae 905, 5; Orelli, Inscript. lat. select. nº 4840, Turici 1828; Des Vergers, De l'influence des voeux populaires dans les elections municipales, Athenaeum Franc. 1855, nº 35.

sudditi. In appresso, secondo che stimava più profittevole a sè, barattò anche le provincie sue con quelle
date al senato, e sotto varii pretesti ne tolse alcune
ai senatori senza compenso, come fecero anche i suoi
successori (1), e a se solo attribuì quelle conquistate
dopo il reparto.

Le provincie del senato erano amministrate da proconsoli estratti a sorte, ma sopra una lista approvata dal principe. Avevano tre legati ai loro ordini, andavano preceduti da sei fasci; ma esercitavano solamente funzioni civili; non veste militare nè spada, e quindi niuna autorità sulle milizie che stavano sotto gli ufiziali del principe. Duravano in carica un anno; dovevano lasciar la provincia appena giungesse il successore, e tornare a Roma dopo tre mesi per render conto di loro amministrazione (2). I governatori delle provincie imperiali erano eletti dal principe stesso fra i suoi più devoti col titolo di legati e di propretori. Apparentemente sembravano inferiori ai reggitori delle provincie senatoriali, perchè avevano un solo legato e cinque littori; ma nel fatto erano resi più potenti dal comando degli eserciti e dal diritto della spada che gli rendeva padroni della vita dei soldati. Rimanevano in ufficio quanto piacesse al padrone (3).

Per l'avanti i governatori non avevano ricompensa determinata ai loro servigi: apparteneva alle provincie il nutrirli; ed essi anche a questo titolo rubavano i sudditi a man salva. Augusto tentò di rimediare il male fissando lo stipendio ad ognuno; ordinò che fosse pa-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 76.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LIII, 2; LX, 25; Svetonio 47; Campianus, De Officio et Potestate magistratuum rom. pag. 260 ec.

<sup>(3)</sup> Svetonio 27; Appiano, De Rebus Hispan 102.

gata loro una certa quantità di denari per i trasporti e per gli alloggi di cui per l'avanti erano provveduti dal pubblico (1); e per frenare arbitrii e rapine sottomise tutti i governatori a leggi fisse, e vietò loro di levar soldati, e di prendere dai sudditi più denaro di quello stato già decretato. A riscuotere le rendite delle provincie furono destinati i procuratori o ragionieri del principe tratti dai liberti di lui e dai cavalieri che avevano anche l'incarico di far le spese occorrenti (2), di giudicare le liti sorte in fatto di contribuzioni, e soprattutto di aver l'occhio ai questori e ai proconsoli nelle faccende del denaro. Ed essi sovente sotto colore di sostenere gli interessi del fisco entravano troppo avanti anche nelle faccende dell'amministrazione, e venivano a contesa coi governatori, al cui tribunale spettavano tutti gli affari criminali e civili della provincia, sia in prima istanza, sia in appello dai loro legati e dai giudici municipali. Le ammende andavano al fisco; il che impediva le condanne date per la cupidità dei ministri dalle cui sentenze in ogni caso vi era appello al senato e al principe (3). E così col potere di usare e di abusare del loro ufficio i magistrati provinciali perderono parte dell'importanza che li aveva resi tremendi.

Augusto visitò più volte tutte le provincie, tranne l'Affrica e la Sardegna (4), e vi si trattenne a lungo

Nec vero Alcides tantum telluris obivit.

<sup>(1)</sup> Svetonio 36.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LIII, 2; LIV, 2: Svetonio 47; Plinio, Epist. X, 27; Strabone III, 3.

<sup>(3)</sup> Tacito, Agric. 9; Svetonio 37; Naudet, Des changemens opérés dans toutes les parties de l'administration de l'Empire Romain, sous les règnes de Dioclétien, de Constantin et des leurs successeurs, jusqu'à Julien. Paris 1817, vol. I, pag. 67 e 72.

<sup>(4)</sup> Svetonio 47. Perciò Virgilio Aen. VI, 803, disse che neppure Alcide corse più terre di lui:

per ordinarle a suo modo. Per conoscerne tutte le forze e per sottomettere ogni provincia a regolari tributi recò a termine in tutto l'impero la gigantesca operazione del censo, ossia la numerazione degli abitanti e l'estimo dei possessi di ognuno. L'opera era stata già iniziata da Cesare il quale col medesimo intendimento l'anno della sua morte aveva ordinato a tre dotti greci di levare la misura geografica di tutto il mondo romano. Zenodoto ebbe il carico di misurare l'oriente, Teodoto il settentrione, Policleto le parti meridionali; e compierono ciascuno l'opera sua, il primo nel 723, il secondo nel 729, il terzo nel 756. o l'anno appresso (1). Di più Agrippa avêva cominciata la carta del mondo intero che poscia su quel disegno fu compiuta e descritta nel portico che ebbe il nome di lui (2).

Dopo questo lavoro preliminare venti (3) cittadini distinti per probità e per buoni costumi, aiutati da ufficiali minori (4) ebbero l'incarico di andare nelle

- (1) Ciò è riferito da Etico Istro, o Giulio Onorio cosmografo del medio evo nella prefazione del suo Compendio Vedi Fabricio, Not. Temp. Aug. pag. 208; Egger. Exam. des Histor. d'Aug. p. 54.
- (2) Plinio III, 3; Dione Cassio LV, 1. Nè tali lavori eran nuovi. Varrone vide dipinta la forma d'Italia nelle pareti del tempio della Dea Tellure; e più anticamente T. Sempronio Gracco tornando in trionfo dalla Sardegna aveva offerta a Giove una tavola in cui era dipinta la figura dell'isola. Varrone, De re rustica I, 2; Livio XLI, 33.
- (3) Vedi Suida alla voce ἀπογραφή. Ogni magistrato cui era commesso questo ufficio in una o più provincie si chiamava legatus Augusti pro praetore ad census (Marini, Iscrizioni Alb. p. 54); o ad census accipiendos (Orelli, Inscript. n° 384), o anche legatus Augusti pro praetore censitor (Grutero pag. 1025). In Siria e in Giudea fu mandato Sulpicio Quirinio a rendervi giustizia, e a far l'estimo di tutte le proprietà. Giuseppe Flavio Antiq. Ind. XVIII, 1; S. Luca, Evang. cap. II, 1, 3; Cassiodoro, Varior. III, 52; Isidoro di Siviglia, Orig. V, 36; Orosio VI, 22; Dureau De la Malle, Econ. polit. des Rom. III, 19.
- (4) Uno di questi è chiamato adjutor ad census provinciae Lugdunensis. Grutero, pag. 405.

varie regioni per fare un catasto e numerare le genti e misurarne particolarmente i possessi, e dietro una regolare divisione, repartire tutte le imposte; e un Balbo che presedè come capo alla parte geodesica e topografica di questa operazione, determinate le forme e le misure di ogni provincia e di ogni città col suo territorio, le riportò nei registri e distinse e dichiarò le leggi che dovevano governare la proprietà territoriale in tutto l'impero (1).

Con lo specchio della popolazione e della ricchezza di ogni paese Augusto potè imporre nuovi e più uniformi tributi, mentre con le notizie raccolte nei suoi frequenti viaggi o acquistate in altro modo ordinava l'amministrazione e il governo, stabiliva con ordini particolari i limiti dei campi, provvedeva ai bisogni dei municipii e delle colonie e si occupava delle più minute faccende (2). Da ciò che egli fece nelle Gallie e in altre regioni possiamo avere qualche idea

<sup>(1)</sup> Frontino apud Goesium, p. 109 dice: Addendae sunt mensurae limitum et terminorum ex libris.... Balbi mensoris, qui temporibus Augusti omnium provinciarum et civitatum formas et mensuras compertas in commentarios contulit, et legem agrarium per universitatem provinciarum distinxit et declaravit. Negli Scriptores rei agrariae si trovano spesso citati i risultamenti di questo universale catasto che si conservavano nei pubblici archivi; e spesso siffatti documenti sono invocati per finire nel modo più semplice le contese insorte in fatto di proprietà territoriale. Pare anche che questi registri fossero accompagnati da carte, alcune delle quali erano incise sul metallo, perchè non fossero esposte alle ingiurie del tempo o ai tentativi dell'interesse privato. V. Egger, Examen des Historiens d'Aug. p. 50.

<sup>(2)</sup> Sappiamo che esisteva un discorso di lui De statu municipiorum. Vedi gli Scriptores rei agrariae ap. Goes. p. 41, 181 e 191. Un' iscrizione riferita dal Grutero (pag. 164) attesta della cura che Augusto si pigliava anche dei municipii più lontani e più oscuri; e una iscrizione di Pompei lo mostra occupato dei facchini di una piccola colonia ai quali attribuisce un certo spazio di terreno. V. Guarini, Fasti duumvirali della colonia di Pompei, pag. 82.

delle mutazioni e delle riforme da lui operate in tutto l'impero romano.

I Galli vinti di fresco erano ancora impazienti del giogo; e poichè di frequente si sollevavano, pensò prima a quietarli colle armi. Poscia si recò da se stesso a Narbona per provvedere stabilmente all'ordinamento di tutto il paese, e mescolando savori e rigori si adoprò a calmare gli animi ardenti. Punì Marsilia per aver preso parte pei liberali nella guerra civile, e ai danni di essa favorì la colonia di Forogiulio (Frejus) che poscia divenne uno dei più grandi arsenali dell'impero (1). Pose colonie novelle o accrebbe in più luoghi i coloni alle antiche (2); e tutto rimescolando studiò di fare scomparire le tradizioni nazionali, e gli ordini antichi, e i gloriosi ricordi dell'ultima guerra. Per togliere le piccole società dei popoli antichi divise tutta la regione in tre grandi provincie, l'Aquitania al mezzodì, la Belgica al settentrione, e nel centro la Lugdunese, così detta dal nome della città romana che allora cominciava a sorgere dove la Saona confluisce nel Rodano (3). Lugduno (Lione) fu rafforzata di una colonia (4); e perchè pel sito era acconcia a sorvegliare tutte le terre galliche (5) la fece capitale della provincia del centro e sede dei governatori di tutta la Gallia. Le dette sple ndore perchè sorgeva cogli ordini nuovi, nè aveva tradizioni nemiche al dispotismo;

<sup>(1)</sup> Plinio III, 4; Strabone IV, 1.

<sup>(2)</sup> Ad Arausio, Orange; A Forogiulio; A Carpenctoracte Julia, Carpentras; A Julia Valentia, Valence; A Nemauso, Nimes; Ad Apta, Apt in Provenza; Ad Alba negli Elvii, Alps presso Viviers. Mela II, 5; Pliinio III, 4; Thierry, Hist. des Gaulois 3.º partie chap. 1.

<sup>(3)</sup> Plinio IV, 18; Strabone IV, 3.

<sup>(4)</sup> Tacito I, 65.

<sup>(5)</sup> Strabone, loc. cit.

mentre a tutta possa si adoperava a punire e oscurare le città mostratesi più nemiche di Roma e divenute famose nella guerra della libertà nazionale. La preminenza delle città ricordanti le glorie dei Galli fu trasferita ad altre oscure cui venne aggiunto il nome di Augusto o di Cesare. Tale fu la sorte dell'eroica Gergovia, di Bibracte e di altre parecchie (1).

Quasi tutta la nazione su disarmata (2), e ad impedire ogni atto ostile, otto legioni romane stanziarono sulla ripa sinistra del Reno contro i moti interni e contro le invasioni germaniche (3). Poscia, fatto il generale censimento (4), Augusto pose ai Galli tali gravezze che presto surono causa a fieri tumulti. Egli mise le mani anche nella religione, quantunque non osasse pigliarla di fronte. Interdisse le credenze dei Druidi a quelli che erano cittadini romani (5); aboli i feroci sacrifizii di vittime umane (6); ma nel resto studiando per suoi fini politici di unire insieme il culto di Gallia e di Roma votò e dedicò egli stesso un tempio a Circio Dio nazionale (7), e permise che il suo

- (2) Tacito, Ann. III, 43.
- (3) Tacito, Ann. 1, 3.
- (4) Livio, Epitome 134; Dione Cassio LIII, 3.
- (5) Syetonio, Ctaud. 25.
- (6) Mela III, 2; Strabone IV, 4.
- (7) Seneca Nat. Quaest. V, 17.



<sup>(1)</sup> Il grado di capitale degli Arverni tolto a Gergovia fu dato ad Augusta Nemetum (Clermont); e Bibracte fu mutata in Augustodunum (Autun). Così avvenne a Bratuspantium capitale dei Bellovaci: la sua preminenza fu trasferita a Caesaromagus che oggi è Beauvais. Novioduno (Soissons) capitale dei Suessioni ebbe il nome di Augusta. Biterrae (Beziers) si chiamò Julia Biterra; Nemausus (Nîmes) fu detta Augustonemausus; Alba degli Elvii si chiamò Alba Augusta. Augusta fu chiamata pure la capitale dei Veromandui, oggi San Quintino; e Augustobona quella dei Tricassi (Troyes); e così quelle dei Rauraci (Augst), degli Ausci (Auch) e dei Treviri (Treves). Il capoluogo dei Turoni si trasformò in Caesarodunum (Tours): e quello dei Lemovici in Augustoritum (Limoges). Vedi Thierry, los cit

nome stesse sui monumenti con quello degli Dei dellecittà (1).

Coll'intendimento di distruggere nei popoli le antiche idee di nazione, e di avvezzarli a nuove fogge e ad altri costumi fece istituire in molte città scuole che insegnassero alla gioventù le dottrine romane; e per dividere gli animi con nuovi interessi e con nuovi amori alcune genti fece libere, altre dichiarò federate, altre fece al tutto soggette; alcuni popoli collettivamente, e anche particolarmente più famiglie e alcuni individui privilegiò del diritto del Lazio e della cittadinanza romana (2). Del resto, quantunque i popoli serbassero i loro magistrati e le loro assemblee e molti degli ordini interni (3), a poco a poco il dispotismo crescente adeguò ogni disuguaglianza, e tutte le città furono regolate in modo uniforme (4).

Nello stesso modo adoprò nelle Spagne quando furono recate al tutto in sua potestà. Le partì in tre provincie; la Tarraconese, la Lusitania e la Betica, delle quali Tarragona stette generale metropoli, come quella che era posta in luogo assai comodo ai governatori spediti da Roma; e ivi pure dette privilegii ai non resistenti, pose altre colonie; vi fondò nuove città col suo nome; ad alcuni dette il diritto del Lazio, ad altri la cittadinanza romana (5). Gli Spagnuoli

<sup>(1)</sup> In un'epigrafe riferita dal Grutero si legge: Augusto sacrum et Genio Civitat.

<sup>(2)</sup> Plinio III, 5; IV, 32, 33; Tacito, Ann. III, 43; XI, 25; Thierry, loc. cit.

<sup>(3)</sup> Tacito, Hist. I, 63; V, 19; Strabone IV, 4.

<sup>(4)</sup> Vedi Klimrath, Hist. du droit public et privé de la France chap. 2 nella Revue de legislation vol. VII, pag. 105 ec.

<sup>(5)</sup> Appiano, De Rebus Hisp. 102; Strabone III, 2 e 3. Tra le città che mutarono nome Strabone conta Pezaugusta tra i Celti, Cesaraugusta nei Celtiberi, e Augusta Emerita (Merida) nei Turduli. Vedi anche Dione LIII, 4.

si erano assuefatti al giogo di Roma fino dai tempi della Repubblica; e tutti, tranne gli Asturi e i Cantabri, accoglievano di buon animo la civiltà portata dalla dominazione straniera. Onde ad Augusto fu facile compiere l'opera di assimilazione, e Strabone poco appresso potè scrivere che più genti avevano ivi cambiato al tutto i loro costumi pigliando quei dei Romani, e tra questi anche i Celtiberi, stimati una volta i più feroci di tutti (1).

Quanto agli altri paesi sappiamo di colonie mandate da Augusto in Sicilia, in Macedonia, in Acaia, nell'Asia (2), e di una nuova spedita a Cartagine (3). L'Affrica intera, tranne il regno di Mauritania, era sottomessa al regime delle provincie. Ivi, come altrove, rimase il governo municipale, e il popolo pigliava parte alla elezione dei duumviri (4); e iscrizioni recentemente raccolte mostrano gli abitanti di un municipio divisi in più curie (5).

In Oriente Augusto regolò da se stesso le faccende dei popoli e dei re. È ricordato che premiò i Lacedemoni per avere accolto Livia quando esulò col marito, e, che punì gli Ateniesi già seguaci delle parti di Antonio. In Asia represse sedizioni, dette libertà ai suoi

<sup>(1)</sup> Strabone, III, 2 e 3. Ai tempi di Nerone la Spagna aveva 26 colonie, 22 municipii di diritto romano, 50 di diritto latino, 10 città libere o federate, e 29 tributarie. Vespasiano poscia accordò a tutto il paese il privilegio del diritto del Lazio. Plinio III, 3, 4. È detto anche che gli Spagnoli riferiscono al tempo di Augusto il principio della loro era che secondo Isidoro di Siviglia dovrebbe il suo nome all'imposta (aes, aera) a cui la Spagna fu allora regolarmente sottomessa come le altre provincie romane. Vedi Masdeu Historia critica de Espana, Madrid 1799 tom. VII in principio, cit. dall' Egger, Exam. etc. p. 46.

<sup>(2)</sup> Monum. Ancyr.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LIII, 3.

<sup>(4)</sup> Cod. Theodos. Lib. XII, tit. 5, l. 1.

<sup>(5)</sup> Des Vergers, loc. cit.

fautori, la tolse ai nemici; alcune città aggravò, altre danneggiate da terremoti soccorse di denaro e dispensò dai tributi (1). Ai benemeriti di Roma e di sè largì anche la cittadinanza romana o il diritto del Lazio, finchè rumori intestini non gli offrirono l'occasione di ritogliere i concessi privilegi. Accomodò i regni nel modo che più stimava confacente ai suoi nuovi ordini; studiò di fare i re amici tra loro, li strinse con parentadi, ne prese cura come di membra e parti dell'impero. Ai loro pupilli dava tutori; alcuni allevò e fece istruire a Roma coi propri figliuoli. Fece re nuovi, distribuì regni, ricevè ambascerie da genti lontanissime; vennero a chiedere la sua alleanza gli Indiani, i Battriani, i Garamanti, gli Sciti. Dovunque andasse, i monarchi senza insegne regie lo accompagnavano come clienti (2).

In modo eccezionale fu ordinato l'Egitto, posto sotto un prefetto augustale, che fu tolto dai cavalieri, ed ebbe il solo comando militare delle legioni ivi stanziate, mentre l'autorità giudiciaria e i provvedimenti civili erano in mano di magistrati nazionali. Augusto vietò anche che senatori o cavalieri di conto entrassero, senza licenza, in Egitto affinchè niuno ambizioso potesse farsi indipendente e destar sedizioni affamando l'Italia da quella provincia di malagevole accesso, ricca di biade, e chiave di mare e di terra (3). Era questo uno degli arcani della politica di Augusto. L'Egitto ricchissimo per produzioni di suolo e per floridezza di commercio, e amministrato saviamente dava all' im-

<sup>(1)</sup> Dione LIV 3, 5.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LI, 1; LIV, 2, 3, 5; Svetonio 47, 48, 60; Aurelio Vittore, De Caesaribus I, 6.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. II, 59; XII, 60; Hist. I, 11.

pero rendite grandissime, e spediva a Roma ogni anno 20 milioni di modii o 270 milioni di libbre di grano (1). Commercii di mare e di terra davano splendida prosperità ad Alessandria divenuta il primo emporio del mondo (2).

Per aver facile accesso nelle provincie e opportunità a mandarvi rapidamente ed eserciti ed ordini, e per agevolare ai governatori il modo di accorrere a ogni luogo dove fosse bisogno (3), fece costruire magnifiche strade in tutte le parti dell'impero. In Italia incaricò senatori e altri personaggi di farne delle nuove e di riattare le antiche coi denari cavati dalle spoglie di guerra; ed egli stesso restaurò la Flaminia fino a Rimini (4); prolungò col nome di via Giulia Augusta fino in Gallia per la Liguria e per le Alpi marittime (5) la Emilia che Emilio Scauro aveva condotta per Pisa e Luni fino a Vada Sabazia; e poscia essendo prefetto delle strade inalzò nel fôro romano a piè del tempio · di Saturno (6) il milliario aureo che era una colonna di bronzo dorato con una epigrafe indicante i nomi delle vie consolari che partivano da Roma, e la distanza dei punti estremi di esse in Italia (7).

Le strade tracciate alle uscite d'Italia per le Alpi Pennine fecero capo a Lugduno (Lione); e da questa capitale delle Gallie partirono, come da centro, quattro grandi strade fatte per opera di Agrippa: due a

<sup>(1)</sup> Dureau De la Malle, Econom. polit. des Rom. IV, 16.

<sup>(2)</sup> Strabone XVII, 1.

<sup>(3)</sup> Praef. in Commentar. Itinerar. Anton.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LIII, 3, Svetonio 30; Strabone V, 2.

<sup>(5)</sup> Spitalieri, Sulla via Giulia Augusta, Mem. dell' Accad. delle Scienze di Torino 1844.

<sup>(6)</sup> Tacito, Hist. I, 27; Svetonio, Otho 6; Dione Cassio LIV, 2.

<sup>(7)</sup> Nibby, Roma antica, Parte 2ª, p. 116.

mezzogiorno, conducenti l'una per Nemauso a Narbona, l'altra a Marsilia lungo le rive del Rodano. Due altre a settentrione finivano, la prima a Gessoriaco (Boulogne), e l'altra per Argentorato (Strasburgo) a Leida termine allora dell'impero. Nelle Spagne una via militare lunga 1200 miglia riunì Tarragona a Lisbona; e un'altra che pure riusciva a Tarragona movendo da Gade fu restaurata splendidamente. Una via di 4000 miglia traversò l'impero da occidente ad oriente. Partendo da Lisbona faceva capo ad Aquileia, ove si partiva in due rami, uno dei quali entrato nell'antica via Egnazia a Dirrachio per l'Epiro e per la Macedonia e per la Tracia correva sino a Perinto sulla Propontide; l'altro passando per Tauruno seguiva dopo Belgrado il Danubio, e giunto a Tomi nella Scizia romana tornava in Tracia, metteva a Bisanzio, donde passato il Bosforo, per Nicomedia e Antiochia andava all'Eufrate ultimo limite orientale dei possessi romani. La via militare dell'oriente cominciava da Trapezunte (Trebisonda), e voltasi per Antiochia ad Alessandria traversava l'Egitto fino a Siene, d'onde fu continuata sino alla fortezza di Clismo sul golfo Arabico quando Augusto ebbe recata l'Etiopia alla sua alleanza. Le quali grandi comunicazioni da provincia a provincia osservate nella loro direzione intorno ai confini dell'impero partivano da Cartagine, e per Alessandria e Antiochia volgevano a Belgrado, e quindi per Argentorato, per Narbona e pei Pirenei giungevano a Cadice. Al di là dello stretto gaditano ripigliavano a Tingi (Tanger) verso Cartagine traversando la Mauritania, e coll'immensa curva percorrevano 8000 miglia romane. Opere che, anche non contando le mille vie secondarie, appariscono maravigliose non solo per la estensione, ma

anche per la solidità e per l'ardimento con cui vinsero i più indomiti fiumi, e appianarono i più alti monti (1). E attestano solennemente dell'amministrazione energica é della potenza di Augusto, il quale usando l'opera dei soldati, dei provinciali, e dei servi, e i denari di tutte le provincie, con queste costruzioni gigantesche fece presente nei luoghi più lontani la mano potente di Roma, e rese possibile il regolare governo del mondo.

Lungo le vie fece costruire magazzini ove ufficiali di ciò incaricati (frumentarii) raccoglievano le vettovaglie dalle provincie, e le conducevano rapidamente agli eserciti. A brevi e regolari distanze si stabilirono perciò poste (2), e vetture e cavalli; e guardie con nomi diversi (3) stavano a proteggere questi trasporti, a dar man forte ai gabellieri, a vegliare sui contrabbandi, a perseguitare i pubblici debitori, a portare

<sup>(1)</sup> V. Strabone VI, 1; VII, 7; Bergier, Hist. des grands chemins de l'Empire romain. 1, 9, 10, 15, 28, 29; III, 1, 29, 30-48; Nougarède, Hist. du Siècle d'Auguste I, 15; III, 6; VII, 24.

<sup>(2)</sup> Perciò Augusto fu considerato come inventore o introduttore delle poste presso i Romani. Egli migliorò e rese più regolari i mezzi dei pubblici trasporti, ma non fu il primo a inventarli perchè si trovano ricordati in un frammento di Catone il censore riferito da Frontone Epist. ad Antonin. Ediz. di Parigi 1830, vol. 2, p. 50. Vedi anche Meyer, Oratarum Roman. Fragm. p. 173.

<sup>(3)</sup> Si chiamavano stationarii, speculatores, opinatores, curiosi. Gli stationarii erano guardie poste da Augusto di distanza in distanza per reprimere i malfattori, e per denunziare chi turbasse l'ordine pubblico. Gli opinatores erano addetti alle legioni, ed avevano l'incarico di affrettare il pagamento delle contribuzioni per le vettovaglie dei soldati. Gli speculatores formavano una coorte che vegliava alla sicurezza dell'imperatore; erano spie dell'esercito e facevano anche da boia. I curiosi oltre a occuparsi dei tributi, mandavano a Roma avvisi su tutte le faccende delle provincie. Svetonio 32; Plinio, Epist. X, 78; Schel. in Graevio, tom. X, p. 1225; Spanhem. Numism. tom. II, p. 233; Tacito, Hist. II, 73; Sparziano in Adriano; Gothofred. ad Cod. Theodos. T. 27.

innanzi e indietro ordini e lettere (1), ad avvertire i governatori di ogni novità, a spiare ogni andamento dei sudditi e dei magistrati, a fare l'ufficio di sbirri, e da ultimo anche quello di carnefici (2).

Si celebrano molto l'amministrazione sapiente, l'ordine, la giustizia, e la pace e la prosperità procurate da Augusto alle provincie in cui è detto che le rapine divennero minori, e più facili gli appelli contro le ingiurie dei magistrati, e più stabile la sicurezza. Per le quali cose anche Tacito afferma che il nuovo ordine non dispiacque ai sudditi già straziati dagli avari proconsoli, e non protetti dalle leggi rese impotenti dalle violenze, dai raggiri e dall'oro (3). E da ogni parte i provinciali resero onori grandi al nuovo signore. Sessanta città della Gallia gli dedicarono un tempio a Lione con sacerdoti e con festa perpetua (4); e i Narbonesi in grazia di lui resero culto religioso anche a Livia (5). Molte città presero il nome di Augusto e gli inalzarono are e templi nelle Spagne e nell'Asia (6) ove più tardi undici popoli contesero per avere il privilegio di inalzare un tempio anche a Tiberio (7); e tutti i re dell'oriente contribuirono insieme alle spese per compiere il tempio di Giove Olimpio cominciato ab antico in Atene e dedicato al Genio di Augusto.

<sup>(1)</sup> Svetonio 49.

<sup>(2)</sup> Naudet, loc. cit. pag. 74 ec.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. I, 2.

<sup>(4)</sup> Livio, Epitome 138; Strabone IV, 3; Dione LIV, 5.

<sup>(5)</sup> In una iscrizione citata dal Thierry è detto. Dea Augusta Vocontiorum; Liviae Aug. Deae municip. E in una medaglia coniata colla sua effigie è detta madre dell'universo, genitrix orbis.

<sup>(6)</sup> Tacito, Ann. I, 78, IV, 55; Giuseppe Flavio, Antiq. Jud. XVI, 2, ec. ec.

<sup>(7)</sup> Tacito, Ann. VI, 55.

Noi che vedemmo più volte come sia preparata e come proceda questa faccenda delle pubbliche dimostrazioni fatte ai potenti, non abbiamo troppa ragione di credere alla spontaneità e alla verità di quell' entusiasmo. In qualunque modo, anche se i popoli ebbero dapprima o sperarono qualche ristoro dai nuovi provvedimenti, presto sentirono anche che quell'alleviamento non era durevole, che infelicissime rimanevano le loro condizioni materiali e sociali, e che il feroce diritto della guerra e della vittoria continuava a pesare terribile sopra di essi destinati a pagare col lavoro e colle proprietà il lusso di corte, e le feste di Roma, e a nutrire la plebe, e i numerosissimi eserciti e i funzionarii grandemente cresciuti. Non sappiamo a quanto salissero le contribuzioni dirette e indirette pagate dai sudditi, nè quante fossero le rendite di tutto l'impero. Sventuratamente andò perduto lo specchio dello stato fatto da Augusto medesimo (1), documento prezioso che conteneva la numerazione dei cittadini e dei socii, degli eserciti, delle armate, dei regni, delle provincie, dei tributi e dei dazii, dei carichi di ogni sorte, delle largizioni, e rendeva conto di tutta la grande amministrazione dell'impero. Quindi la storia è ridotta alle congetture, e con esse le rendite delle provincie furono valutate a 150 milioni di scudi d'oro dal Lipsio (2), a circa 400 milioni dal Gibbon (3), a 784 e a 960 milioni da altri. Ma lasciando da parte le congetture sappiamo che smisurate erano le spese, e che Vespasiano al cominciare del

<sup>(1)</sup> Rationarum o Breviarium totius imperii. Svetonio 28 e 101; Tacito, Ann. I, 11; Dione Cassio LIIL, 5.

<sup>(2)</sup> De Magnit. II, 3.

<sup>(3)</sup> The History of Decline, ec. chap. 6.

suo regno dichiarò che per tenere in piedi lo stato bisognavano 40 miliardi di sesterzi (1), o dieci miliardi di franchi. Sappiamo con sicurezza che le antiche rendite, quantunque grandissime, non erano più sufficienti alle spese (2) accresciute per supplire alle più larghe distribuzioni gratuite, ai giochi, agli spettacoli, e al mantenimento delle aumentate milizie. È certo del pari che coll'aumento dei cittadini grandemente cresciuti dal 708 al 725 (3) era diminuito il numero dei sottoposti al tributo, e perciò scemata anche la quantità delle terre imponibili. D'onde seguiva necessariamente che a pareggiare lo sbilancio tra le entrate e le uscite bisognava porre ai sudditi gravezze maggiori. Per questo Augusto fece il catasto generale dell'impero, e accrebbe i tributi; e molti regni e provincie ebbero carichi non mai provati finquì (4), e alcuni popoli in appresso pagarono il doppio (5). Il modo stesso dell'imposizione divenne più grave. La contribuzione fondiaria che sotto la Repubblica non era se non una parte del ricolto pagato in natura, divenne una parte determinata della rendita presunta, cioè la quinta o la settima secondo la qualità delle terre; somma fissata anticipatamente dietro la stima officiale del

<sup>(1)</sup> Svetonio, Vespas. 16. Professus, quadringenties millies opus esse ut respublica stare posset. Il Budeo propose di mutare quadringenties millies in quadragies millies, il che fa circa 784 milioni di franchi; somma che unita alle contribuzioni pagate in natura forma una valutazione che risponde alla grandezza dell'impero romano. V. Naudet loc. cit. Vol. I, pag. 177.

<sup>(2)</sup> Dione LII, 2.

<sup>(3)</sup> Vedi Plutarco, Cesare; Livio, Epitome 115; Monum. Ancyr.

<sup>(4)</sup> Perizonio, Dissert. IV, p. 330 etc.; Dureau De la Malle, Econom. polit. des Rom. II, 9.

<sup>(5)</sup> Svetonio, Vespas. 16.

suolo (1). Così lo stato era al sicuro, e per esso non vi erano intemperie di stagioni nè fortuite sterilità di campi, mentre i sudditi pagavano anche per le raccolte che avesse distrutte la grandine.

Di più, non ostante la cura messa a toglier via gli abusi dell'amministrazione provinciale, anche dopo la riforma i popoli patirono ingiurie e rapine crudeli.. Frequenti le confiscazioni dei principi. Tiberio confiscò gli averi ai principali cittadini delle Gallie, delle Spagne e di Grecia, e ad alcuni solo perchè avevano i possessi in denaro (2). Un Licinio procuratore della Gallia accusato di fiere rapine si difese dicendo che aveva spogliato e dissanguato i ricchi sudditi, perchè non avessero più forza a fare ribellioni, e pose in mano del principe la ricca preda. Ed Augusto trovò buone quelle ragioni, e preso il tesoro rubato, mandò assoluto il ladro (3). La quale impunità accrebbe la pubblica indignazione per modo che uno dei più notabili cittadini fece disegno di uccidere Augusto nelle Alpi al suo ritorno in Italia (4). È narrato pure di concussioni in oriente e di giustizia e di ufficii venduti all'incanto dai favoriti di Caio nipote del principe (5).

<sup>(1)</sup> Agri vectigales multas habent constitutiones. In quibusdam provinciis fructus partem constitutam praestant; alii quintas, alii septimas; nunc multi pecuniam, et hoc per soli aestimationem. Certa enim praetia agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi (di prima qualità), arvi secundi; prati, silvae glandiferae, silvae vulgaris, pascui. His omnibus agris vectigal ad modum ubertatis per singula jugera constitutum. Igino, De limitib. const. apud Goes. pag. 198. Vedi anche Durau De la Malle, Econom. polit. IV, 16.

<sup>(2)</sup> Svetonio Tib. 49; Tacito, Ann. VI, 19.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LIV, 3.

<sup>(4)</sup> Svetonio 79.

<sup>(5)</sup> È vero che alcuni di costoro la passarono male. Paedagogum ministrosque Caii filii, per occasionem valetudinis mortisque ejus superbe avareque in provincia grassatos, oneratis gravi pondere cervicibus, praecipitavit in flumen. Svetonio 67.

Lollio s'infamò per estorsioni in tutto l'oriente, e poscia Lollia Paolina andava carica delle gemme tratte da queste rapine (1). Quintilio Varo entrò povero in Siria, e ne uscì ricco lasciandola povera (2). Anche la Giudea e le altre contrade si vedono rovinate dalle angherie dei magistrati; e più tardi quantunque si punissero i ladri, continuarono le ruberie dei crudeli e avari proconsoli (3). Vessazioni infinite nell'Affrica per causa delle leve milititari corrotte con denari e con brighe (4); crudeltà e rapine dei governatori di Spagna (5): verghe e scuri e feroci avarizie proconsolari in Germania tra l'Elba e il Reno (6); e in Britannia legati e fiscali si divoravano il sangue e gli averi dei popoli; nulla poteva salvarsi dalle loro feroci voglie. I centurioni mettevano tutto a devastazione, e saccheggiarono la casa, e bastonarono la moglie e stuprarono le figliuole di un principe che aveva lasciato erede Nerone (7). Potrei aggiungere anche altri fatti simili a questi che mostrano quale fosse la sorte delle provincie sotto l'amministrazione imperiale sì vantata da certi scrittori; ma li riserbo ai loro tempi.

Per tenere in suggezione le provincie, per ispaventare i malcontenti, e per mantenere l'integrità dell'impero, Augusto ordinò gagliardamente le forze militari. A difendere le nuove conquiste contro i nuovi confinanti dei possessi romani stabilì presidii su tutti i confini, e anche nelle città dove fosse da temere ribel-

<sup>(1)</sup> Velleio Patercolo II, 97, 102; Plinio IX, 58.

<sup>(2)</sup> Velleio Patercolo II, 117.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. II, 42, 54; III, 40; IV, 6, 15; Velleio Patercolo II, 126.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. XIV, 18.

<sup>(5)</sup> Dione LIV, 2.

<sup>(6)</sup> Tacito, Ann. I, 59, II, 15.

<sup>(7)</sup> Tacito, Agric. 15; Ann. XIV, 21, 38.

lione, come ad Alessandria, a Berito, a Lugduno (1); e mantenne gli eserciti stanziali già cominciati a tempo delle guerre civili. Ben connesse tra loro le provincie, le legioni, le armate (2); Roma guardata da più di 20 mila uomini. Ridusse a 25 il numero delle legioni (3) che distribuì due nella Mesia quando fu vinta, e due in Pannonia le quali spalleggiate da altre due di Dalmazia difendessero la riva destra del Danubio, e, al bisogno, potessero accorrere ad aiuto d'Italia; otto sul Reno a ridosso ai Germani ed ai Galli; tre nelle Spagne, due nella provincia di Affrica, due in Egitto; e quattro ne fece stanziare in oriente a guardia di tutto il gran tratto che si estende dalla Siria all'Eufrate. Assicurati anche i mari: un'armata di 250 navi stette nell'Adriatico presso a Ravenna, un'altra nel Mediterraneo al capo Miseno; molte navi rostrate con forte ciurma stanziarono al porto di Forogiulio per difendere le spiaggie di Gallia e di Spagna; 40 navi con tremila soldati assicurarono il Ponto Eussino (Mar Nero); furono armati di flotte il Danubio, il Reno e probabilmente l'Eufrate per ostare al passaggio dei barbari (4). Le quali forze ingrossate da molti ausiliari e sparse in un impero di circa 120 milioni di abitanti è calcolato che montassero a 450 mila uomini (5).

Tanti soldati raccolti a difesa dell'impero potevano divenire minaccia e pericolo al principe, dopochè avvezzati a violare tutte le leggi sapevano che tutta la forza stava nelle loro spade. Augusto rivolse ogni in-

<sup>(1)</sup> Lipsio, De Magnit. rom. I, 4.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 9.

<sup>(3)</sup> Dione LV, 4; Conf. Appiano V, 127; Orosio VI, 18.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. IV, 5; Svetonio 49; Lipsio, De Magnit. rom. I, 5.

<sup>(5)</sup> Gibbon, Chap. 1 e 2. Vedi anche Lipsio, loc. cit. 5.

dustria a impedire questo effetto, e adoperò che gli antichi difensori della Repubblica si trasformassero in soldati del principe. Li separò dagli altri cittadini, li legò a sè con larghi doni e con privilegii. Il soldato ebbe posto distinto al teatro, potè, senza impacci di formule, far testamento sul campo, ebbe la proprietà dei beni acquistati sotto le insegne. Ma se il principe dava privilegi e favori, non tollerò pretensioni nè disordini tra le milizie. Voleva essere egli il padrone: il soldato doveva obbedire. A questo effetto ristabilì rigidissima disciplina. Dopo la vittoria spurgò gli eserciti degli schiavi (1) introdottivisi nella guerra civile, nè chiamò più commilitoni i soldati, e vietò ai suoi figliuoli adottivi di usare familiarmente con essi (2). Punì ignominiosamente i non obbedienti, decimò e nutrì di orzo i codardi, ordinò pena di morte agli ufficiali che abbandonassero il posto; e vendè all'incanto un cavaliere con tutti i suoi beni in pena di aver sottratto alla milizia due figli col tagliar loro il pollice (3).

Fissò il servizio militare a dodici anni pei pretoriani, e a sedici pei legionarii (4), e assegnò dopo il congedo, ai primi una ricompensa di 20 mila sesterzi (5), e di 12 mila (6) ai secondi, perchè a causa

<sup>(1)</sup> Servorum qui fugissent a dominis suis, et arma contra rempublicam tulerunt triginta fere millia capta dominis ad supplicium sumendum tradidi. Monum. Ancyr.

<sup>(2)</sup> Appiano V, 131; Svetonio 25.

<sup>(3)</sup> Svetonio 24.

<sup>(4)</sup> Fu poscia prolungato, e anche dopo quel termine i legionarii erano tenuti per qualche tempo sotto le insegne per esser pronti, come riserva, al bisogno. Tacito, Ann. I, 17, 26.

<sup>(5)</sup> Equivalenti a 4035 lire italiane e 40 centesimi. Ai tempi di Augusto e al cominciare di Tiberio un sesterzio valeva 20 centesimi. V. Letronne, Considerations generales sur l'évaluation des monnaies grecques et romaines. Paris 1817.

<sup>(6)</sup> Cioè 2421 lire ital.

di loro povertà non divenissero strumento degli amatori di cose nuove. Il qual provvedimento era buono, perchè mentre contentava i veterani, liberava i cittadini dal timore di nuove spoliazioni, e rendeva sicure le proprietà (1). Ma come per pagare il soldo ordinario e le gratificazioni alla fine del servizio non bastavano i mezzi ordinarii, e si richiedevano rendite nuove, Augusto pensò a stabilire a questo fine un erario militare, ossia una cassa permanente che rispondesse al bisogno. Per darle principio vi messe 170 milioni di sesterzi a nome suo e di Tiberio, e chiese soccorsi ai popoli stranieri e ai re. Poi pensando a nutrirla collè rendite fisse di nuove gravezze ricorse per consiglio al senato, ma trovò grande opposizione, perchè tutti erano contrarii anche all'idea di una imposizione qualunque si fosse. Egli propose la gravezza della ventesima sulle eredità e sui legati e diceva di averla trovata tra i ricordi di Cesare. Senatori, cavalieri e popolo erano tutti contrarii a questa novità; ma egli governandosi colla solita destrezza, minacciò di porre in cambio una gravezza ai proprietarii di terre e di case; e con questo mezzo riuscì a fare accettare come male minore, l'imposizione di un ventesimo sulle eredità che non andassero agli stretti parenti e ai poveri (2), e senza curare dicerie e schiamazzi nominò tre deputati per sopraintendere a questa rendita (3)

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LIV, 4.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LV, 4.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LV, 4; LVI, 4; Svetonio 49. Quelli incaricati di percepire la vicesima delle eredità e di giudicare i motivi di esenzione addotti dai contribuenti sono chiamati nelle iscrizioni procuratores, promagistri XX (vicesimae) haereditatum. Vedi Grutero p. 426, 437, 454; e Dureau De la Malle, Econ. Polit. ec. IV, 21. Augusto fissò il termine di rigore pel pagamento di questa gravezza a cinque giorni dopo la morte. Paolo Sentent. IV, 6.

che poscia fu data in appalto ai pubblicani (1). A sostegno dell'erario militare andò anche la tassa dell'uno per cento posta sulle cose venali (2), e la cinquantesima parte del prezzo che furono obbligati a pagare quelli che vendessero schiavi.

Provveduti e fatti a sè devoti i soldati, impedì che acquistassero fama di grandi guerrieri quelli che potevano nutrire pensieri ambiziosi, e non messe a capo delle grandi imprese se non i membri di sua famiglia. Dapprima comandò da se stesso le guardie pretoriane che poscia colle vite dei principi ebbero in mano l'impero; e da ultimo ne divise il comando fra due cittadini non temibili nè per chiarezza di parentado nè per qualità personali (3). A sè riserbò il titolo d'imperatore dato per le imprese felici, e lo ebbe ventuna volta (4). A poco a poco rese disusati i trionfi, perchè nian privato cittadino avesse modo ad elevarsi anche per un giorno solo al pari del principe, e perchè la gloria militare divenisse privilegio imperiale. Fu sta-, bilito per massima che l'imperatore ordinando le imprese e reggendole col suo senno, egli solo vinceva, e che quindi a lui solo si dovevano gli onori della vittoria. Parecchi aveva lasciato trionfare sulle prime (5), ma quando si sentì più sicuramente padrone non con-

<sup>(1)</sup> Plinio, Epist. VII, 14.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 78. Era una tassa sulle cose che si mangiavano (edulia), simile a quello che oggi si chiama dazio di consumo. Niuna imposta riuscì più grave. Pesava specialmente sul popolo; era oltre ogni dire
vessatoria, e sottoposta a ogni sorta di frodi perchè si percepiva nell'interno di Roma, non alle porte. Plinio XIX, 9; Dureau De la Malle, loc.
cit. IV, 19.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LV, 2.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. I, 9.

<sup>(5)</sup> Svetonio 38.

cesse quell'onore se non qualche volta ai parenti e agli amici fedeli. Agli altri dava solamente le insegne trionfali consistenti nella corona aurea a foggia di lauro, nella toga ricamata in oro, nel bastone di avorio sormontato dall'aquila, e da ultimo anche in una statua eretta nel fôro (1): onori dati più tardi anche a chi non avesse militato, e fatti vili col crescere della tirannide (2).

Sorto al grado supremo per forza di armi, quantunque non prode soldato, impedì che altri tentasse di alzarsi coi medesimi modi; e tolta o menomata la preponderanza agli eserciti e ai duci, si volse agli studi pacifici, e si adoprò a finire le contese con trattati obbligando i capi dei barbari pacificati a giurargli fedeltà nel tempio di Marte Vendicatore; e allora potè vantarsi di aver tratti a Roma a chiedere amicizia ambasciatori non più visti dagli Indiani, dai Battriani, dai Garamanti, dagli Sciti (3). Persuaso che a Roma bastasse un impero che a settentrione fosse limitato dal Danubio e dal Reno, a occidente dall'Oceano, a mezzodì dalle cateratte del Nilo, dai deserti e dal monte Atlante, e a oriente dall'Eufrate, si studiò di stabilire quei termini, consigliò ai successori di non oltrepassarli, e per quanto era da lui fece guerra solo per fissarli e per mantenerli, e per frenare le ribellioni o per vendicare le disfatte (4).

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LV, 2; Eckel, Doctrina Nummor. tomo VI, p. 113.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XI, 20; XII, 3; XIII, 53; XV, 72; Svetonio, Claud. 24; Ner. 15.

<sup>(3)</sup> Monum. Ancyr. Vedi anche Strabone XV, 1; Dione Cassio LIV, 3; Svetonio 21; Floro IV, 12 dice che gli Indiani spesero nel viaggio quattro anni e che recarono in dono gemme, margherite ed elefanti.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. I, 3, 11.

Pensò più volte di recare ad esecuzione i disegni di Cesare sulla Britannia, e di ridurla a provincia romana di fatto, ma ne fu distolto da altre cose più urgenti (1). Nel 725 vinse coll'opera di Crasso la Mesia (Bulgaria e Servia) già tentata da lui stesso ai tempi della sua guerra di Dalmazia e di Pannonia: furono battuti i Daci, e respinti oltre il Danubio (2). Dall'altra parte furono repressi da Messala i ribellanti Aquitani (3),, e il principe stesso andò in persona (727) a estendere, oltre i Pirenei, l'impero fino all'oceano colla sottomissione dei Cantabri e degli Asturi che rimasti sempre indipendenti nella servitù di tutti gli altri Spagnuoli, risorgevano gagliardi dalle sconfitte, eccitavano a rivolta le altre tribù iberiche già sottomesse, e nei loro monti offrivano asilo a tutti i nemici di Roma. Abitavano nel settentrione della Spagna i luoghi stessi che più tardi si serbarono indipendenti dai Mori, cioè la Biscaglia, le Asturie, la parte superiore della Galizia e il paese intorno a Leone. Erano una fiera gente fatta forte dall'asprezza dei monti nativi, dai selvaggi costumi, e da amore supremo di libertà. Augusto, diviso l'esercito in tre bande, corse e devastò il paese; poi cadde gravemente ammalato e dovè ri-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LIII, 3, 4; Orazio Od. I, 35, 29. Altrove Orazio stesso da sfacciatamente lode ad Augusto di aver di fatto soggiogati e riuniti all'impero i Britanni: Praesens divus habebitur Augustus adiectis Britannis Imperio. Od. III, 5. Da un'altra parte sappiamo che Augusto aveva consigliato di lasciare in pace i Britanni e che Tiberio chiamava precetto questo consiglio. Tacito, Agric. 13.

<sup>(2)</sup> Dione LIII, 4; Virgilio, Georg. II, 497. I Daci detti anche Geti, quando il Danubio era gelato lo passavano e saccheggiavano i luoghi vicini. Augusto dice Floro IV, 12, li respinse sull'altra ripa, e pose presidii al di qua: Sic tunc Dacia non victa, sed summota.

<sup>(3)</sup> Vedi Tibulio I, 7, il quale descrive le imprese di Messala e ne celebra il trionfo sui Galli.

tirarsi dal campo; ma i suoi legati proseguirono l'impresa gagliardamente, e i Cantabri assaliti nei villaggi e nei monti dopo lunga e difficile lotta furono vinti colle armi, colla fame e col fuoco. Nè a salvarli giovarono gli Asturi venuti alla riscossa, nè le forti prove ritentate in appresso. I vinti venduti e trasportati lungi dalle loro contrade uccisero i padroni, tornarono al paese nativo, resisterono di nuovo a Roma signora del mondo (1). Per finirli fu necessaria l'opera di Agrippa il quale accorso (735) dalle Gallie compresse, gli ultimi moti, spense quasi tutti i Cantabri atti alle armi, e gli altri trasportò nei piani sotto la guardia di legioni e di forti colonie. Così tutte le tribù della Galizia dopo avere resistito lungamente alla grande potenza di Roma furono vinte e sottomesse per sempre. La poesia romana celebrò con alte lodi la guerra Cantabrica, (2) e dei vinti non rimase se non la fama di loro grande caduta; perocchè anche le storie dei vincitori narrarono di madri che uccisero i figli per impedire che andassero in mano al nemico, e di altri che col veleno e col ferro liberarono se stessi e i loro cari dalla servitù (3).

In Affrica Petronio governatore di Egitto respinse e disfece in più scontri gli Etiopi che condotti dalla regina Candace si avanzarono fino ad Elefantina, e tutto mettevano a sacco; e le armi romane allora penetrarono nella sconosciuta Etiopia e la fecero alleata al-

<sup>(1)</sup> Livio XXVIII, 12 dice: Hispania prima Romanis initu... postroma omnium, nostra demum aetate, ductu auspicioque Augusti Caesaris perdomita est.

<sup>(2)</sup> Orazio, Od. II, 6; III, 8; IV, 14; Epist. I, 12, vers. 26.

<sup>(3)</sup> Dione LIII, 4, 5; LIV, 2, 3; Strabone III, 4; Svetonio 20; Floro IV, 12; Orosio VI, 21.

l'impero (732) (1). Tre anni dopo Cornelio Balbo riaprì per le regioni di Fasania (Fezzan) la via dell'interno dell'Affrica, e avanzatosi tino al monte Atro
(Gibel-Assourd) guerreggiò i Garamanti ed altre genti
sconosciute di cui portò a Roma gli strani nomi e le
imagini. Balbo nativo di Gade nell'ultima Spagna era
il primo straniero che avesse a Roma l'onore del
trionfo (2).

In Oriente Augusto fece tentare l'Arabia nella speranza di averne gli aromi e le imaginate ricchezze e per assicurare il commercio dell'Eritreo. Ma Elio Gallo che si avventurò a quella impresa (730-734) con diecimila uomini, tradito dalle guide infedeli e combattuto dal mare, e dagli aridi luoghi, dopo molti e vani travagli tornò indietro scemo della più parte dei suoi spenti dalle fatiche, dalle malattie e dagli stenti (3).

Quanto alle altre genti orientali, divisa tra due re la Tracia (4), tolti di mezzo i regni inutili e serbati come sudditi quelli che potessero servire di baluardo all'impero, rimaneva solo da incutere spavento, agli Armeni, ed ai Parti; ed Augusto lo fece sì bene, che i primi gli chiesero un re; e gli altri, comecchè potentissimi, gli restituirono senza guerra le insegne militari, e i prigionieri rimastivi nella infelice impresa di Crasso e di Antonio; e Fraate loro re dette i suoi figliuoli in ostaggio per guadagnarsi l'amicizia di Roma.

E Augusto ne menò festa e trionfo reputandosi a gran lode di aver tolto senza sangue quell'onta al

<sup>(1)</sup> Strabone XVII, 1; Dione Cassio LIV, 1; Plinio VI, 35.

<sup>(2)</sup> Plinio V, 5; Solino 29; Virgilio Aen. VI, 795.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LIII, 5; Plinio VI, 28; Strabone XVI, 4; Virgilio, 4en. VII, 605.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. II, 64.

nome romano; e i poeti celebrarono magnificamente lui fulmine di guerra sull'Eufrate e domatore dei Parti (1).

Nell'interno dell'impero sommamente importava sottomettere al tutto i fieri popoli Alpini, per avere sicura la via alle Gallie, al Reno, e al Danubio. Si era cominciato già dai Salassi (727) abitatori di luoghi asprissimi nel fianco meridionale delle Alpi ove ora è la valle di Aosta. Erano stati vinti e spogliati di loro miniere d'oro, ma duravano terribili sugli alti dirupi, donde, precipitando macigni, schiacciavano eserciti e viaggiatori. Fu mandato a finirli Terenzio Varrone, il quale col menar tutto a distruzione forzò la fiera gente a chieder pace, e ne vendè 36 mila all'incanto. Poscia a compier l'opera fu mandata colà una colonia di tremila soldati pretoriani, la quale, presa la miglior parte di quel territorio, fondò ivi Augusta Praetoria (Aosta) alle due foci delle Alpi Graie e Pennine (2).

In appresso furono vinte tutte le altre genti alpine dalle Alpi marittime fino all'Illiria, e fra tutte queste guerre intese ad assicurare l'Italia andò famosa nelle storie e nei canti dei poeti (3) quella contro i Reti, i Vindelici e i Norici governate da Druso e da Tiberio figliastri di Augusto. I Reti figli degli Etruschi fuggiti dalle pianure del Po al tempo dell'antica invasione dei Galli tenevano le Alpi grigione e trentine discendendo alcun poco verso l'Italia fino agli Insubri. I Norici stavano tra il Danubio e le Alpi fino alla Carnia (4);

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LIV, 2; Velleio Patercolo II, 94; Strabone VI, 6; Tacito, Ann. II, 1; Orazio, Od. III, 5; Virgilio, Georg. II, 170; III, 26; IV, 561; Aen. VI, 799, VII, 606.

<sup>(2)</sup> Dione LIII, 4; Strabone IV, 6; Plinio III, 6 e 21.

<sup>(3)</sup> V. Orazio, Od. IV, 4.

<sup>(4)</sup> Strabone VIL, 1.

e i Vindelici nella parte superiore dell'Eno (Inn) al settentrione delle Alpi tirolesi fino al Danubio. I Reti imbarbariti sui monti uccidevano gli uomini fatti prigioni, e anche le donne che i loro indovini dichiarassero incinte di un maschio; menavano prede di Gallia e d'Italia, e ai Romani facevano quanti più danni potessero. Druso, giovane di rara eccellenza nelle armi li vinse (739) in una grande battaglia nelle Alpi trentine e li disperse penetrando i loro recessi. Invano i suggenti cercarono ricovero nella Vindelicia levatasi a loro favore. Tiberio venne dalle Gallie a soccorso di Druso; e unite insieme le forze, i due fratelli trionfarono di ogni ostacolo. Furono aperte le dense foreste; traversato con navi il lago dei Briganti (1), espugnate molte castella, fatte molte belle fazioni, superati i luoghi più difficili, vinte con grande strage genti numerosissime, e soprammodo feroci. Tutti i Reti e Vindelici si arresero a discrezione; e la gioventù più robusta fu venduta e trasportata in paesi lontani (2). Tutte quelle regioni formarono la provincia di Rezia che fu tenuta a freno da due colonie poste a Drusomago (Memningen) e ad Augusta dei Vindelici che poi divenne la città di Ausburgo. E come Pompeo aveva già posti trofei sulla cima dei Pirenei per memoria delle sue vittorie di Spagna (3), ora per eternare il trionfo su tutte le genti montane dal mar Tirreno all'Adriatico fu inalzato un gran monumento sulle Alpi marittime del quale durano sempre le rovine a Torbia sulle alture al di sopra di Monaco e di Roccabruna

<sup>(1)</sup> Oggi lago di Costanza, detto Bodenses dai Tedeschi.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LIV, 3; Velleio II, 95; Svetonio, Aug. 21, Tib. 9.

<sup>(3)</sup> Plinio III, 4.

ove la via Giulia Augusta della Liguria passava dirigendosi a Cimella e a Nizza (1).

Il principe trionfò ed ebbe tutti gli onori di queste vittorie come di quelle di altri legati che tenevano in freno i tumultuanti del Bosforo e le fiere genti di Tracia, e respingevano i Daci oltre il Danubio e davano pace e sicurezza alle provincie d'oriente (2). Agrippa e Tiberio batterono più volte i Pannoni e i Dalmati ribellanti a ogni tratto (3), mentre Druso accresceva sua gloria in Germania ove arse la guerra più grossa del regno di Augusto per opera di quelle terribili genti che pregiavano più il ferro che l'oro, e che forti di sito e di numero e di amore indomabile di libertà opposero resistenza invincibile alla dominazione straniera, e dettero i primi colpi da cui alla fine fu crollato e distrutto l'impero. Gli abitatori delle vicinanze del Reno (Sicambri, Usipeti e Tenteri) avevano già passato il fiume più volte e infestate le Gallie d'onde dapprima li respinse il valore di Agrippa (4). Anche Lollio più cupido di pecunia che di giusto governo li vinse e li gravò di tributo, ma si trovò a mal partito, perchè i barbari tornando contr'esso, lo circondarono, gli saccheggiarono il campo e gli tolsero l'aquila della quinta legione; ed egli ebbe per gran ventura d'impedire che si avanzassero oltre alla

<sup>(1)</sup> Vedi Spitalieri, sul Monumento dei trofei di Augusto a Torbia nelle Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino del 1843. Nell'iscrizione del monumento conservata da Plinio sono i nomi di 46 popoli, ed è detto che fu inalzato ad Augusto: Quod ejus ductu auspiciisque gentes Alpinae omnes quae a mari supero ad inferum pertinebant sub imperium populi romani sunt redactae. Plinio III, 24. Vedi anche Egger, Exam. des Histor. d'Aug. p. 300 e segg.

<sup>(2)</sup> Velleio Patercolo II, 98; Floro IV, 12; Dione Cassio LIV, 3.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LIV, 3, 4, 5.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LIV, 3.

Mosella (1). Finalmente (742) mosse Druso contr'essi e penetrò a dentro nelle contrade e nelle foreste germaniche, e correndo e ricorrendo per varie regioni vinse e rivinse, senza domarli mai, più popoli in quattro spedizioni delle quali per la mancanza dei necessari ragguagli non possiamo farci un chiaro concetto. A difesa delle Gallie costruì 50 castelli sulla ripa sinistra del Reno e pose presidii lungo la Mosa (2). Fece la fortezza dell'Alisone (Elsen o Wesel) nell'interno della Germania; e per mezzo di un canale congiunse il Reno coll' Yssel (3), navigò nel lago Flevo (Zuidersee), e prima d'ogni altro andò all'oceano germanico. Sottomise Frisii, Catti, e Cherusci, penetrò due volte fino al Visurgi (Weser), e da ultimo giunse alle rive dell'Albi (Elba) ove inalzò suoi trofei, e poco appresso morì per una caduta da cavallo all'età di 30 anni. Egli aveva saccheggiato i paesi, condotto in schiavitù donne e fanciulli, e uccisi gli uomini a guisa di bestie feroci; quantunque fosse lodato di miti costumi, non ebbe spirito alcuno di pietà coi Germani. Fu il primo ad essere soprannominato Germanico ed ebbe sepolcro onorario e ara e un arco trionfale e statue sul Reno (4).

<sup>(1)</sup> Velleio Patercolo II, 97; Dione LIV, 3.

<sup>(2)</sup> Floro IV, 12.

Profonda da esser percorsa dalle navi le quali in tal modo avevano comodo a passare dall' uno all' altro fiume per quindi andare nell'Oceano
e approdare ai paesi dei Frisi e dei Cauci per le foci dell'Ems e del
Weser. Il lavoro di Druso fu prodigioso e perciò anche Svetonio (Claud. I)
lo chiama fossas novis et immensi operis. Il Luden (Storia d'Alemagna II, 2)
è d'avviso che fossero preparate da questi lavori di Druso le irruzioni
posteriori dell'Oceano per le quali lo Zuidersee divenne un golfo di mare.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LIV, 5; LV, 1; Velleio Patercolo II, 97; Tacito, Ann. II, 7; Svetonio Claud. I. Pare che il monumento onorario sor-

Lucio Domizio Enobarbo figlio di quello che avea comandato la flotta repubblicana di Bruto e di Cassio successe a Druso in Germania, e spinse le sue correrie anche oltre l'Elba (1). Ma presto fu messo in suo luogo Tiberio il quale meglio secondando i disegni della politica imperiale rinunziò allo splendore delle imprese inutili, e studiando di recare i popoli a pace per via di trattati (2), accolse la sottomissione volontaria di molti, ma trattò perfidamente i Sicambri mostratisi più indomabili; perocchè ritenne prigioni i loro messaggi i quali si uccisero per fuggire l'obbrobrio della servitù e la noia dell'esilio (3), e spopolò la nazione di 40 mila uomini trasportandoli in Gallia sulla ripa sinistra del Reno (4). Gli altri Germani consentirono di restar tributarii finchè poco dopo altri guerrieri impazienti del giogo non si alzarono a menar fiera vendetta degli invasori stranieri.

Dopo questi fatti su per più anni pace nel mondo; Augusto chiuse per la terza volta il tempio di Giano (5); e in questa quiete nacque nella Giudea Gesù Cristo che veniva a predicare libertà e uguaglianza tra gli uomini e a cominciare per l'umanità un'era nuova (753).

gesse sulla riva sinistra del Reno. Il Luden vuole che l'Eichelstein presso Magonza ne sia un avanzo: e ciò è reso verisimile dalle parole di Eutropio (VII, 8); Drusus apud Magontiacum monumentum habet. Il Mascou (Storia dei Tedeschi I, 68) riferisce che ai tempi di Ottone di Frisinga, cioè al principio del secolo XII, si teneva come un avanzo di questo monumento la pietra della quercia presso Magonza.

- (1) Tacito, Ann, IV, 44.
- (2) Tacito, Ann. II, 26.
- (3) Dione Cassio LV, 1.
- (4) Svetonio, Tib. 9.
- (5) Svetonio 22, Monum. Ancyr. La prima chiusura del tempio fu dopo la battaglia di Azio, la seconda dopo la vittoria sui Cantabri, e la terza probabilmente nel 747. Vedi su ciò Egger, Exam. des Historiens d'Aug. il quale ha discusso lungamente questa materia a pag. 36, 47, 48, 49, 271, 294, 300, 301, 318, 319, 320, 321

A Roma le liete novelle venute dai campi erano cagione di sontuose feste, di allegrezze e di largizioni per cui la moltitudine si rendeva sempre più devota al nuovo padrone. Per la vittoria di Tiberio sui Pannoni e sui Dalmati il popolo ebbe solenne convito sul Campidoglio e in altri luoghi della città (1); e Livia e Giulia convitarono le donne; e nel giorno del trionfo vi fu festa e banchetto pei senatori e per le matrone. Per ogni occorrenza vi erano belli e sontuosi spettacoli. Continui i festeggiamenti del dì natalizio d'Augusto e dei membri di sua famiglia: feste augustali pel ritorno del principe dalle province, e augurii e canti per pregargli felicità dagli Dei (2); feste votive per la salute di lui: feste per la dedicazione di templi, di teatri, di portici: allegrezze per le nozze dei figli e nipoti del principe; spettacoli teatrali in ogni quartiere della città con istrioni di tutte le lingue; giochi secolari; giochi quinquennali per la vittoria di Azio, e lotte di atleti e gare di corridori e di saltatori; giuochi troiani di giovinetti patrizi; giuochi di Marte con corse di cavalli, e con caccie in cui si uccidevano centinaia di leoni e di altre fiere affricane. Nel Circo Massimo uomini correnti sui carri davano la caccia alle belve: e rinoceronti battagliavano con elefanti. Per allontanare i cittadini dal fôro, il principe li traeva ai combattimenti del Circo, studiando a poter suo che questo popolo padrone già dei fasci e dell'impero si contentasse di avere, in cambio, pane e spettacoli. Frequentissimi i combattimenti dei gladiatori; magnifiche le battaglie. navali in laghi artificialmente scavati nelle vicinanze del Tevere. Nel Circo Flaminio empito d'acqua a

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 20.

<sup>(2)</sup> Svetonio 57

quest'uopo una volta furono uccisi 36 cocodrilli. Nell'iscrizione di Ancira Augusto stesso ricorda la grande naumachia data al di là del Tevere in un gran lago artefatto ove combatterono 30 navi rostrate e molte più navi minori; ricorda che diecimila uomini combatterono agli spettacoli dei gladiatori dati a suo nome, o dei figli e nipoti; come pure parla di 27 spettacoli, e di 26 caccie negli anfiteatri, nel fôro e nel circo in cui furono uccise 3,500 fiere affricane. Nei teatri e nelle grandi ragunanze di popolo per rendere ammirate le genti mostrava bestie rare, e ostaggi di lontane regioni. A tutti gli spettacoli e alle gioie del volgo interveniva in persona (1); e protesse e privilegiò chi meglio divertiva la moltitudine, e fece suo pro delle contese degli istrioni, perchè destando essi fazioni nel pubblico distoglievano gli animi da altri pensieri, e come il commediante Pilade disse al principe stesso, servivano bene alla nuova politica (2).

Nè Augusto si rimaneva a dar feste e spettacoli, ma si prese cure grandi perchè il popolo fosse abbondantemente nutrito. Provvide la città del bisognevole; in occasione di carestie cacciò da Roma i forestieri e i servi, e largheggiò in distribuzioni di pecunia e di grano le quali si facevano regolarmente a tempi determinati, e vi partecipavano dugentomila persone e talora anche più (3). Dette più volte fino a 600 sesterzi

<sup>(1)</sup> Civile rebatur misceri voluptatibus vulgi. Tacito Ann. I, 54.

<sup>(2)</sup> Monum. Ancyr.; Dione Cassio LIII, 1; LIV, 2, 3, 4, 5; LV, 2, 4; LVI, 3; Svetonio 43, 45, 57.

<sup>(3)</sup> Ogni frumentario riceveva 5 modii o 67 1/2 libbre di grano al mese. Onde queste libbre moltiplicate per 12 e per 200 mila, numeri dei mesi dell'anno e delle persone che ricevevano la distribuzione gratuita, divenivano ogni anno 162 milioni di libbre. Moltiplicando poi questo numero per 15 centesimi, prezzo probabile della libbra del grano, si trova

a testa, e in grazia del suo nipote Marcello ammesse anche i fanciulli al donativo. Nel tredices mo suo consolato restrinse i doni di pecunia a 200 mila persone dando ad ognuna 60 denari; il che portava a 12 milioni di spesa. In qualche occasione dette gratuitamente anche i bagni e i barbieri (1). L'iscrizione di Ancira ricorda tutti i larghi donativi di lui; e nel suo testamento egli stesso disse (2) di avere consumato quattromila milioni di sesterzi avuti in legato dai cittadini, oltre al suo patrimonio e a quello ereditato da Cesare. Al che è da aggiungere tutto ciò che egli pigliava dalle rendite dello stato, perchè quantunque avesse separato il suo denaro particolare da quello del pubblico erario, spendeva l'uno e l'altro a sua voglia; e anche lo storico Dione non seppe comprendere qual differenza vi fosse tra il pubblico erario e il fisco del principe.

Augusto vide i mali di tutte queste larghezze che nutrivano l'ozio e più corrompevano il popolo, ma non osò di sopprimerle mai, perchè servivano egregiamente ai suoi fini. L'elemosina data a tutti a pubbliche spese faceva dimenticare la libertà; il popolo divertito e pasciuto plaudiva al donatore magnifico di cose non sue; e invano alcuni s'indignavano delle nuove leggi (3) e dei privilegii monarchici.

Anche in questo universale avvilimento vi erano anime generose che non arrendendosi neppure al destino, come già Catone, seguivano la causa dei vinti, quantunque abbandonata dagli Dei, e protestavano che

۲,

che la spesa annuale era di 24 milioni e 300 mila franchi. Dureau De la Malle, Econom. Polit. etc. IV, 12.

<sup>(1)</sup> Svetonio 41; Dione Cassio LIV, 4; LV, 2; Monum. Ancyr.

<sup>(2)</sup> Svetonio 101.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LV, 4.

la pace comprata a prezzo di servitù era disonorevole e calamitosa. Alcuni appiccavano alla curia libelli contro l'usurpatore; altri congiuravano di spegnerlo. Egli dapprima alcuni lasciò dire stimandosi contento che la fortuna avesse tolto loro il modo di nuocergli coi fatti. -Ad altri amatori di facezie e di motti mordaci chiuse la bocca col bando. Esiliò un Cassio da Padova che in numeroso convito disse non mancargli la voglia nè l'animo di ucciderlo; e multò in denari le ingiurie di un Giunio Novato (1). Punì nel capo alquanti cospiratori, dei quali sono ricordati parecchi, e alcuni di illustri famiglie, quantunque gli storici di corte, gli chiamino, come sempre accade, e fiore di ribaldi e canaglia. Primo a cospirare fu il figlio di Lepido il quale con molti cittadini tramava di ucciderlo subito dopo la vittoria di Azio. La trama fu scoperta da Mecenate che quietamente e celeremente fece troncare la testa a Lepido, e lasciò da banda il processo perchè i congiurati erano troppi. Dopo si proposero il medesimo intento Fannio Cepione, e Murena fratello di Terenzia moglie di Mecenate, e per un ordine del principe contrario alle leggi furono condannati assenti, e poi uccisi nella fuga. Di due servi che avevano accompagnato Cepione fuggente uno lo difese con pericolo della vita dagli sgherri di Augusto, e l'altro da traditore aiutò i persecutori a pigliarlo. E il padre dell'ucciso nel suo coraggioso dolore protestò contro la illegale uccisione del figlio dando libertà al servo generoso, e mettendo in croce il traditore dopo averlo fatto passare pel fôro con un cartello che diceva la causa per cui era mandato al supplizio. Congiurò Marco Egnazio;

<sup>, (1)</sup> Svetonio 51, 55.

poscia Plauto Rufo, e Lucio Paolo; e anche uomini di bassa mano ebbero animo di volere uccidere il distruttore della libertà. Un saccomanno dell'esercito d'Illiria fu colto di notte vicino alla camera del principe con in mano un coltello da caccia. Molti altri ebbero accusa d'insidie tramate, nè è noto, dice Dione, se a diritto o a torto, perchè rimanendo ogni cosa segreta, il pubblico diceva questi essere trovati e pretesti del principe per togliere di mezzo gli uomini non amati da lui. Da ultimo gli tramò contro anche Cornelio Cinna nato di una figliuola di Pompeo Magno; ma con lui fu stimato più utile l'usare generosità; e per consiglio di Livia Augusto gli perdonò, e poscia lo fece anche console e lo ebbe tra i suoi più fidi (1).

Per queste arti usate a tempo alcuni nemici si convertirono in amici del principe; e gli ammiratori di esso avevano nuovi argomenti a vantare la generosa virtù dell'uomo che impassibile come il marmo fu clemente per necessità della sua posizione, come per calcolo era stato freddamente crudele. Molti celebravano anche la sua grande affabilità, il suo usare degnevolmente nei luoghi frequenti di popolo, il non volere essere appellato signore, il ricevere alla buona e senza regio orgoglio le visite dei cittadini, l'andare a conviti, e ad allegrezze e a consigli domestici in casa degli amici. E gli storici a mostrare come molti dei cittadini accettavano di buona voglia il principato, e si riconciliavano col distruttore della Repubblica narrano che a capo d'anno gli facevano regali di strenne, gli inalzavano statue, gli offrivano denaro pei suoi bi-

<sup>(1)</sup> Velleio Patercolo II, 88, 91, 93; Dione Cassio LIV, 1, 3; LV, 3; Svetonio 19; Seneca, De Brevit. vitae 5; De Clem. I, 9.

sogni; e gli facevano nei testamenti grandissimi lasciti dai quali negli ultimi 20 anni della sua vita raccolse una somma di milioni che sembra incredibile (1). Tutte queste dimostrazioni sono celebrate come spontanee ed universali; ma forse è da credere alla spontaneità di esse come alla sincerità di quelli che dopo avere perduti per causa di esso e parenti ed amici, lo salutarono padre della patria (2); alla quale noi crediamo come alla verità del voto universale che ai tempi nostri operò tante maraviglie di libertà nello stato d'assedio.

Ma Augusto non contento al plauso dei contemporanei che divertiti e pasciuti lo celebrarono più che uomo mortale, cercò destramente anche l'ammirazione dei posteri, provvedendo per mezzo dei suoi ministri ed amici che poeti e scrittori di ogni maniera lodassero e lui e il suo principato. E anche in questo si governò destramente, e fu avventuroso. Aveva buon gusto e molta cultura, e ben comprendeva quanto le lettere giovino ad eternare i potenti che sappiano usarle ai loro fini. Era stato ammaestrato da grammatici, da retori e da filosofi (3); si esercitò molto nell' eloquenza, scrisse greco e latino, fece da giovane sconci epigrammi, dettò tragedie, e un poema in esametri sulla Sicilia, quindi compose i commentarii della sua vita in tredici libri, scrisse le esortazioni alla filosofia, e più altre cose, tra cui le orazioni funebri per Marcello, per Agrippa, per Ottavia e per Druso del quale fece l'elogio anche in versi (4). Diresse l'educazione lette-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LV, 2; LVI, 3, 4; Svetonio 53, 57, 66, 101; Seneca, De Clem. I, 15.

<sup>(2)</sup> Monum. Ancyr.; Dione Cassio LV, 2; Svetonio 58.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Aug. 89; De Clar. Rhetor. 4; Strabone XIV, 1.

<sup>(4)</sup> Svetonio 84 e 85; Weichert, De Imp. Aug. Scriptis corumque reliquiis.

raria dei suoi (1); fece istruire da uomini valenti i nipoti. A Nestore filosofo di Tarso affidò l'educazione di Marcello (2), e accolse in sua casa Verrio Flacco samoso grammatico come maestro dei figli di Giulia e di Agrippa (3). Per mostrare che gli stavano a cuore gli studii, alla biblioteca già fatta da Asinio Pollione nell' Atrio della Libertà sull' Aventino, aggiunse, a servigio del pubblico, quella del tempio di Apollo Palatino (4), e quella presso il Circo Flaminio (5), e vi sece raccogliere le opere della letteratura greca e latina. I cultori più felici delle lettere accarezzò accortamente, e per conciliarseli ascoltava cortesemente loro storie e poemi (6); e tutti gli ingegni migliori tirò a sua corte, e dette loro la prima ispirazione alle lodi per gli ordini nuovi, e tutta la letteratura fece strumento di politica e la usò a suo profitto, d'accordo con Mecenate che anche in ciò lo servì egregiamente.

- (1) Svetonio 86.
- (2) Strabone XIV, 1.
- (3) Verrio Flacco era di Preneste: morì vecchio sotto Tiberio ed ebbe una statua nel foro della sua patria. Ordinò e pubblicò i Fasti Prenestini, fece una raccolta di cose memorabili, compose versi, trattò delle discipline etrusche, del significato delle parole e di altre materie. Svetonio, De Illus. Gram. 17 e 18; Gellio IV, 5. I pochi frammenti che rimangono dei suoi varii scritti furono ristampati con quelli di Festo nel 1838 a Parigi dall' Egger.
- (4) Vedi Lürsen, De templo et bibliotheca Apollinis Palatini; Francquerae 1719. Vedi anche il Palazzo dei Cesari illustrato da Vinc. Ballanti, Roma 1828.
- (5) Questa è chiamata comunemente la Biblioteca del Portico di Ottavia; ma l'iscrizione d'Ancira corregge così: Porticum ad circum Flaminium, quam sum appellari passus, ex nomine ejus, qui priorem codem in solo fecerat, Octaviam. Di più Pesto alle voci Octaviae porticus dice che uno dei due portici era detto così dal nome di un Ottavio che aveva trionfato di Perseo. Dal che si vede che tutta l'antichità avrebbe preso la forma Octaviae riferentesi al plurale feminino porticus per il nome della sorella di Augusto, e bisognerebbe leggere in Plinio e altrove Opera Octavia invece di Octaviae. V. Egger, Examen etc. p. 271.
  - (6) Syetonio 89.

Questi era della casa dei Cilnii stata prepotente fino ab antico in Arezzo (1); e gli avi suoi si erano assisi nella sedia eburnea dei Lucumoni di Etruria. Divenuto presto amico dell'erede di Cesare che lo pose al governo di Roma e d'Italia nell'ultima guerra civile (2), fu poscia il primo ministro del nuovo governo imperiale ed ebbe parte per lungo tempo a tutti i segreti consigli del principe, ma da ultimo conservò il favore più in apparenza che in fatto (3). È detto che Augusto ebbe a dolersi di lui perchè non serbava bene i segreti (4); ma la causa più grande del raffreddamento fu Terenzia moglie di Mecenate amoreggiata da Augusto, che per godersela meglio la conduceva seco nei lunghi viaggi, e quanto più amava lei tanto più pigliava a noia il marito (5). Certo è che il cortigiano non ebbe mai bene della capricciosa donna; tormentato dall'amore geloso cercava invano di conciliarsi ilsonno con sinfonie risuonanti da lungi; la repudiava e la ripigliava ad ogni istante, a tal che fu detto che prese moglie mille volte e ne ebbe una sola (6).

Questo primo ministro era un singolare uomo; attivo e indolente, coraggioso e codardo, favorito dalla fortuna, travagliato dalle sciagure domestiche; sempre nel contrasto di una vita divisa tra futili occupazioni, tra voluttà epicuree, e tra gravi cure di stato. Così fu ritratto da Seneca. Non volle essere più che cavaliere,

<sup>(1)</sup> Livio X, 3 e 5.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. VI, 11; Velleio Patercolo II, 88.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. III, 3.

<sup>(4)</sup> Svetonio 66. In fatto di violazione di segreti Augusto fu crudelissimo. A un segretario che mostrò ad altri una sua lettera per 500 denari fece spezzare le gambe. Svetonio 67.

<sup>(5)</sup> Dione Cassio LIV, 3.

<sup>(6)</sup> Seneca De Provid. 3; Epist. 114.

e mostrò la sua molta possanza col vivere a suo modo. Ebbe lode di mansuetudine; e quando Augusto nei tribunali mostravasi disposto a fiere sentenze, ei gli gettava da lungi una tavoletta con le parole. alzati di la una volta o carnefice (1). Ma ciò, dice Seneca, era mollezza, non benigna natura. La sua vita delicata passò come in proverbio. Era tenero pel mimo Batillo (2). Aveva molle andatura; portava discinta la toga; in pubblico si mostrò sempre con in capo il mantello; e tra le armi delle guerre civili suo corteggio erano due eunuchi, e pure più maschi di lui. Insomma era marcio di voluttà, e il soverchio della buona fortuna gli aveva smosso il cervello. Ebbe molta cultura; scrisse poesie e forse anche memorie (3); e nei suoi scritti ritrasse se stesso. Dai suoi versi impariamo che l'idea della morte gli metteva una strana paura; diceva che sarebbe stato contento di rimaner gobbo, monco, zoppo, sdentato, e di stare anche in croce, purchè vivo. Nello scrivere portò la mollezza che aveva nell'animo, ed effeminò la energica lingua romana; lo stile dinodato, affettato, lezioso, come il vestire, mostrava sempre l'uomo snervato, anzi castrato dalla felicità (4). « Era uomo di grande ingegno se lo avesse guidato per via più diritta, se non avesse fuggito d'essere inteso, se anche nel ragionare non si dispergesse. Però ebbe un'eloquenza da briaco, avviluppata, errante, licenziosa. Mecenate nelle sue gale..... Quelle parole sì perversamente composte, sì trascuratamente gittate, tanto contro la comune

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LV, 1.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 54.

<sup>(3)</sup> Servio, Ad Georg. II, 42; Plinio VII, 46.

<sup>(4)</sup> Seneca, Epist. 19, 92, 101.

usanza collocate mostrano che similmente i suoi costumi furono altrettanto e distorti e singolari » (1).

Pure egli aveva e gusto e giudizio da distinguere gli scrittori meglio adatti a servire la causa degli ordini nuovi, e ad ornarli di lodi più belle, e a tramandare alle età lontanissime il suono degli inni cantati al potente protettore.

Fu stabilito che la virtù di Augusto divenuta una Dea avesse tempio e sagrestani degni di essa (2); e Mecenate incaricato di trovare i sacerdoti e di istruirli nel culto novello, adoperò sì bene che condusse nel tempio gli uomini più fiorenti d'ingegno e sece venerare e cantare la Dea anche da quelli che l'avevano già maledetta. Il panegirico è una faccenda che vuol esser trattata delicatamente, perchè se tu lo getti in faccia con poca destrezza ti partorisce l'effetto contrario. Augusto e Mecenate lo sapevano benissimo; e perciò allontanarono i laudanti mediocri affamati di pecunia e di onori; tennero a freno lo zelo dei laudanti indiscreti, e posero ordine a impedire che il nome del principe non perdesse della sua maestà coll'essere male a proposito ricordato da male adatti poeti (3). Ma a chi sapeva lodare con buon gusto e ingegnosamente fu aperto largo campo all'alta protezione del principe e del ministro.

Primo passo ai favori era l'essere ammesso alla conversazione di Mecenate nelle sue belle case in

<sup>(1)</sup> Seneca, Epist. 114, trad. da P. Giordani. Vedi anche Svetonio 86; Tacito, De Oratorib. 26, e Macrobio, Saturn. II, 4.

<sup>(2) ...</sup> Est operae practium cognoscere quales
ABDITUOS habeat belli spectata domique
Virtus, indigno non committendu poetae.
(Orazio, Epist. 4, 1, vers. 224).

<sup>(3)</sup> Syetonio 89.

mezzo ai lieti giardini dell'Esquilino, i quali fatti novellamente con magnifica pompa (1) fruttarono al ministro la dedica del trattato della cultora degli orti scritta da Sabino Tirone (2). Ivi lo stesso Augusto cercava ristoro e salute (3). Ivi erano invitati gli uomini più famosi d'ingegno, i quali tra i bei ragionari delle liete feste e della parasitica mensa, tra i canti e i bicchieri (4), di repubblicani si facevano monarchisti, e prendevano l'ispirazione a novelli poemi. E quando Mecenate era ben sicuro di essi, li conduceva alla presenza del principe, ove le cortesi parole, le promesse e i doni compievano l'opera. Allora i poeti cantavano di gran lena il novello imperio, e il nume d'Augusto e la sapienza del cavaliere Mecenate. L'uomo di stato, e il principe davano ville: Apollo cantava inni. Erano due potenze che si porgevano amicamente la mano.

Fra i primi a godere i favori della nuova potenza furono i poeti Lucio Vario e Cornelio Gallo; l'uno scrittore di belle elegie, e poi governatore di Egitto ove presto cadde in disgrazia e fece mal fine, nè è chiaro se per sua colpa, o pei sospetti compagni perpetui del dispotismo (5); l'altro famosissimo allora come poeta epico e tragico, e panegirista del vincitore subito dopo la battaglia di Azio, vantato come aquila dell'epopea, e come il solo atto a cantare in versi eroici le imprese di Augusto e di Agrippa (6).

<sup>(1)</sup> Orazio, Sat. 1, 8, in princip.; Od. III, 29, vers. 10.

<sup>(2)</sup> Plinio XIX, 10.

<sup>(3)</sup> Svetonio 72.

<sup>(4)</sup> Orazio, Epod. 9, vers. 3 ec.

<sup>(5)</sup> Dione Cassio Lill, 3; Svetonio 66; Becker, Gallo, o scene romane del tempo d'Augusto, Lipsia 1838; Egger, Examen ec. p. 67.

<sup>(6)</sup> Orazio, Od. 1, 6; Sat. 1, 6, vers. 55, 9 vers. 23, 10 vers. 43; De arte poet., vers. 55; Virgilio Egi. IX, 35; Quintiliano X, 1; Macrobio,

assisi sull'erbu. Fu festeggiata la tenera musa che non arrossiva di abitare tra le selve; il canto dei pastori ebbe plauso anche in pieno teatro (1); e il poeta incoraggiato dal pubblico e dai suoi protettori pose mano, rimanendo nei campi, ad opera maggiore, e colla Georgica si fece maestro agli agricoltori.

Lasciati i rumori di Roma, e ritiratosi alla quiete di Napoli, attese ivi a studi più gravi, ricercò tutto quello che della cultura dei campi avevano scritto Esiodo, Nicandro, Arato, Senofonte, Aristotele, il vecchio Catone, e Varrone. Da quest'ultimo prese anche il disegno generale dell'opera, e scrisse del come si debba coltivare la terra, come le viti, gli ulivi e gli altri alberi; del modo di allevare i bestiami, e delle cure che vogliono le api. Lavorò sette anni a quest'opera, e, vinte le difficoltà che impedivano di esser nuovo a chi giungeva dopo tanti altri, condusse le muse greche in Italia (2), fece il più perfetto poema didascalico che mai fosse creato da umano ingegno.

Non è qui luogo a discorrere delle immortali virtà di questo capolavoro; ma non vuolsi tacere dell'ingegno divino che tutto veste di luce serena, che infiora le cose più tenui e più schive di ogni ernamento; nè dello stile perco, rapido, variato, fluido, armonioso, e ricco d'immortali splendori; nè dell'arte a un tempo ingenua e ardita con cui anima tutto, e dà anche alle piante e vita ed affetti; dell'arte leggiadra con cui, come graziosamente fu detto, « conduce le Muse e le Grazie ad abitare i rustici casolari, a inghirlandarsi di fiori campestri, a fare salti scomposti sull'aia coi villanelli, a cantare rozze canzoni in onore di Bacco

<sup>(1)</sup> Donato, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Georg. III, 8 ec.

e di Cerere » (1). All'apparire di Virgilio scompaiono tutte le ruvidezze dell'antica lingua del Lazio. Egli è tutto soavità, tutto dolcezza; e « le vaghezze d'elocuzione, aggiunge il sovraccitato poeta, sono talmente sparse per tutto il poema, che nulla mai ci ritrovi di trascurato, nulla di scabro, nulla di quell'orrido che fa duro sentire in Lucrezio; tutto insomma è spirante di quella mollezza che Orazio dicea conceduta per singolar dono delle muse a Virgilio, e che Quintiliano appellava esquisita eleganza e decoro » (2).

Egli non risplende per lampi istantanei, ma va adorno di perpetua e variata bellezza; perchè oltre al vestire poeticamente le umili cose, oltre ad appagare sempre l'orecchio con le care armonie, e l'anima con pensieri sapienti, sa unire con la soavità la grandezza, e ritrarre la natura energicamente e inalzarsi quando bisogna alle sublimità dello stile.

Anche ai meno esercitati apparisce incomparabile negli episodii che maestramente innesta ai precetti dell'arte, quando narra i prodigii veduti alla morte di Cesare, quando canta le lodi d'Italia madre feconda di biade e di eroi, e la felicità della vita campestre, e la grandezza che da essa venne ai primi Italiani, o descrive pietosamente l'universale contagio dei greggi, o ricorda i dolenti casi di Euridice e di Orfeo, o i costumi e le industrie delle api, o la vita beata del buon vecchio di Taranto.

Vedi anche Quintiliano VI, 3.

<sup>(1)</sup> Monti, Opere Vol. V. pag. 268, Ediz. Lemonnier.

<sup>(2) .....</sup> Molle atque facetum

Virgilio annuerunt gaudentes rure Camoenae.

(Orazio, Sat. I, 10 vers. 45).

La Georgica splendida di divina poesia, appariva opera bella e benefica anche pel suo intendimento nei tempi infelici in cui gli Dei rusticali avevano abbandonato i campi già lieti di messi. La guerra aveva mandato in esilio i vecchi coloni, le curve falci si erano mutate in ispade, miseria e desolazione dappertutto. In queste grandi sciagure il poeta intendeva di ridestare negli animi l'amore dei lavori campestri mostrando che poteva esservi felicità per tutti su questa terra italica feconda sopra ogni terra del mondo, in questa terra ricca nutrice dei forti popoli antichi e dei primi Quiriti. E usò tutto il nobile ingegno a ispirare questo amore dei campi, a insegnare il lavoro, ad accrescere l'odio delle armi nemiche di ogni legge. . Ma non fallì neppure agli altri intendimenti dei suoi protettori, dei quali destramente intrecciò le lodi ai precetti dati al coloni; e a Mecenate cui dedicava il poema disse apertamente che cantava per ordine avuto da lui, e che da lui gli veniva l'ispirazione di tutti i grandi pensieri (1) e l'onore e la parte più grande della sua fama (2): mentre ad Ottavio faceva invocazioni come a un Iddio, e lui salutava come salvatore del mondo, lui meritevole di altari, o volesse esser signore della terra o del mare, o gli piacesse di prender luogo nel cielo, ove gli astri antichi uscirebbero di luogo per dar posto all'astro novello, nel cielo ove lo chiamavano gli Dei invidiosi che tanta virtù rimanesse tra gli uomini. Quindi le calde preghiere ai numi

<sup>(1) . . . . .</sup> Tua Maecenas haud mollia jussa.

Te sine nil altum mens inchoat.

(Georg. III, 41).

<sup>(2) . . .</sup> O decus, o famae merito pars maxima nostrae. (Georg. 11, 40).

tutelari di Roma perchè a lui non vietino di soccorrere al secolo guasto; e quindi anche il poeta vuole inalzare al nuovo Dio un tempio di marmo sulle rive del Mincio per celebrarlo con solennità di feste e di sacrificii, vuol fare un monumento nel quale saranno sculte in oro e in avorio le imprese del salvatore del mondo, e le città dome dell'Asia, e le pugne sul Gange e sul Nilo, e le vittorie sui Parti, e le genti trionfate due volte dall'oriente all'occidente (1).

Poscia prometteva di accingersi più di proposito a dire le ardenti pugne del suo eroe, e a celebrarne la fama più degnamente (2); e tenne parola, e inalzò un monumento solenne alla gloria del popolo latino e di Augusto.

L' Eneide facendosi innanzi sfolgorante di una bellezza poetica di cui i figliuoli di Romolo non avevano mai veduto l'eguale, cantava le origini antichissime di Roma, e l'impero di Priamo caduto, e risorto poscia più grande in Italia per opera di Enea e di un popolo caramente diletto dagli Dei, e destinato ab eterno a divenir padrone del mondo, ad avere potenza infinita. Così l'avevano intesa le Parche, così gli immutabili decreti di Giove, così gli altri Dei che proteggono Enea figliuolo di Venere, che stanno sempre in gran faccenda per lui, e pensano all'inclita Roma, e a quegli uomini grandi i quali colla loro virtù mostreranno di avere veramente l'origine divina di quella grande famiglia troiana che comincia da Giove e fa capo a Cesare (3). L'Eneide che fa l'albero genealogico della casa dei Giulii mostrava come il nobile sangue troiano

<sup>(1)</sup> Georg. I, 24 ec. e 498 ec.; III, 13 ec.

<sup>(2)</sup> Georg. II, 46 ec.

<sup>(3)</sup> Aen. I, 289; V, 45; VI, 123, 762, 779; VII, 219 ec.

si fosse ridestato a più splendida vita in Roma genitrice di eroi, il più grande dei quali era Augusto il quale salendo sul trono non usurpava ma si riprendeva legittimamente l'eredità dei suoi padri antichissimi, come Enea ricovrò già il retaggio di Dardano (1). Tutti i consigli dell'Olimpo, tutti gli avvisi celesti, tutti gli oracoli dell'oriente e dell'occidente ripetono le mille volte (2) che Enea per la grazia degli Dei è padrone dell'impero d'Italia, e che di qui vengono i diritti d'Augusto, dell'uomo promesso dai fati (3), del figlio adottivo di Cesare, il quale discendendo da Giulo figlio di Enea aveva nelle vene regio e divino sangue, e, come disse egli stesso (4), riuniva nella sua famiglia la santità dei re che sono i più potenti tra gli uomini, e la veneranda maestà degli Dei che tengono in loro mano anche i re.

Così per via di genealogie e di oracoli si stabiliva il diritto divino del nuovo signore, che prenunziato dai fati e protetto dai Numi ricondurrà nel Lazio il secolo d'oro, e stenderà l'impero sugli Indi e sui Garamanti e farà imprese più grandi di quelle d'Alcide (5). E il poema che faceva splendidi di nuova luce

<sup>(1)</sup> Vedi Vicaire, Plan de l'Énéide de Virgile, ou exposition raisonnée de l'économie de ce poème, pour en faciliter l'intelligence. Ouvrage dans lequel on discute quel a élé le but principal de l'auteur en composant son poème. Paris 1787 in 12. Vedi anche Le Gris, Étude sur Virgile, Paris 1846; Nougarède, Hist. du Siècle d'Aug. V, 22.

<sup>(2)</sup> Acn. I, 205, 223, 235, 257, 382; II, 293, 589, 694, 780; III, 5, 85, 96, 164, 183, 254, 374, 501; IV, 222, 275, 345; V, 710, 722; VI, 66, 84 ec.; VII, 120, 239, 269 ec.; VIII, 38 ec. 341, 477, 502; X, 23 ec.; X1, 232; XII, 28, 794 ec.

<sup>(3) . . . .</sup> Hic vir, hic est tibi quem promitti
Saepius audis, Augustus Caesar, divi genus.
(Aen. VI, 792).

<sup>(4)</sup> Svetonio, Caes. 6.

<sup>(5)</sup> Aen. I, 291 ec. VI, 791 ec.

i titoli vecchi fu carissimo al principe che anche in mezzo alle guerre aveva ad esso il pensiero, e spronava il poeta a compirlo (1), e fu salutato con entusiasmo da tutti i seguaci dell'ordine nuovo i quali esaltarono l'opera religiosa e monarchica anche prima che venisse alla luce (2).

Non è qui luogo a ricercare se l'Eneide raggiungesse le eccellenze dell'epopea, nè a dimostrare come il poeta vissuto tra uomini increduli non potesse dare alle sue invenzioni la fede, l'ingenuità e l'entusiasmo dell'epopea primitiva. Ma vuolsi ripetere che se egli non potè avere le qualità di altri tempi, ebbe nuove virtù e nuovi affetti, e trasfondendo nei versi la sua tenera anima, fu semplice, eloquente, patetico; ringiovanì quanto era possibile un maraviglioso nel quale il secolo indifferente ed incredulo non vedeva se non uno strumento di governo e una macchina letteraria; sposò la poesia alla storia, all'amore della religione, della patria, della famiglia, e riscaldò l'opera sua col culto delle antichità nazionali ricercate con amore romano e italiano, e coll'intendimento di moralista che piglia diletto allo spettacolo malinconico degli umili principii della grandezza umana, e che coi ricordi dell'infanzia consola la maestosa e trista vecchiezza d'un popolo (3).

I primi sei libri, maravigliosa ispirazione della arte greca, sono come l'avviamento al poema al quale apresi più largo campo nei successivi, quando i profughi scampati dalle tempeste approdano ai lidi ausonii, ove un ordine maggiore di cose e fatti più so-

<sup>(1)</sup> Donato, Virgil. Vita.

<sup>(2)</sup> Properzio lib. II, elegia ultima.

<sup>(3)</sup> V. Patin, Mélanges de littérature ancienne etc. p. 113.

lenni danno nuovo eccitamento all'ingegno (1). L'Italia popolata di aspra e fiera gente (2) ispira allora altri canti al poeta, il quale dottissimo quant'altri mai delle tradizioni antiche celebra con nobile amore le origini, i semplici costumi, e gli usi pastorali e guerrieri e le feste e il grave culto dei primi padri. E ci pone davanti gli Arcadi, i Latini, gli Etruschi e le altre genti minori, e raccoglie e veste di splendide forme i miti, i simboli e le tradizioni più lontane dei luoghi ove poi surse Roma; e canta il culto degli eroi, e l'umile tetto di Evandro; i luoghi sacri e terribili per la religione degli avi, i fondatori delle città, i datori di leggi, la forte gioventù (3) e i grandi guerrieri d'Italia, tra i quali primeggiano l'etrusco Mezenzio fiero dispregiatore degli Dei (4) e l'audace Turno fiero come lupo affamato (5) e Cammilla ornamento d'Italia, la prode vergine che con altre italiche donne fortemente combatte e muore per la patria (6). E con essi che bene ritraggono la gioventù e la forza dei primitivi Italiani comincia per noi l'importanza di questo poema in cui il pensiero di Roma guida sempre il viaggio del poeta tra le oscurità dei secoli antichi. Già ad Enea era stata predetta agli Elisi tutta la storia della grandezza romana, e a lui erano passate davanti le imagini dei grandi cittadini che farebbero eterna la città protetta

(1) .... Major rerum mihi nascitur ordo.

Majus opus moreo.

(Acn. VII, 45).

<sup>(2)</sup> Aen. V, 730.

<sup>(3)</sup> Am. VII, 172, 203, 681 ec.; VIII, 100, 185 ec., 314, 350, 462, 564, 600 ec.; IX, 605; XI, 48 ec. ec.

<sup>(4)</sup> Aen. VII, 648, 481, 494; IX, 522; X, 693, 729, 763 ec.

<sup>(5)</sup> Aen. IX, 55 ec.

<sup>(6)</sup> Acn. XI, 508, 540, 655, 665, 734, 816 ec. 868 ec.

dai Numi (1). Anche le sciagure di essa non erano state obliate e la tradita Didone morendo aveva invocato le vendette di Annibale (2). Poi lo scudo di Enea porgeva scolpiti da un Dio i romani trionfi, e da ultimo la grande vittoria di Azio, fine alle guerre civili; e Augusto e Agrippa sulle navi colle genti italiane, coi padri, col popolo, e cogli Dei della patria; e dall'altra parte Antonio e Cleopatra con tutto l'oriente e coi mostruosi Dei del Nilo, e Apollo che dal suo promontorio di Azio cacciava in fuga coll'arco divino il barbaro esercito e i barbari Dei (3).

Non sappiamo se Virgilio mirasse ad Augusto scrivendo di Enea. Più d'uno lo disse; e sarebbe facile trovare rassomiglianze tra i due e vedere raffigurate in Enea le qualità dell'ultimo dei suoi discendenti, la pietà verso gli Dei, lo zelo per la giustizia, e la grande previdenza che sempre signoreggiò la fortuna (4). Ma qualunque fosse l'intendimento del poeta è certo che egli non riuscì a far di Enea un eroe, perchè questo pio figliuolo di Venere è personaggio freddo e monotono, e a malgrado della pietà, della giustizia, e della fama per cui è noto sopra le stelle (5) ci desta meno affetto che il prode Turno difensore d'Italia contro le armi straniere. Dalla feroce virtù di Turno dipendono le sorti delle battaglie; è un nuovo Achille figlio anch' egli d'una Dea; è il più bello degli Itali antichi, è smisurato di membra, suona orrendo nelle armi; è ardente come generoso destriero, implacabile come ferito leone; va innanzi a tutti alle pugne, si scaglia ove

<sup>(1)</sup> Aen. VI, 679 ec.

<sup>(2)</sup> Aen. IV, 622 ec.

<sup>(3)</sup> Aen. VIII, 626 ec.

<sup>(4)</sup> Aen. 1, 379, 544 ec. ec.

<sup>(5)</sup> Nougarede, loc. cit.

sono più folte le schiere, uccide i nemici a migliaia, empie tutto di fuga, di strage, d'incendio. Finchè egli vive, lo straniero non può aver sicura stanza in Italia; e per ucciderlo ci vogliono forze e armi celesti (1).

Virgilio dette al canto degli eroi la eccellenza dello stile di cui aveva abbellito le umili fatiche degli agricoltori, e divenne per questo la maraviglia del mondo. Ma la sua gloria suprema sta nel rivelare gli affetti del cuore, e nel dipingere mirabilmente le umane passioni. Fra le maestose eleganze e le soavi armonie di cui risuonano perpetuamente i suoi versi, la sua parola ha sempre un accento di umana pietà, e con tenerezza squisita compiange a tutte le umane miserie. Il poeta che nella prima gioventù fu vittima del furore soldatesco impreca energicamente alla guerra, e nella sua malinconica anima fa voti di conciliazione e di pace, e ha lacrime per ogni sciagura; e informa la poesia di spirito nuovo quando nei suoi versi anche i vinti sono tocchi di compassione ai mali dei vincitori stessi (2), e quando canta l'uomo che salvati dalle fiamme gli Dei della patria, non distrugge, ma edifica, e fa solenne la religione dei sepolcri (3).

Virgilio lavorò più di dodici anni all' Eneide, ma non ebbe tempo a compirla. Si era recato a visitare la Grecia (4), e i luoghi a cui approdarono gli esulanti da Troia, e nel viaggio fu colto dal male che lo spense appena tornato in Italia (735) all'età di 50 anni. Fu detto che prima di morire chiese instantemente che

<sup>(1)</sup> Aen. VI, 89; VII, 56, 460, 472, 650, 783; VIII, 1 ec.; IX, 25, 55, 126, 133, 525, 731, 795; X, 20, 280, 454; XI, 5, 19, 137, 486, 397, 440, 492; e tutto il libro XII.

<sup>(2)</sup> Aen. I, 460, 630; II, 6; III, 611 ec.; XI, 252, 280, 292.

<sup>(3)</sup> Aen. V, 47, 104 ec.; VI, 38, 177, 212; VII, 6; XI, 6, 25, 185 ec.

<sup>(4)</sup> Su questo viaggio vedi Orazio, Od. I, 3.

sosse bruciata l'opera a cui aveva dato tanti anni di studio e di cure amorose; e ciò pel motivo che rimaneva non corretta e non compiuta (1). Il qual motivo, se è vero il racconto, apparve sì strano, che altri andò in cerca di ragioni più gravi, e non mancò chi sostenne che il poeta pentito delle lodi date ad Augusto volle distruggere, come una mala azione, il poema col quale si era fatto strumento del dispotismo (2). Comunque sia, certo è che la nuova signoria usò a suo profitto il grande ingegno di lui, e che egli lodò largamente i fondatori del dispotismo, ma non si abbassò. alle brutture in cui si disonorarono altri, e non ebbe nè i costumi nè i modi che ci vogliono per essere uomo di corte. Uomo d'indole malinconica e timida, e tardo a parlare si dilettava della vita solitaria, suggiva il rumore delle popolose città e dei grandi palagi, ove era bisogno plaudire ogni giorno alla commedia di corte, e maledire ai caduti, e aver pronta ad ogni istante la lusinghiera menzogna. Questa parte non conveniente al suo integro animo stava benissimo ad altri e massime a Orazio, maestro e modello dei cortigiani.

Questi, quantunque venuto da umile origine, è nato fatto per vivere coi grandi, delle cui amicizie mena gran vanto; va bene adorno della persona, porta fina la toga e profumati i capelli; è pingue e nitido, ama la gioia, il vino e le donne; parla dolce e arguto (3), ha gusto molto squisito, e ad ogni occasione sa fare versi saporitissimi pel principe, pel ministro e per chi va con loro (4): insomma è l'uomo che si conviene ai nuovi

<sup>(1)</sup> Donato, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Vedi Bartenstein, Cur Virgilius moriens Aeneida comburi jussit.

<sup>(3)</sup> Svetonio (Horat. vita) lo chiama homuncionem lepidissimum.

<sup>(4)</sup> Orazio, Sat. II, 1, vers. 76; Epist. I, 4, vers. 15 e 16, 7 vers. 27, 14 vers. 33, 17 vers. 35, 20 vers. 23; Od. I, 26 ec.

padroni dei quali pone a servigio tutto il suo splendido ingegno; adulatore venduto alla fortuna dei grandi e servitore umilissimo della nuova potenza.

Era nato (688) a Venosa da padre liberto, il quale sebbene vivesse non largamente di un magro poderetto, e dell'ufficio di riscuotitore delle rendite del comune, non risparmiò cure e spese per farlo educare nobilmente, e dopo avergli da se stesso insegnato a vivere da galantuomo, lo messe a studio a Roma e ad Atene (1). Il giovane era in Grecia sul fiore degli anni quando vi passò Bruto per raccoglier gente contro i triumviri. Ed allora egli ardente di libertà, lasciati da banda gli studi, seguì con entusiasmo le libere armi di Bruto, e fu tribuno di una legione a Filippi (2). Ma quando vide che la vittoria arrideva ai nemici, egli uomo non atto alla guerra (3), gettato vituperosamente lo scudo (4), si dette alla fuga, e tornò in Italia umile come un uccello tarpato, e povero e derelitto, perchè morto il padre, gli avevano confiscato il fondo paterno (5). Pure a questi mali egli aveva un riparo nel patrimonio del suo ricco ingegno, che i potenti non possono nè togliere, nè comprare, quando altri non voglia farne mercato. E di fatti spinto dalla povertà e dal desiderio della gloria, prima che niuno lo proteggesse, compose nobili versi che mostrarono subito qual poeta egli fosse. Erano satire e odi quasi tutte satiriche in cui, oltre il fervore poetico dell'età giovanile, era ammirabile la libertà dello sde-

<sup>(1)</sup> Orazio, Sat I, 6, vers. 45 ec. 71 ec.; Epist. II, 2, vers. 43 ec.

<sup>(2)</sup> Sat. I, 6, vers. 45 ec.; Epist. II, 2, vers. 41 ec.

<sup>(3)</sup> Egli stesso si chiama imbellis ac firmus parum. Epod. 1, vers. 16.

<sup>(4)</sup> Od. III, 4, vers. 26.

<sup>(5)</sup> Epist. II, 2, vers. 50.

gno contro quelli che straziavano la patria. Egli sperava ancora nella libertà vinta a Filippi; e nei crudi giorni in cui la guerra di Perugia e le rapine dei veterani desolavano più ferocemente l'Italia, con accento di pietoso cittadino deplorò i mali di quella patria che non vinta dal valore dei Marsi, nè dalla fierezza di Spartaco, nè da alcuno straniero, ora rovinava per le stesse sue forze e per la empietà dei suoi crudeli figliuoli (1). Fulminò anche Mena traditore di Sesto Pompeo (2), che rimaneva sola speranza agli amici della libertà. E poichè non poteva assalire di fronte Ottavio che era troppo potente, tolse a battere colle armi del ridicolo gli amici di lui, scrivendo quella satira in cui sotto il nome di Maltino (3) bessò Mecenate strascicante per effeminatezza la toga, e Tigellio cantore, e il dissoluto Gupiennio, e Galba commensali di Ottavio, e altri galanti, le sozze faccende dei quali ci mostrano la brutta corruttela a cui erano andati i costumi; corruttela di cui era marcio lo stesso poeta, perocchè egli ci apprende che si contaminava nel medesimo fango, quantunque usasse più accorgimento per evitare i pericoli da cui molti furono mal conci. I belli e liberi versi ebbero plausi e conforti, ed egli prese lena a scriverne altri; ma come uomo poco tenace dei propositi, lasciò da banda i disegni di opposizione ai potenti quando vide che tornava più utile fare altrimenti.

Fra gli ammiratori dell'ingegno di Orazio erano primi Vario e Virgilio i quali si offrirono di raccomandarlo e di presentarlo a Mecenate; ed egli obliando la libertà, e Bruto, e Filippi accettò di andare alla

<sup>(1)</sup> Epod. 16.

<sup>(2)</sup> Epod. 4.

<sup>(3)</sup> Vedi Sat. I, 2, vers. 25, e le note di Porfirione.

corte. Presentato al ministro, balbettò vergognoso poche parole, e diè contezza dell'esser suo. Mecenate gli fece fredda accoglienza, e lo accomiatò con breve discorso, perchè forse non si fidava ancora del tribuno di Bruto, e aspettò che avesse dato miglior saggio di sè. Il poeta studioso di acquistar nuovi meriti, e di fare obliare il passato celebrò con gioia la sconfitta di Sesto Pompeo (1), e si mostrò ardente per la causa dei vincitori. Allora Mecenate sicuro del fatto suo, dopo nove mesi, mandò a ricercare del poeta, lo accolse tra i suoi amici, lo ebbe familiarissimo (2) e lo mise nella grazia d'Augusto. E Orazio rispose bene a quella fiducia, e si mostrò quale il ministro voleva che fosse, dimenticò la filosofia nutrice dei forti pensieri e paurosa ai potenti, e a poco a poco repressi gli impeti repubblicani che lo portavano a celebrare l'indomita virtù di Catone, nelle case dei grandi in cui prese l'ispirazione ai suoi canti, si fece vero uomo di corte; e riducendo ad arte la cortigianeria istruì in essa i suoi giovani amici, e mostrò loro il modo sicuro di buscarsi i favori dei ricchi, e proclamò che il piacere ai principi non è l'ultima delle lodi (3).

Per godere riposata e dolce la vita desiderava un possesso nei lieti colli di Tivoli; e Mecenate appagò oltre misura i suoi desiderii. Perchè avesse agio a glorificare gli ordini nuovi gli dette la terra di Ustica nella Sabina. Era luogo ricco ed ameno: ivi comoda casa, fertili campi, prati, selve e verzieri: limpidi rivi, fresche valli, liete ombre, e dolci recessi ove il poeta potrà

<sup>(1)</sup> Epod. 9, vers. 7 ec.

<sup>(2)</sup> Sat. I, 6, vers. 54 ec. II, 6, vers. 41 ec.

<sup>(3)</sup> Principibus placuisse viris non ultima laus est. Epist. I, 17, vers. 35. Vedi anche l'epistola 18 del medesimo libro.

studiare, dormire, bevere e obliare dolcemente le cure della vita affannosa. Egli non aspirava a tanto; ma gli Dei suoi protettori furono larghi con lui, e più gli avrebbero dato se più avesse voluto (1). Onde egli beato sopra ogni mortale non ebbe più altro pensiero che cantare in tutti i tuoni il gran ministro e il divino principe e tutti i loro favoriti. Mecenate discendente di re è il più nobile di tutti i Lidii che vennero a stabilirsi in Etruria; è l'ornamento dei cavalieri, è presidio e dolce decoro al poeta che lo appella anche suo signore e suo padre, e che ha bisogno dell'approvazione di lui anche per istimar belli i suoi versi lirici. Con lui gli è gioconda la vita; senza lui gli sarebbe insopportabile, e fa voti agli Dei di morire nel medesimo giorno. A lui confida anche le sue pene amorose; lui invita a bevere tra i profumi e tra i fiori; ed ha un canto anche per la infedele Terenzia di cui loda il mirabile lampeggiare degli occhi, e il petto fido agli scambievoli amori (2).

Infinite sono le lodi dell' eterno onore di Augusto, figlio di numi benigni, Dio tutelare della patria. A lui gl'inni, a lui le invocazioni delle mense seconde, a lui le mattutine e le vespertine preghiere, perchè si degni di dare lunga pace all'Italia, e anche perchè liberi la terra dai fulmini e dalle tempeste. Egli è potente Dio sulla terra, come Giove nel cielo; è padre e custode dell'umana gente, è il più grande di

<sup>(1)</sup> Epist. I, 16 e 17, vers. 61; II, 1, vers. 226 ec., e 2, vers. 77; Sat. II, 6, vers. 6 e 50; Od. I, 7 e 17; II, 18; III, 13 e 16; Epod. 1, vers. 31 ec. ec. ec. Svetonio nella vita di Orazio dice: Augustus unaque et altera vice locupletavit.

<sup>(2)</sup> Od. I, 1 e 20; II, 12 e 17; III, 8, 16 e 29; Epod. 1; Epist. I, 7, vers. 37; Sat. I, 6; II, 6 ec. ec.

tutti i Romani, e i propizi Numi non fecero mai dono migliore al mondo, nè mai potrebbero dargli altrettanto quand'anche riconducessero la prisca età dell'oro. Augusto è il salvatore di Roma e del mondo; protegge la proprietà, fa fiorire la religione, l'agricoltura, il commercio, le arti; è la luce della patria, e la sua presenza riconduce la primavera, fa più splendido il sole, allieta ogni cosa (1). Finalmente Augusto pauroso dei fulmini, e fuggente dai pericoli delle battaglie, dal poeta cortigiano è celebrato anche come un eroe (2).

Bello era gridare contro i vizi mostruosi del secolo, e scoprirne le cause e indicarne i rimedii; bello ripetere in splendidi versi che nulla giovano i vani lamenti se non si recide col supplizio la colpa, se alle leggi non si aggiungono i buoni costumi, se con severa educazione non si preparano virtuosi cittadini alla patria (3); ma brutta menzogna era ricantare, che Augusto colla sua riforma mutò veracemente i costumi, e che per opera sua non vi erano più stupri per le case romane e che le spose andavano laudate per somiglianza di prole, e che tornavano a vita la fede, la religione e le forti virtù per cui crebbe il nome latino, e la maestà dell'impero si estese dall'orto all'occaso (4).

La vita stessa dei poeti di corte smentisce le loro parole in lode dei costumi migliorati dal principe. Orazio era corrotto al pari degli altri, e i suoi versi lo attestano a chi non voglia credere alle brutture

<sup>(1)</sup> Od. I, 2, 12 e 37; III, 25; IV, 2 e 5 ec. ec.

<sup>(2)</sup> Od. II, 9; IV, 2, 5, 14 ec.

<sup>(3)</sup> Od. III, 24.

<sup>(4)</sup> Od. IV, 5 e 15.

che di lui narra Svetonio. Pieni di sconcezze sono i versi dei più. Tutti, tranne Ovidio, vissero celibi e non curanti della legge Papia Poppea. E Properzio protestava che prima di ammogliarsi avrebbe patito di perder la testa (1). Erano libertini sfrenati, che celebravano splendidamente la santità delle nozze. Ciò che avvi di particolare ai tempi di Augusto è uno studio infinito di salvare le apparenze, e di fare una perpetua commedia di decenza, di pietà e di morale, in cui i personaggi principali si ripromettono gli onori della virtù coi piaceri del vizio (2). L'ipocrisia è la grande faccenda dei sudditi come del principe. Uomini gravi e austeri in pubblico menano in privato orgie abominevoli; uomini onesti stimati molto nel foro per la loro pietà nell'immolare vittime ai Numi, dopo avere invocati altamente Giano e Apollo, in segreto pregano Laverna Dea protettrice dei ladri perchè ricopra di una nube le loro frodi e li faccia passare per giusti e per santi (3).

Insomma questa età, che la poesia chiama d'oro, è di ferro, Niuno crede nè alla virtù, nè alla religione degli avi; e non ci crede neppure il poeta che incredulo prima di essere ricco, poscia si finge devoto e credente ai miracoli; e fatto religioso per ordine venuto dall'alto, inveisce, per far piacere ad Augusto, contro i giovani empi, e canta la religione da cui venne la gloria dei padri. Ma egli stesso sa bene che non si crede agli Dei d'oro e di marmo, e che la vera religione dell'età nuova inaugurata dal principe è l'amore smodato della ricchezza e del lus-

<sup>(1)</sup> Properzio II, 7, vers. 7.

<sup>(2)</sup> Le Gris, Rome, ses novateurs, ses conservateurs ec. Vol. 2, p. 394.

<sup>(3)</sup> Orazio, Rpist. I, 16, 57.

so, ed è costretto a confessarlo in più luoghi, e a predire che da questi padri nasceranno più perversi figliuoli (1).

Rimane qualche individuo temprato all' antica, qualche anima resa forte dall'amore della libertà e delle istituzioni avite. Rimane Labeone che non si lascia comprare dagli onori del principe e lo combatte in ogni occorrenza. E Orazio nel suo ardore di cortigiano si fa beffe del gran cittadino, e taccia di pazzo solenne il più nobile e il più libero dei giureconsulti (2). Rimangono gli stoici che tutto ripongono nella forza dell'animo, rigidi non pure in parole, ma in fatti; sobrii, temperanti, casti; che reputano dovere primo del cittadino difendere la patria e la libertà e morire per esse; e quando altri s'incorona di rose, muoiono piuttostochè vivere vilmente. Il dispotismo ne teme i forti esempi e le austere dottrine; e quindi Orazio per iscreditarli usa contr'essi la satira, coglie il lato che si presta allo scherzo, ride di loro assolute sentenze, ne beffa il portamento severo, l'asprezza dei modi, i neri denti, il capo rasato; induce per le vie i ragazzi a strappar loro la lunga barba, e ha profondo disprezzo per la loro povertà, e libertà (3). E alle forti dottrine degli uomini che non vogliono transazioni di sorta, il poeta oppone un sistema adatto a quietare ogni passione politica, e a lasciar tranquillo chi domina. Insegna a non darsi pensiero delle umane faccende, a obliare il passato che neppur da Giove potrebbe mutarsi; si fa maestro di mollezza e di vo-

<sup>(1)</sup> Od. I, 17, 34, 35; II, 13 e 17; III, 4, 5, 6, 8, 23; Sat. I, 1, vers. 62; II, 5, vers. 8; Epist. I, 2, vers. 53; I, 6, vers. 36 ec.

<sup>(2)</sup> Sat. I, 3, vers. 82.

<sup>(3)</sup> Epist. I, 1, 104; I, 18, 6; Sat. I, 3 in fine, II, 3, 16; II, 7, 45 e 83 ec.

luttà, esorta a incoronarsi di rose e di mirto, a profumarsi di nardo (1); e canta Venere e Bacco, gli
amori e l'ebbrezza, e celebra i prodigii del vino che
solo può rendere la speranza ai cuori abbattuti, e
serve egregiamente alla politica nuova. Col vino medica gli animi travagliati da moleste cure; e colle
voluttà epicuree studia di riconciliare ad Augusto i
malcontenti cui ripete di continuo che bisogna affrettarsi a godere, perchè la vita fugge rapidissima, perchè alla casa di Plutone, non vi sono nè banchetti,
nè amori; e perchè la vera sapienza sta nel pensare
ai propri diletti e alla propria utilità che è madre del
giusto e dell'equo; e propone a modello se stesso,
grasso porco della mandra d'Epicuro (2).

Nè, secondo lui, vi era tempo più acconcio per vivere allegri. Prima del trionfo di Augusto, egli dice, era una disperazione; niuno poteva darsi buon tempo, nè cavare il vecchio Cecubo dalle avite celle. Ma dopo la vittoria di Azio che ha liberato Roma dal mostro fatale minacciante catene, è permesso aprire il cuore alla gioia; ognuno ora è felice, e deve godere, cantare, danzare, ridere, bevere (3).

E così tripudiando fa versi come li bramano i suoi protettori; canzoni voluttuose alle sue donne, agli amici; versi scherzosi per divertire Mecenate; odi per frenare la indomita licenza, per lodare la vita frugale e la santità degli antichi; inni sacri che la gioventù non ha ancora ascoltato; inni ad Augusto, lodi a tutti i felici, maledizioni a tutti i perseguitati

<sup>(1)</sup> Od. I, 9; II, 11.

<sup>(2)</sup> Od. I, 4, 7, 11, 18; II, 3, 7, 11; III, 19 e 21; IV, 1 e 12; Epod. 13; Epist. I, 4, 5, 6 ec.

<sup>(3)</sup> Od. I, 38; Epod. 9.

dalla fortuna e dal principe, del quale accoglie ciecamente tutte le avversioni e tutti gli amori.

Quindi non è da domandare se Augusto tenesse in pregio e in amore il poeta che lo serviva sì bene. Gli offrì l'ufficio di suo segretario che quegli non accettò per motivi di mal ferma salute; gli faceva carezze, lo pregava con lettere affettuose a disporre liberamente di lui; e quando vide i sermoni diretti a più amici, gli mosse lamento perchè in niuno di quelli aveva diretto a lui il discorso con l'abbandono dell'affetto come è uso tra gli amici, quasi temesse che il mostrarsi suo familiare gli potesse essere recato ad insamia dai posteri (1). E allora Orazio con un'epistola gli fece sue scuse (2) dicendogli, che si crederebbe nemico del bene pubblico se con lunghi discorsi tenesse a bada lui occupato ad assicurare colle armi, ad ornare coi costumi, e ad afforzare colle leggi lo stato; e dopo avergli parlato sapientemente di poesia vecchia e nuova gli mostrava come i grandi debbono avere a cuore la protezione dei poeti ehe possono farli immortali; e poscia continuò tutta la vita a lodare ripetendo sempre di non aver forze capaci a sì grande opera.

Fece maraviglie di arte e d'ingegno per nobilitare i fondatori della servitù universale; e i suoi splendidi elogi furono da molti tenuti come veraci testimonianze, nè mancò chi li prendesse a documento di storia.

Orazio dimenticando Catullo, e gli altri che lo avevano preceduto, vantò di essere stato il primo a cantare in Roma versi lirici sul metro dei Greci (3).

<sup>. (4)</sup> Svetonio, Horat. vita.

<sup>(2)</sup> Epist. 11, 1

<sup>(3)</sup> Od. III, 30; Epist. I, 19, vers. 23 ec.

E molto i Greci imitò, ma non fu nè un traduttore, nè un mosaicista; cantò originalmente le cose romane; e accanto alle cose tolte ai Greci ne pose altre bellissime trovate da lui; e per la squisitezza del gusto, e per le rare eleganze prese un posto, al quale in appresso non fu dato mai a niuno di giungere. Ma privo com'era del vero entusiasmo e dell'amore alle cose grandi che fanno grande la lirica, egli si elevò di rado al sublime in quei versi che sono maravigliosi di gusto, di splendore, e di arte.

Nelle Satire e nelle Epistole ove come disse il Vico grecizzò meno, fu più poeta, e ritrasse fedelmente Roma e la filosofia, la politica, la morale, la religione, e- i costumi di un'età corrotta e incredula. Satireggiò con infinita gaiezza l'avidità, l'avarizia; rise dei ghiotti, dei parasiti, dei libidinosi, dei fanatici, dei pedanti, dei cattivi poeti; ragionò amabilmente di morale, e dette precetti di letteratura, di gusto, di critica, ed ebbe perpetue compagne le grazie e le urbanità di uno stile tutto nuovo, facile, semplice, argato; ebbe la meditata trascuratezza del verso, e il naturale andamento che dava pregi non più visti a quel modo di componimento destinato ad andare per le mani di tutti. Dal lato dello stile egli dette perfezione alla satira lasciata ruvida dagli scrittori precedenti; e in ciò sta il suo merito sommo. Con l'acuto occhio vide le parti che negli umani caratteri più si porgevano al riso, e le ritrasse in variatissimi e graziosissimi modi, per via di scene drammatiche, di dialoghi, di apologhi, di aneddoti, di narrazioni sparse di motti, di sali, e d'italo aceto, e rallegrate da perpetua festevolezza, e abbellite di grazia inarrivabile di elocuzione e di verso. Ma sotto il rispetto

morale, non poteva essere il flagello dei vizi che aveva a comune con gli altri. Egli stesso confessa (4) che era dissoluto, incostante, non persuaso di ciò che diceva, non credente ai propri principii, non forte a levarsi dal fango, lodante la frugalità, quando i grandi non lo invitavano a cena. Quindi più che dei veri vizi si burlò delle ridicolezze e delle stoltezze degli uomini. Scrisse pieno di ironie e di scherzi per divertirsi alle spalle di quelli da cui non poteva sperare nè celebrità, nè piaceri. Dettò satire perchè non poteva dormire, perchè non si sentiva forte a lodare degnamente nè le battaglie nè la giustizia di Cesare (2). Non osò nè potè levarsi contro i grandi viziosi che appartenevano alla classe da lui reverita e cantata. Uomo di corte, non poteva esser moralista come Cicerone vissuto in libera patria, nè satireggiare la servitù universale che a lui procurava agi e delizie.

Le Epistole che accoppiano la feste volezza alla gravità, che hanno il verso più culto e più rapido, la frase più elegante, e la morale quasi sempre più generosa, furono composte in età più matura, allorchè sentendo meno l'ardore delle passioni sospirava più che mai alla solitudine, e ivi divenuto fiero di nuova indipendenza mandava la virtù avanti a ogni cosa, e spregiava chi cerca prima i quattrini. Allora cercò il vero e il buono, e la sapienza che giova al povero e al ricco; e fatto difensore dell'austera virtù, predicava il dovere di governar l'animo, di coltivarne le buone inclinazioni, di farsi usbergo della buona coscienza, di trovare la vera libertà senza la quale non vi è nè virtù nè saggezza; e ridusse a belli assiomi

<sup>(1)</sup> Epist. I, 7.

<sup>(2)</sup> Sat. II, 1, vers. 7 ec.

la scienza buona a bene regger la vita, e talvolta apparve seguace di quelli stoici che altrove aveva messi in ridicolo. Ma poscia, come spaventato dalle conseguenze delle severe dottrine, ritornava alla facile morale che meglio favoriva le sue inclinazioni (1).

Come poeta egli è variato, sapiente, ricco di imagini graziosissime delle quali adorna mirabilmente anche i pensieri comuni. È solenne maestro nell'arte di fare difficilmente facili versi. Con rara purezza, e sobrietà e precisione di lingua e con gusto perfetto, unisce l'eleganza alla forza, la semplicità allo splendore, la facilità alle dolci armonie, la gravità delle sentenze agli scherzi; e crea una poesia che dopo migliaia di anni rimane florida di perpetua gioventù. Egli ha nei versi le qualità del popolo che in tutto più che all' ideale mirava a ciò che potesse tornare praticamente buono alla vita, e che ebbe, come dice Virgilio (2), per arti sue proprie il vincere e il reggere i popoli. Perciò molti versi di Orazio divennero massime, e si ripetono come proverbii sanciti dall'esperienza dei tempi.

Ma fra tante bellezze poetiche non è bella la storia delle infinite contradizioni narrate da quei versi immortali che ci mostrano lui repubblicano e poi cortigiano, e stoico ed epicureo, e fuggente dalla battaglia e laudante chi muore per la patria, e oppone forte petto all'avversa fortuna; che celebrano gli eroi romani e il valore nazionale e fanno l'apologia dell'ozio e della spensieratezza; che lodano Catone e dispregiano Labeone; che cantano ai giovinetti e alle vergini e calpestano la verecondia e vantano le osce-

<sup>(1)</sup> Epist. 1, 6.

<sup>(2)</sup> Aen. VI, 852.

nità del poeta; che ci mostrano tutto l'uomo il quale pieghevole ad ogni vento si gloria di esser coerente a se stesso, e dopo aver lodato chi fugge le superbe soglie dei potenti, si vanta di viver con essi; che insegnano soprattutto la morale del proprio interesse, la quale ad esso sottomette tutti i grandi doveri che legano l'uomo agli altri cittadini e alla patria; morale che servirà sempre a perpetuare nel mondo la servitù e il dispotismo, come servì già a sostenere i potenti protettori, dei quali il poeta tramandò splendidamente il nome alle età più lontane.

I favori ottenuti in corte da Orazio e dagli altri destavano gli appetiti di molti; quindi innumerabili le brighe per cercare la protezione del principe e del ministro. Il far versi divenne mania: dotti e ignoranti scrivevano poemi; giovani e vecchi coronati di frondi dettavano carmi, non facendo caso del bene scrivere, ma del comporre molto e presto (1). I poetastri in loro accademie e congreghe s'intessevano corone a vicenda, si applaudivano furiosamente; poi portavano da se stessi loro versi e ritratti alla biblioteca d'Apollo (2). Vi era chi per darsi aria di uomo ispirato andava per luoghi romiti, viveva trascuratamente, e lasciava crescersi le ugne e la barba. Altri per le vie e per le piazze arrestavano la gente, e recitavano i loro versi alle vecchie, ai ragazzi, alle serve (3). I ricchi recitavano ai parasiti che dopo una grassa cena levavano grande il rumore dei plausi. Orazio descrisse e satireggiò i costumi dei recitatori molesti (4), come degli improvvisatori, sdegnosi del

<sup>(1)</sup> Orazio, Epist. II, 1, 108; Sat. I, 4, 14.

<sup>(2)</sup> Orazio, Epist. II, 2; Sat. I, 4, 22.

<sup>(3)</sup> Orazio, Sat. I, 4, 33 ec.

<sup>(4)</sup> De Arte poet. 296 ec.; 382, 475 ec.

lento lavoro della lima, e perciò condannati a veder perire l'opera loro in un tratto, a guisa delle corone, che, come dice un altro poeta, inaridivano sulla fronte dei banchettanti (1). Orazio stesso narrò le brighe incessanti usate da essi per essere accolti nelle sale di Mecenate (2); ma erano vani sforzi; nè tutti erano ammessi alle cene degli Dei.

Fra gli ammessi, il poeta ne ricorda parecchi (3) allora applauditi, ora obliati. Fra questi erano Caio Fundanio celebrato come il solo poeta comico valente di quell'età, e Caio Valgio che scrisse della virtù delle piante e intitolò l'opera sua ad Augusto con parole di basso adulatore, dicendo che dedicava al principe il libro dell'uso delle erbe affinchè avesse il modo a medicare tutti i mali del mondo (4). Vi era Plozio Tucca poeta che fu con Vario eletto a correggere l'Eneide (5); Pedone Albinovano che celebrò le guerre germaniche, e compose in versi l'epitassio del cavallo di Augusto (6); Babirio cantore delle guerre di Azio e di Alessandria (7); e Albino celebratore dei trionfi (8); e Manilio che scrisse il nome di Augusto in testa a un poema destinato a cantare l'influenza degli astri sulle umane sorti, e che pose tra gli astri i padroni del mondo (9). Una brigata di poeti accompagnava Tiberio alla guerra per celebrarne le imprese (10). Non mancavano anche

- (1) Properzio II, 14, 5.
- (2) Sat. I, 9.
- (3) Sat. I, 9, 61; I, 10, 86; II, 8, 19; Epist. I, 3, 6; I, 10.
- (4) Plinio XXV, 2.
- (5) Donato, Virgil. vita 15.
- (6) Seneca, Suasor. 1; Plinio VIII, 64.
- (7) A questa composizione si riferiscono forse i frammenti trovati a Ercolano. Vedi sopra vol. III, pag. 518.
  - (8) Prisciano VII, 5.
  - (9) Manilio, Astronomicon I, 7 ec., e 806; II, 507; III, 23; IV, 57, e in fine.
  - (10) Orazio, *Epist.* I, 3.

i censori, e loro presidente su Mezio Tarpa lodato per gran critico dai poeti di corte e destinato dal principe a rivedere i componimenti teatrali e sors'anche le opere degne di entrare nella biblioteca d'Apollo (1).

Ma fra tanti cantori dell'impero, e d'Augusto e di tutta la imperiale famiglia, niuno, dopo Virgilio e Orazio, giunse a noi più famoso di Properzio e di Ovidio.

Properzio nato nell'Umbria, e spogliato, come Virgilio, dei suoi campi dalla guerra civile (2), era venuto a Roma per far l'avvocato; ma in breve, tratto dall' amore dei versi, lasciò i rumori del foro, e in molli elegie cantò le sue donne. Presto fu conosciuto e accolto anch' egli ai conviti di Mecenate. Lo festeggiarono come adatto a rendere popolare il nome del principe, quando volesse destramente inserirlo nei suoi versi leggieri che andavano per le mani dei giovani e delle donne galanti. Poi speravano da lui anche cose maggiori; ed egli commosso dalle cortesie del ministro si messe nella schiera dei lodatori. Mecenate lo eccitava a lasciar da banda i perpetui argomenti di amore, e a celebrare in più alto stile la gloria d'Augusto. Properzio rispondeva: « Questo è troppo gran carico per le mie deboli spalle. Tentai, come Ennio, di cantare i re e le battaglie, ma Apollo con mal viso mi distolse dal folle tentativo. Il mio ingegno è fatto per le cose leggiere; ognuno ha da natura le sue inclinazioni; io seguo le mie, e in questo imito, o Mecenate, la tua temperanza. Tu potresti levarti in fama come uomo di toga e di spada, ma per singolar modestia ti stai lungi dagli ambiziosi rumori, e sei pago

<sup>(1)</sup> Orazio, Sat. I, 10, 38; De Arte poet. 386; Walckenaer, Histoire de la vie et des poésies d'Horace I, 403.

<sup>(2)</sup> Properzio IV, 1, 130.

di mostrare la tua fedeltà ad Augusto, la quale sarà nobile monumento della tua gloria, mentre la continenza ti renderà famoso al pari di Cammillo ».

Le scuse ingegnose e adulanti chiamavano altre preghiere, dopo le quali il poeta scrisse che il patrocinio di Mecenate gli sarebbe di gloria in vita e in morte, che le parole di lui gli facevano più grande e più gagliardo l'ingegno, e che perciò, quantunque si sentisse tremare all'ardua impresa, tenterebbe tutto ciò che fosse in grado al potente protettore. Se l'età prima, egli diceva, cantò gli amori, l'ultima canti le guerre; se a celebrare Augusto e Mecenate mi verranno meno le forze, avrò gloria dalla stessa audacia, perchè nelle cose grandi è assai lode il volere. E messosi in grave contegno tentò più sublimi carmi, ridisse le guerre di Filippi, di Perugia, di Sicilia, i trionfi d'Azio e d'Egitto, le conquiste d'Oriente; magnificò il valore guerresco di Augusto (1), celebrò colle sue voluttà i primi tempi di Roma, e aspirando a essere il Callimaco romano fece splendide elegie, le quali sono anche affettuose quando le allusioni e la soverchia mitologia non gli raffreddano l'ispirazione poetica.

Egli va carico di erudizione nei gravi argomenti come nelle cose d'amore, nè sa piangere le sciagure di Roma senza ricordare i dolori d'Andromaca, e le calamità della casa di Laio; e per troppe allusioni spesso si fa oscuro e pesante. Ma spesso usa bene anche le storie e le favole, fa quadri pieni di vita, di grazia; è variato di stile e di imagini, e si inalza anche all'energia della lirica. Mostra ingegno capace di opere grandi quando si prova a sposare la poesia

<sup>(1)</sup> Properzio II, 16 e 31; III, 3, 4, 9, 11, 18; IV, 5.

alla leggenda storica dei primi tempi di Roma, e quando, lasciato l'orpello dell'erudizione greca, esprime schiettamente le sue simpatie e le sue antipatie nazionali. Con affetto e con versi patetici e semplici ritrae le bellezze della natura contemplate in gioventù nelle valli e nei monti dell'Umbria nativa, e con amore cerca pace ai suoi dolori nei silenzii della solitudine, e narra ingenuamente ai sassi e ai tronchi i mali dell'animo e insegna alle aure a ripetere un amato nome (1).

Properzio va congiunto in tutte le menti a Tibullo. Ambedue stettero principi della romana elegia; ambedue cantarono soavemente gli amori e le donne. Properzio ebbe maggiore l'ingegno, Tibullo l'affetto, espresso con più verità, con più naturalezza, con più grazia, con stile più puro. Tibullo non imita nessuno, non scrive per desiderio di gloria, ma a sfogo del cuore. Quindi la facile e naturale espressione, che il delicato gusto non lascia cader mai nel triviale. L'ingenuo sentimento gli detta parole di facilità graziosissima, e versi che hanno la dolcezza del suono del flauto.

Tibullo di animo candido e debole fu vittima dei capricci donneschi. Si rassegnava a non esser nulla in sua casa, e comportava che la sua donna vi fosse regina e tiranna. Tutto soffriva a patto di avere amore; l'amore che fu la grande faccenda, e il supremo pensiero della sua vita. Ma sebbene si arrendesse a tutte le più strane fantasie delle donne, ebbe, sotto altri rispetti, dignitoso sentire; e in tempi in cui si avvilivano tutti, egli non si piegò ad adulare i potenti che

<sup>(1)</sup> Vedi nella Westminster Review del 1854 un bell'articolo su Properzio e sugli uomini di lettere ai tempi di Augusto.

anche a lui avevano assottigliato il patrimonio. Celebrò nei versi l'amico Messala con cui avea militato,
ma non ebbe parole di lode per altri; e invano Orazio lo invitava a rallegrarsi venendo a veder lui grasso
porco di corte; invano gli diceva che un uomo com'egli,
bello della persona, nobile d'animo, amato e avuto
in pregio da tutti, e ricco d'ingegno e di lingua capace a manifestare gli affetti del cuore (1), aveva ragione di tenersi felice, e dovea, lasciata la solitudine,
vivere lietamente tra gli uomini. Egli si rimase a cantare meste elegie nella solitudine delle selve, e non
venne mai a strisciare ai piedi di Augusto.

Ma il nobile esempio non ebbe imitatori; e col procedere del tempo il silenzio di Tibullo fu largamente compensato da Ovidio, ardentissimo nel culto del principato nascente e negli inni cantati alla gloria dei Cesari, dai quali ebbe in ricompensa un amaro esilio in barbara terra.

Era nato nel 711 a Sulmona di splendida famiglia di cavalieri, e a Roma lo istruirono i più lodati
maestri, tra i quali Valerio Messala, l'amico di Tibullo. Il padre voleva farlo avvocato; ma la vinse la
natura che lo aveva fatto poeta (2). Compiti gli studii
secondo l'uso ad Atene, sulle prime ebbe in Roma
più ufficii. Poi posta giù ogni ambizione, e fermo a
non prostituire la voce nel fôro e a non spegnere
l'ingegno in cose vane e ingloriose, si dette tutto alla
poesia che è sola, come egli dice, opera immortale,
e vince la potenza e i trionfi dei re (3). Cantò, come
gli altri, i suoi amori e le sue voluttà; celebrò le

<sup>(1)</sup> Orazio, Epist. I, 4.

<sup>(2)</sup> Ovidio, Amor. II, 1; III, 8 e 15; Trist. IV, 10; De Ponto IV, 8.

<sup>(3)</sup> Amor. 1, 15.

bellezze di Corinna, e mostrò la corruzione della città in cui era nume potente il denaro, e si vendevano caramente anche la bellezza e gli affetti. Mostrava ricca vena d'ingegno; abbondanza spontanea, grazia e argutezza di versi; e tutti lo salutarono sommo poeta. Ed egli continuando per la sua via, scrisse in versi dell'arte di fare all'amore, e dette strani precetti che mostrano la profonda corruzione della città in cui Augusto, secondo i poeti di corte, aveva ricondotto i buoni costumi. Ovidio calzò anche il coturno, e dettò la Medea celebrata come un capo d'opera dai critiol antichi; scrisse la grande opera delle Metamorfosi; cominciò i Fasti, e fece altre cose minori; e quantunque fosse già lungi dalla verità, dalla bellezza e dalla castità virgiliana, per ingegno fecondo, e per ricchezza di leggiadre fantasie apparve il poeta pià grande degli ultimi tempi d'Augusto. L'amabile indole, lo spirito arguto, e la facile vena lo resero caro a magistrati, a dotti, a poeti, a donne galanti, a giovani, a vecchi. Perciò fu festeggiato alla corte, e Augusto gli mostrò affetto d'amico. Divenne carissimo a Livia di cui consolava in versi i dolori; andava celebrato come il re della elegia (1), ed era il poeta di moda che agli amori e ai precetti dell'arte di amare intrecciava le lodi di Augusto e della casa imperiale (2); e che nelle Metamorfosi e nei Fasti al canto delle tradizioni antiche e delle feste della religione romana; univa sempre inni ardenti, e lodi di santità e di giustizia divina ai padroni nell'atto che essi meditavano contro di lui una enorme scelleratezza.

<sup>(1)</sup> Ovidio, Remed. am. 395.

<sup>(2)</sup> Amer. I, 2; II, 14; III, 8 e 12; De Arte am. I, 171; Remed. am. 156.

Era già maturo negli anni, e lasciate le follie giovanili passava il tempo tra onesti studi quando, ai 20 novembre del 763, gli cadde addosso una cruda sentenza d'esilio. Augusto dispoticamente lo relegava nelle inospitali terre di Scizia per i suoi versi dell'arte di amare; motivo che suonava come un crudele scherno, perchè quel libro era stato scritto più tempo avanti, nè aveva dato motivo a lamenti, nè tolto per dodici anni i favori di corte al poeta. Ma non vi era scampo dal volere dell'onnipotente padrone. Il misero dovè immediatamente lasciare la patria, la diletta moglie e tutte le dolcezze domestiche per andare a morire a Tomi nella barbara terra del Ponto. Egli descrisse a lungo gli orrori della partenza, i travagli del viaggio, e il crudo martirio di quella sua stanza. Nelle lunghe elegie scritte dall'esilio parlò in mille modi della sua grande infelicità, ma tacque della causa che lo aveva sprofondato in tanta miseria. Disse solo che era punito per aver veduto un delitto non suo, ma non sappiamo qual fosse, ed è vano cercarlo. Egli si sentiva innocente; ma per mitigare la cruda ira del principe, confessava di meritare la pena avuta, e conunuò a lodare enfaticamente i suoi feroci persecutori, e chiamò scellerati i nemici di Cesare (1). Disse che meritava anche di perdere la vita se non avesse avuto a fare colla benignità di un principe più clemente di Giove. E quando dopo infinite, e vili e vane preghiere sentì la morte di Augusto compose in lode di lui un poema nella lingua dei Geti, gli inalzò altari nella sua casa, gli faceva sacrifizi ogni giorno, e lo venerava insieme colle imagini di Tiberio e di Livia, per in-

<sup>(1)</sup> Fasti V, 575.

durre i vivi a fargli la grazia non avuta dal morto. È una pietà riandare tutto ciò che egli disse di tutti i suoi carnefici, e vedere come la sventura avvilisse il suo animo. Ma nulla valse a mutargli nè a rendergli l'esilio più mite. Morì nella inospitale terra del Ponto; e la storia delle sue sciagure rimase a mostrare qual sorte di gente fossero questi vantati protettori delle lettere a cui, come fu detto, più che ogni altra cosa si debbono i Tristi di Ovidio. E le lodi ardenti date ad essi dal poeta anche quando era iniquamente percosso, rimangono ad attestare come la protezione dei principi e l'educazione di corte servano mirabilmente a gettare i grandi ingegni nel fango, e a distruggere tutta la dignità dell'anima umana.

Pure Augusto rimase nelle menti degli uomini come il tipo dei protettori magnanimi, come l'educatore e quasi il creatore dei grandi ingegni, che nei loro canti lo tramandarono ai posteri splendido e perfetto di ogni virtù. Nè la verità fu oscurata solamente negli inni poetici; anche i narratori di storie servirono in parte la causa del fortunato oppressore, e Tacito poco dopo ebbe a lamentare che l'adulazione crescente avesse sgomentati o guasti anche gli ingegni degli storici onesti (1).

Difficile era scrivere esattamente e veracemente la storia dopochè nell'ordine nuovo rimanevano segrete le cose importanti, che per l'avanti riferite al senato e al popolo potevano esser sapute e scritte da molti (2). Augusto come tutti i principi sentiva offendersi gli occhi dalla luce pubblica, e si circondò di mistero e di tenebre. Lasciò vivere gli atti diurni o

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 1.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LIII, 3.

giornali che non potevano nuocergli, perchè si convertirono in annunzi di nascite, di spettacoli, di fabbriche nuove, e di altre cose di questa fatta (1); ma vietò la pubblicazione degli atti del senato (2), e si adoperò perchè si sapesse e si scrivesse solamente ciò che a lai piaceva. Accolse alla corte gli storici come aveva ricercato i poeti, e colle carezze si studiò di mitigare i severi giudizi di quelli che meglio poterono conoscere i fatti.

Alla corte fu festeggiato Tito Livio il più splendido e il più grande dei narratori romani. Era venuto da Padova sua terra natale e visse la più parte dei suoi anni a Roma, ove fu amato dall' imperatore e da tutta la imperiale famiglia. La sua vita sta tutta nei suoi scritti, ove versò largamente gli affetti di cui aveva pieno il cuore. Ed è bello a vedere come dalle carezze dei potenti non si lasciasse indurre a maledire o a obliare i vinti, ad accettare tutte le opinioni ofsiciali, e a fare ingiuria alla verità in un tempo in cui tutti s'inchinavano ciecamente ai voleri del vincitore. Semplice, e candido e nobile d'animo amava la libertà e la virtù antica, e per confortarsi dei mali e delle vergogne del tempo suo si volse a contemplare il maestoso passato di Roma, e scrivendone la storia inalzò alla grandezza romana un monumento solenne, che sebbene mutilato, sopravvive splendidamente alle rovine del fôro e del Campidoglio.

La critica moderna notò come egli nelle origini e nei tempi primitivi, o per fuggire il fastidio delle aride scritture, o per qualsiasi altra ragione trascurò

<sup>(1)</sup> Svetonio, Caes. 20; Tib. 5; Calig. 8; Tacito, Ann. III, 3; Lampridio, Commod. 15; Le Clerc, Des journaux chez les Romains, Paris 1838.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Aug. 36.

parecchi documenti che rimanevano anche al suo tempo (1). Fu pure avvertito che non avendo egli chiara idea della prima costituzione romana, confuse le cose vecchie e le nuove, e nei tempi antichi non seppe dilucidare troppo bene i pensieri nè circa i popoli nè circa li stati; e fu narratore piacevole delle tradizioni popolari, non storico guidato dalla luce della critica. E che perciò il confronto che gli antichi fecero di lui con Erodoto è vero per quello che riguarda la dolcezza della narrazione, maravigliosa in ambedue, ma non per lo spirito investigatore e osservatore per cui fu sommo lo storico greco (2).

Ma non vuol darsi a lui troppo carico di ciò che non intese di fare. Egli non volle dare come storia vera le favole poetiche e seguendo la fama senza rispondere della certezza dei fatti rivolse ogni cura principalmente a ritrarre con amabile candore ciò che si narrava delle origini della città, delle virtù e dei prodigii dei primi tempi; e nello scrivere le cose antiche sentiva, come egli dice, farsi antico anche l'animo (3), e teneva quasi obbligo di patria religione riferire ingenuamente le maraviglie che ebbero tanta parte alla grandezza di Roma. Ricco d'immaginazione pocitica vestì di splendidi colori le vecchie tradizioni, e intendendo come i più dei narratori antichi, a fare della storia un insegnamento morale, usò tutti i partiti dell'eloquenza più adatti a riscaldare gli animi. Ritrasse il grande spettacolo del sorgere, del crescere, e dell'ampliarsi di Roma, mostrò per quali vie e con

<sup>(1)</sup> Vedi sopra vol. I, pag. 402 ec.

<sup>(2)</sup> Niebhur, Hist. Rom., Introd.; e Lectures on the history of Rome III, pag. LVII.

<sup>(3)</sup> Livio XLIII, 13.

quali arti, giungesse, superati gli ostacoli esterni ed interni, alla dominazione suprema; e come giunta coi buoni costumi, colla parsimonia e con tutte le forti virtù alla più alta delle umane grandezze, volgesse al precipizio, nè potesse più tollerare nè i mali nè i rimedii. Nel seguire queste grandi fortune, e il crescere e il cadere del popolo intorno al quale si avvolge quasi tutta la storia del mondo antico, fu narratore impareggiabile; caldo d'affetti, abbondante di lingua, ricco di stile vivido, florido, e variato di colori infiniti, ora energico e rapido, ora solenne e impewoso, ora ardente, ora semplice, dolce e pieno di grazia, e modello dell'urbanità romana nel suo splendore elegante; ora ampio e magnifico, quale si conveniva a ritrarre il primo popolo del mondo e l'impero, come egli dice, più grande dopo quello degli Dei. Nella lunga serie delle guerre esterne e delle contese del sôro ritrasse con stile trionfale le vittorie e i trionfi, descrisse splendidamente i costumi, rappresentò la impetuosa eloquenza dei tribuni nelle assemblee popolari, e vide e dipinse i caratteri varii degli nomini che compariscono nel magnifico dramma, e totti i personaggi fece parlare a seconda dei loro afkui. Dopo averlo veduto semplice e rapido nelle incertezze dei primi tempi, tu lo ammiri abbondante e magnifico nella tragedia decemvirale, nelle guerre Sannitiche, e nella invasione di Annibale, ove facendo rivivere un' imagine della virtù e della libertà dei tempi migliori riscalda il racconto e lo eleva all'altezza ed agli effetti della grande eloquenza.

Fu rimproverato del suo troppo amore per Roma che non di rado gli fece vituperare nei nemici le tristizie e le insidie che ammirava e lodava nei suoi(1); e più luoghi potrebbero citarsi a prova di ciò(2). Come gli altri storici romani, egli considerò le cose dal solo lato della grandezza di Roma, ma la serenità e la semplicità del suo cuore spesso lo salvò dal torcere scientemente dal vero, e più volte gli dette la calma della sapienza che inalza la storia al di sopra delle piccole passioni umane.

Gli antichi, e fra questi anche Tacito, lo lodarono per la fede imparziale e pel candore con cui narrò e giudicò uomini e fatti (3). E per queste virtù di uomo onesto e di grande scrittore ebbe altissima fama anche in vita; e il suo nome suonava sì venerato pel mondo, che dalle Gallie e dall'ultima Spagna vennero più personaggi espressamente per vedere il grand'uomo, e vedutolo partirono di Roma senza cercare di altro, quasi lo stimassero la sola cosa degna di esser veduta nella città che empiva del suo nome la terra (4).

La sua opera immensa è, come tutti sanno, perita nella massima parte, e di 142 libri ne rimangono soli 35 con qualche frammento. E fra le tante come che mancano, sono anche le narrazioni dei tempi suoi che meglio avrebbero potuto dirci fino a qual punto lo storico salvò la sua imparzialità e la sua indipendenza nel discorrere degli uomini di cui aveva l'amicizia e i favori. Quantunque e l'autorità degli antichi, e alcuni passi dei libri rimastici nei quali allude ai suoi tempi, dicano che non cadde in bassezze, è mo-

<sup>(1)</sup> Vedi Idecheri, De suspecta Livii fide, cap. 16 e 18. È nel Livio del Drachemborch, vol. 7, Lugduni Batav. 1746.

<sup>(2)</sup> Vedi tra gli altri, II, 11, 25, 30; V. 36; IX, 12, 14, 18, 31; X, 29, 43.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. IV, 34; Seneca, Suasor. 7.

<sup>(4)</sup> Plinio, Epist. II, 3; S. Girolamo, Epist. ad Paull.

strato da altri luoghi che non poteva al tutto sottrarsi alle influenze del tempo e alle necessità in cui lo poneva il suo usare a corte. Come a niuno è possibile passeggiare nel fango senza esserne insudiciato, non è dato a niuno di vivere a lungo immacolato tra i cortigiani, e anche l'uomo più puro contrae qualche macchia dal sozzo contetto. Un bel frammento di Livio sulla morte di Cicerone ci mostra, che egli giudicò liberamente l'indole e l'ingegno dell'uomo assassinato dai feroci triumviri; ma ivi odora fieramente di corte una frase in cui per iscusare l'infame uccisione del grande oratore dice gratuitamente che potè non parere si indegna, perchè non fu trattato dal nemico vincitore pù crudelmente di quello che egli, vincendo, avrebbe satto al nemico (1). Anche altri luoghi mostrano quanto allora fosse difficile fuggire al tutto l'adulazione che veniva necessaria compagna dei principi e dei servi; mostrano lui, per amore del principe, contradicente \* se stesso (2); quantunque altrove apparisca governato da nobile amore di virtù e non tema di opporre i Romani antichi ai loro indegni figliuoli anche dopo le riforme fatte da Augusto e celebrate dai poeti come tinnuovatrici della buona morale.

<sup>(1)</sup> Omnium adversorum nihil, ut viro dignum erat, tulit praeter mortem; quae vere aestimanti minus indigna videri potuit, quod a victore initiée nihil crudelius passus erat quam quod éjusdem fortunae compos, ipse fecieset. Livio in Seneca, Suasor. 7.

<sup>(2)</sup> Livio IV, 20. Vedi anche Perizonio, Animadversiones Histor. cap. 7; Lachman, De Fontibus Histor. Livii pag. 74, Gotting. 1822 e 1828; Egger, Examon ec. p. 100, Se dalle informi epitomi dei libri perduti potessimo giudicare di ciò che aveva fatto l'autore, dovremmo credere che in qualche luogo egli affermasse cose negate da tutte le altre testimonianze. Nella guerra di Perugia ove Ottavio fece tanta strage dei vinti, l'abbreviatore dice che non versò stilla di sangue: Perusiam diruit, redactisque in potestatem suam omnibus diversae partis exercitibus, bellum citra ullum sanguinem confecit. Epit. 126.

Quanto più procedevano i tempi, più crescevano le difficoltà a scrivere la storia con animo indipendente. Augusto che già scherzava con Livio chiamandolo Pompeiano (1), coll'invecchiare divenne più difficile e più sospettoso e perseguitò fieramente i libelli. Sicchè da una parte il timore, e dall'altra il dovere di adulare obbligavano gli scrittori di storie ad essere più che prudenti. E allora Livio probabilmente per queste cagioni finì il suo lungo racconto alla morte di Druso; e stimando meglio tacere che dire a voglia altrui, confortò lo stupido Claudio a scrivere delle guerre civili e del regno di Augusto. E il giovane principe scrisse, ma i rimproveri che ne ebbe dalla madre e dall'avola (2) mostrano quanto Livio provvedesse bene a se stesso lasciando ad altri la cura di continuare un' opera resa impossibile dal peggiorare e dall' infierire dei tempi (3).

Altri pure scrissero storie; chi usando a corte, chi lontano da essa; alcuni indipendenti, altri adulatori servili.

Fra i pochi che stettero in disparte furono Messala Corvino e Asinio Pollione, due uomini che dopo avere aiutato in principio la rivoluzione monarchica si ritrassero poscia sdegnosi che le cose andassero più oltre di quello che avevano pensato. Simili a certi liberali dei tempi nostri che per distruggere i repubblicani si unirono coi despoti dai quali poscia ebbero, come meritavano, il premio di essere avvolti nell'onta del comune servaggio. Pure la vita dei due Romani fu dignitosa in questi brutti tempi in cui si contaminavano

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. IV, 34.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Claud. 41.

<sup>(3)</sup> Egger, loc. cit.

tutti. Essi lasciato ogni ufficio volsero i pensieri agli studi. Messala che già vedemmo oratore e proscritto, e, dopo aver combattuto con Bruto a Filippi, aiutatore di Ottavio alla disfatta di Antonio, si ritrasse dalle cariche quando vide che la libertà si spengeva affatto sotto le mani del principe; e cercò conforto scrivendo poesie, facendo studi di lingua, e narrando storie. Scrisse i fatti del primo triumvirato, compose libri sulle famiglie romane. Era scrittore nitido ed elaborato (1), e nel fatto della lingua passò per inesorabile purista; difese ostinatamente le vecchie tradizioni, e si burlò dei declamatori come non parlanti latino. Fu, come dicemmo, l'eroe di Tibullo; e lui, come Pollione, celebrarono anche i poeti di corte e i commensali di Mecenate, col quale egli non potè aver mai commercio per la troppo diversa maniera di vivere e di sentire. Morì vecchio lasciando un figliuolo (Messalino Cotta) che ebbe il vanto di essere stato il primo ad arrostire le palme dei piedi delle oche e ad acconciarle insieme con le creste dei polli, come il figlio di Cicerone restò famoso per essere grande tracannatore di vino (2).

Anche Asinio Pollione scrisse la storia delle guerre civili nelle quali prese parte al principio, e di cui rimase semplice spettatore alla fine. Naturalmente dispiaceva in corte che siffatto argomento fosse trattato da uomo non seguace delle opinioni di Mecenate e del principe. E perciò Orazio nell'atto di lodare magnifi-

<sup>(1)</sup> Vedi di lui alcuni frammenti in Gellio XIII, 14, e in Macrobio Sat. I, 9.

<sup>(2)</sup> Plinio X, 27; XIV, 2; XXII, 6; XXXIV, 13; XXXV, 2; Seneca, Controv. II, 12; Tacito, Dialog. De Oratoribus 20; Quintiliano X, 1; Svetonio, Aug. 74; Weise, De Messalac vita et studiis, Berolini 1829.

camente l'ingegno dello scrittore lo disapprovava per essersi messo ad opera piena di pericolo (4). Ottavio gli avea scritti contro dei versi, ed egli rispose con uno scherzo dicendo, che non voleva scrivere contro chi poteva proscrivere. Si teneva dattorno poeti e grammatici; scrisse lodate tragedie (2), fece molte orazioni e fu il primo a trovar l'aso di legger le sue cose in casa agli amici prima di esporte al pubblico. Ebbe anche il pensiero di comporre una tragedia sulla guerra civile e di mettere sulla scena Cesare, Catone e Pompeo (3). Faceva critiche amare alle opere altrui; divenne acerbissimo-alla fama di Cicerone di cui era stato amico da giovane; accusava di patavinità. Tito Livio (4), e riprendeva Sallustio di troppa affettazione dell'antico, mentre egli stesso scrisse arido ed affettato così che pareva più vecchio di un secolo (5).

Per fare opposizione al principe accolse in sua casa lo storico Timagene, cacciato di corte per suo maldicenze. Questi era un greco, stato dapprima schiavo e cuoto, e portatore di lettiga, poi divenuto amico del principe e acrittore di storice e gran dicitore di motti arguti e maligni che correvano tutta la città. Parlava liberamente d'Augusto, diceva male di Livia e di tutta la casa imperiale. Invano ammonito a frenare la lingua continuava le sue maldicenze, e fu cacciato di corte. Pollione lo accolse in sua casa dove

<sup>(1)</sup> Orazio, Od. II, 1.

<sup>(2)</sup> Orazio, loc. cit.; e Sat. I, 10, 42.

<sup>(3)</sup> Blackwell, Memoirs of the court of Augustus, vol. V, pag. 109.

<sup>(4)</sup> Quintiliano VIII, 1; Morhofii, De Patavinitate Liviana nel volume 7º del Livio del Drachemborch.

<sup>(5)</sup> Seneca, Controv. II, 13; Excerpta Controv. IV; Suasor. 6; Plinio VI, 52, XXXV, 12; Tacita, Dialog. cit. 21; Svetonio, De Illustr. Gramm. 10; Thorbecke, De Asinii Pollismis vita et studiis doctrinae, Lugduni Batav. 1820.

invecchiò: ivi lesse le sue storie e bruciò la parte in cui aveva narrato i fatti del principe, distruggendo per ira le lodi scritte quando era in favore. Nè la disgrazia gli fece chiudere le porte di niuna casa. Seneca afferma che lo accarezzavano e se lo rapivano tutti, quantunque si mostrasse nemico di Roma, e dicesse che gli dispiacevano gli incendii solamente perchè sapeva che da essi la città sarebbe risorta più bella (4).

Nè egli era il solo straniero che avesse che fare col principe e coi grandi. Dalla Grecia e dall'Asia venivano molti a vendere a Roma filosofia, erudizione e precetti di rettorica e di grammatica. Insegnavano ai giovani, e li proteggeva il principe istruito da essi. Ateneo e Senarco di Seleucia, due filosofi peripatetici, batterono diversa via. Ateneo amico del cospiratore Murena fu preso nella congiura, e quando lo rimessero in libertà disse agli amici che tornava dalle morte genti. Senarco invece ebbe da Augusto onori e favori (2). Alcuni disputavano di parole; e tra essi fu quell'Apione scrittore di un libro sulla lingua romana (3), e primo dei grammatici e dei retori che, cresciuti in infinito sotto l'impero, ponevano a servigio dei grandi e del volgo una erudizione superficiale e spesso bugiarda (4).

Da Alicarnasso dopo la fine della guerra civile era venuto Dionisio retore anch'esso, il quale dopo avere speso ventidue anni a ricercare nelle biblioteche ro-

<sup>(1)</sup> Seneca, De Ira III, 22; Epist. 91; Controv. V, 34; Quintiliano X, 10; Ammiano Marcellino XV, 9, 2; Strabone III, 4.

<sup>(2)</sup> Strabone XIV, 15.

<sup>(3)</sup> Ateneo, Beipnosoph. XV.

<sup>(4)</sup> Egger, loc. cit. pag. 105.

mane gli antichi ricordi pagava l'accoglienza degli ospiti componendo con facile erudizione il romanzo delle origini greche di Roma. Scrisse a erudizione e a conforto dei Greci, a' quali mostrava che potevano consolarsi di loro caduta, pensando che ai forti vincitori erano stati maestri delle istituzioni e delle leggi da cui era venuta tutta la romana grandezza. Conforto che potrebbe sembrar simile a quello di chi tenesse per meno spiacevole la morte datagli con un'arme rapita a lui stesso. Spesso, all'uso dei retori, Dionisio abbondò in luoghi comuni, in declamazioni, in concioni prolisse e piene di noia. Errò anche per non comprendere le antiche espressioni latine; ma fece utile opra raccogliendo molte cose degli antichi annalisti ora periti; ed a lui siamo debitori delle notizie che ci restano sugli antichi ordinamenti, e sulle mutazioni delle leggi e della costituzione primitiva di Roma (1).

In un campo diverso, ma riguardante da vicino la storia, lavorava pure in Roma Strabone, un altro greco contemporaneo di Dionisio e di Livio. Egli scrisse un'opera storica a continuazione di Polibio (2); ma a noi si raccomanda per la sua geografia, nella quale se non ebbe la scienza matematica dei dotti Alessandrini, fu singolare per la vita e per la potenza delle sue descrizioni; e la sua opera rimase con gli scritti di Plinio la raccolta più ricca di notizie e di documenti per la statistica dell'impero romano. Partito giovane da Amasia del Ponto sua patria, viaggiò lungamente, raccolse fatti, tradizioni, leggi, e costumi dai

<sup>(1)</sup> Niebhur, Lectures ec. III, pag. LV.

<sup>(2)</sup> Vedi Heeren, De Fontibus Plutarchi pag. 100, ec.; e Coray, Prolegom. alla Geografia di Strabone, Parigi 1815.

luoghi e dai libri. Fu il solo dei contemporanei che ci tramandasse notizie importanti delle Spagne; schiari più parti della storia di Roma e delle provincie; descrisse la grande città e i contorni, e più vie romane, massime quelle delle Alpi; parlò dei commercii, e di molte delle guerre combattute al suo tempo. E quantunque esagerasse il quadro della potenza romana sotto Augusto, in generale non sembra alla critica che sia da sospettare della sua buona fede, e può ritenersi per sicura guida (1).

Altri stranieri rispettarono meno se stessi e la religione del vero. Andarono perduti i libri in cui Filone giudeo discorreva della felicità del mondo sotto il governo di Augusto; ma rimane assai di Niccolao Damasceno per mostrarci a che mirassero le sue opere filosofiche e storiche. Dopo essere stato cortigiano e adulatore di Erode in Giudea venne con esso alla corte di Augusto, e ottenuti i favori anche di questo, ne scrisse la vita, i cui frammenti lo dicono insipido amplificatore, e storico parziale e adulatore basso, e sozzo e mal destro; come lo accusano di menzogna le parole in cui affermò, che Cesare da giovinetto fu desiderato da tutte le più belle e più splendide donne, ma che egli non cedè mai a niuna loro arte (2).

Ma in mezzo a tanto affaccendarsi nel magnificare i vincitori, è bello vedere come non mancasse anche chi ebbe un pensiero pei vinti obliati sempre da Roma. Trogo Pompeo originario della Gallia (3) si messe a riparare a questa ingiustizia; e ricercate le storie degli

<sup>(1)</sup> Egger, loc. cit. pag. 95 ec.

<sup>(2)</sup> Vedi Historicorum Graecorum Fragmenta, vol. 3, pag. 427, Ed. Didot, 1849.

<sup>(3)</sup> Giustino XLIII, 5.

altri popoli, le espose latinamente nei quarantasette libri giunti a noi scemi nel compendio che ne fece poscia Giustino. Vi fu anche chi tenne dietro alla storia del pensiero umano. Lucio Fenestella raccolse minutamente i fatti relativi alla storia delle lettere, delle scienze, delle arti e dei costumi fino agli ultimi tempi di Augusto (1).

Ma queste sono eccezioni. La letteratura è quasi tutta occupata nei fatti e nelle lodi del principe del quale raccoglie ogni pensiero, ogni minima azione, e lascia ricordi a chi vorrà sapere i suoi motti, le sue disgrazie, i suoi sogni, i suoi rigori ortografici (2); quanto bevesse, quale vino più piacesse a lui e a Livia, chi fosse il pregustatore della sua tavola; come mangiasse poco cibo e volgare, e pane di seconda qualità e piccoli pesci; come gli piacessero i sichi freschi e il cacio vaccino premuto; come si riconfortasse lo stomaco, e si medicasse con la lattuga (3); come avesse il corpo sparso di macchie simili alle stelle dell'orsa celeste, e gli occhi glauchi a modo dei cavalli, e come si divertisse a pescare, e a giocare ai dadi e alla palla (4). E se alcuno lascia scritto come egli fuggisse dalle battaglie (5), altri narra i prodigii che accompagnarono la sua nascita, la sua gioventù e gli anni virili, e fa sapere ai posteri che pei suoi trionfi gli fu mandato l'alloro dal cielo (6). E i facitori di epigrafi greche e latine tramandano agli avvenire anche i nomi degli astrologi e dei servi di corte;

<sup>(1)</sup> Vedi Plinio VIII, 74.

<sup>(2)</sup> Svetonio 87, 91; Valerio Massimo I, 7, 1; Plinio VII, 45.

<sup>(3)</sup> Plinio XIV, 8, XIX, 29; Svetonio 76, 77.

<sup>(4)</sup> Systonio 80, 83; Plinio XI, 54.

<sup>(5)</sup> Plinio VII, 46.

<sup>(6)</sup> Svetonio 94; Plinio IX, 22; XI, 73, 75; XV, 40.

della balia e delle adornatrici di Livia, del suo portinaio, del distributore della lana alle sue filatrici, dello schiavo che ne ha in cura la sedia, del sagrestano preposto all'edicola da lei consacrata al marito, e di altre persone della medesima classe, i cui titoli ci attestano del lusso e del fasto della casa imperiale (1).

In mezzo ai concenti della letteratura officiale, tentava di mischiarsi anche qualche libera voce di satira; ma presto era fatta tacere dalle minaccie, dalle condanne, dagli esilii e dal fuoco; e quindi giunsero a noi solamente i suoni laudanti.

Tacito parla di versi pieni di contumelie contro Augusto (2); ma perirono i versi e i nomi di chi li compose. Il ferro di un sicario aveva vietato già a Cassio da Parma di celebrare i suoi compagni nell'uccisione di Cesare e di fare nuovi epigrammi politici (3).

Sulle prime Augusto rispose scherzando alle più delle satire scoccate contro di sè e contro i suoi. Lasciava dire purchè lo lasciassero fare; e non curando di reprimere le invettive solite a scriversi nei testamenti sece ricercare solo gli autori di libelli e di satire anonime (4). Ma mutò modo quando, spariti i più di quelli che avevano respirato l'aria della libertà, il principato non aveva più ostacoli a correre per le vie della tirannide; quando morti i migliori, rimanevano consiglieri e intriganti di corte i più tristi.

Le sozzure che bruttarono da ultimo la casa imperiale, fecero sorgere libere voci contro i vizi dei

<sup>(1)</sup> Vedi Gori, Columbar. n.º 29, 67, 81, 98, 108; Orelli, 2933, 1319 ec.; Reger, loc. cit. p. 131.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. IV, 34.

<sup>(3)</sup> Weichert, De Cassio Parm. p. 273.

<sup>(4)</sup> Svetonio 55.

grandi, e contro la universale servitù, e il principe per far tacere l'eloquenza e la storia divenne crudele contro gli uomini e contro gli scritti.

La vera eloquenza era morta insieme con la libertà; cominciavano i declamatori; dei quali Seneca ci lasciò la storia e la critica. Sul finire di Augusto andarono celebri il novarese Albuzio Silone, Porcio Latrone, Arellio Fusco, Giunio Gallione, e Tito Labieno e Cassio Severo più forti d'ingegno e di studi, e che poterono chiamarsi anche oratori.

Il troppo ricordarsi di Bruto e della morta Repubblica portò sciagura a Silone, retore di grande probità e incapace di fare e di patire un' ingiuria. Partì dalla patria per un affronto fattogli sul tribunale, mentre, come edile, rendeva giustizia. A Roma pure trovò dispiaceri. A Milano difendendo un accusato davanti al proconsole, deplorò il misero stato d'Italia, ed eccitato dai plausi e da una statua di Bruto che aveva dinanzi, lo invocò vindice della libertà e delle leggi, e fu al punto di capitar male. Da ultimo tornato vecchio e infermo a Novara, convocò il popolo, espose pubblicamente le ragioni che aveva di rinunziare alla vita, e quindi rimessosi in casa si lasciò morir di fame (1).

A Porcio Latrone incolse sventura per avere rimproverato gli oscuri natali ad Agrippa (2), e peggio incontrò a Labieno e a Cassio Severo che assalendo fierissimamente donne illustri e uomini e ceti, colla estrema loro libertà mettevano a pericolo il principato. Labieno era declamatore e scrittore di storie. Nelle sue dicerie erano sforzati ad ammirare l'ingegno anche

<sup>(1)</sup> Svetonio, De Clar. Rhet. 6; Seneca, Controv. III, Praef.

<sup>(2)</sup> Seneca, Controv. II, 12; Eusebio, Chron.

quelli che più ardentemente odiavano l'uomo pei morsi avuti. Al pari dell'ingegno aveva violento anche l'animo, Non pose giù mai il suo amore per la spenta Repubblica; e scrivendo la storia dei fatti contemporanei disse cose sì fiere che, quantunque arditissimo, non si attentava a leggerle neppure a tutti gli amici, e le serbava alla lettura dei posteri. Ma la polizia lo riseppe, e inventò contro di lui un supplizio nuovo. Un decreto del senato condannò quegli scritti alle fiamme; e quando erano arsi, Cassio Severo amicissimo dello scrittore disse: ora bisogna bruciare anche me che li so tutti a mente. Labieno non volle sopravvivere ai parti del suo ingegno; e seppellitosi vivo nel monumento dei suoi maggiori, ivi finì. Poco appresso quello stesso che aveva pronunziata la sentenza contro gli scritti di lui, vide nel medesimo modo condannati alle siamme anche i propri (1).

Cassio Severo aveva molto ingegno e le qualità d'oratore, massimamente politico, quantunque Tacito gli attribuisca più forza che sangue. Non curava l'ordine nelle cose, nè il pudore delle parole; usava le sue armi scomposto; non faceva battaglia, ma rissa. Vigoroso, culto, pieno di grandi sentenze. Destava a sua voglia tutti gli affetti, ma meglio che ogni altra cosa lo ispirava la collera. Non difese mai nessuno, tranne se stesso; e contro un Nonio Asprenate amico d'Augusto, e difeso da Asinio Pollione sostenne che in un convito aveva avvelenato 130 persone. Ma nelle sue accuse non otteneva l'intento. I giudici spesso assolvevano gli accusati da lui; e il principe che dap-

<sup>(1)</sup> Seneca, Controv. V, Praef. Excerpt. Controv. IV; Vedi anche Quintiliano I, 5; VII, 2; IX, 3.

prima lo motteggiava della sua poca fortuna (1), da ultimo per accusa di diffamazione contro uomini e donne illustri lo mandò in esilio ove morì dopo 25 anni di crudi patimenti (2).

Vedemmo come fosse cacciato inesorabilmente in esilio anche Ovidio. Qui è da aggiungere che questo fatto è opera del solo volere del principe, il quale di proprio moto, senza processo, senza decreto del senato condanna un cittadino a morire tra i geli di Scizia. E la persecuzione sempre più arbitraria e più cruda si estende anche alle opere del poeta, le quali se non sono arse come quelle di Labieno, hanno il bando dalle biblioteche di Roma (3). E anche il grammatico Igino autore di molte opere di erudizione e di storia (4), e già preposto alla biblioteca d'Apollo, forse per l'amicizia che lo legava al poeta, cadde egli pure in disgrazia, e morì in estrema miseria (5).

Così Augusto divenendo coll'andare degli anni più arbitrario e più crudo contro la libertà del pensiero, oscurava alquanto colle tenebre del dispotismo lo splendido quadro delle glorie letterarie a cui fu legato il suo nome. Nè è facile consolarsi, come altri crede, della persecuzione pensando che essa cominciò quando

<sup>(1)</sup> Augusto disse un giorno: Vorrei che Cassio accusasse il mio soro; sarebbe subito assoluto, cioè finito. Cum multi Severo Cassio accusante absolverentur, et architectus fori Augusti expectationem operis diu traheret, ita jocatus est: Vellem Cassius et meum forum accusasset. Macrobio, Sat. II, 4.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 72; IV, 21; Dialog. De Orat. 19, 26; Seneca, Controv. II, 12; Excerpt. Controv. III, Praef.; Plinio XXXV, 12; Quintiliano VI, 3; VIII, 3; X, 1; XI, 1; Svetonio, Aug. 56.

<sup>(8)</sup> Ovidio, Trist. III, 1, 60 ec.; Conf. Fast. IV, 624; De Arle am. II, 495.

<sup>(4)</sup> Vedi Suringar, Histor. Scholiast. Latin. Lugduni Batav. 1834; II, p. 172 ec.

<sup>(5)</sup> Svetonio, De Illustr. Gramm. 20.

i grandi ingegni finivano (1). È vero che la buona eloquenza storica si era taciuta con Livio, e che i decreti colpivano odiosi declamatori; ma gli esilii e le samme esercitavano su tutti una influenza terribile; educavano una generazione di schiavi, e preparavano l'ultima abiezione dell'uomo. Se tra le fiamme dei libri arsi Cremuzio Cordo trovò forza a scrivere liberamente dei tempi liberi, e a morire più tardi vittima del suo coraggioso amore del vero (2), quelli che non avevano sì forte la tempra dell'animo, si bruttarono sconcissimamente. L'eloquenza divenne strumento di delazione in mano di retori sozzi; la storia su scritta per lodare i favoriti e i tiranni, e nell'oppressione e nell'avvilimento dell'umano pensiero crebbe Velleio Patercolo che divinizzò anche Ottavio triumviro e Tiberio e Seiano (3), e celebrò la felicità del mondo sotto la più sconcia tirannide; allora si educarono gli altri vili intriganti, che Tacito in appresso consegnò al dispregio dei posteri (4).

E il preparatore e cominciatore di questo avvilimento degli uomini e delle lettere su Augusto, il quale lasciando scrivere e parlare solamente a chi scriveva e parlava per lui, e usando tutte le arti che abbiamo discorse, pacificò (5) la libertà, la poesia, l'eloquenza, la storia, ogni cosa.

Ma mentre avviliva gli animi, fece Roma più splendida di nuovi edificii, e abbagliò i contemporanei e i

<sup>(1)</sup> Seneca, Controv. V, Praef.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. IV, 34, 35; Seneca, Consol. ad Marciam 1 e 22; Svetonio, Tib. 61.

<sup>(3)</sup> Velleio Patercolo II, 79, 81, 94, 104, 128, 127 ec.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. III, 6 ec.

<sup>(5)</sup> Tacito, Dialog. De Oratoribus 38.

posteri anche coll'avere, come egli vantavasi, fatta di marmo la città trovata di mattoni.

Vi era allora l'architetto Vitruvio Pollione nativo di Formia, il quale dopo essere stato ingegnere militare di Cesare e d'Augusto, pensionato alla fine da questo per le raccomandazioni di Ottavia (1), scriveva e dedicava a lui il libro ove raccolse in un corpo di dottrine tutto ciò che i Greci e i Romani seppero di architettura, e vi aggiunse i trovati del proprio ingegno, e dimostrò tutte le ragioni dell'arte. Lodò la divina mente e l'onnipotenza d'Augusto, come quella di Cesare; pure non si allargò troppo in adulazioni, e più volentieri si trattenne a raccomandare agli artisti la probità del cuore, la dignità dell'arte, e li esortò a cercare l'onesta povertà piuttostochè la turpe ricchezza (2).

E notevole che egli non ricordi quasi niuna delle grandi opere sorte al suo tempo, quantunque dica di avere scritto, affinchè il principe stesso volgendo gli occhi ai suoi volumi avvertisse quali fossero le opere da lui fatte e da farsi (3). Pure i suoi precetti dovettero servire a molti di guida in questo grande rinnuovamento della città.

Augusto dopo avere rimesso nei templi del Peloponneso e dell'Asia gli ornamenti rapiti da Antonio (4), prese a rinnuovare tutto a Roma; ristorò i vecchi monumenti, fece nuovi e più belli gli edificii sacri e profani; e la poesia cortigiana cantava di lui che, dopo

<sup>(1)</sup> Vitruvio I, Praef.

<sup>(2)</sup> Vitruvio I, 1; III Praef.; VI Praef. IX Praef. X Praef.

<sup>(3)</sup> Vitruvio I, Praef.

<sup>(4)</sup> Monum. Ancyr.; Strabone XIII, 1.

gli uomini, volle obbligare anche gli Dei (1). Restaurò splendidamente 82 templi (2); ne inalzò molti dei nuovi, e alla città di Roma, e a Giulio suo padre, a Castore e a Polluce, alla Concordia, alla Salute Pubblica, alla Pace; a Marte Vendicatore nel suo fôro; a Giove Tonante sul Campidoglio; a Minerva, a Giunone Regina, a Giove Liberatore sull'Aventino, ad Apollo, alla Gioventù e alla Gran Madre sul Palatino; ai Penati sul Velia, ai Lari un tempio nella via sacra e simulacri in ogni contrada (3).

Restaurò ed abbellì il Campidoglio, fece portici nuovi denominati da Livia, e dai nipoti Caio e Lucio; compiè e intitolò dal giovinetto Marcello il gran teatro di cui durano anche oggi le magnifiche rovine (4). Nel Circo Massimo e nel Campo Marzio eresse obelischi trasportati di Egitto su navi (5) di maravigliosa invenzione (6). Il Campo Marzio cinto da vaghi colli descriventi un semicerchio sul Tevere fu variato di boschetti

- Caetera ne simili caderent labefacta ruina, (1) Cavit sacrati provida cura Ducis: Sub quo delubris sentitur nulla senectus, Nec satis est homines, obligat ille Deos. Templorum positor, templorum sancte repostor, Sit superis, opto, mutua cura tui; Dent tibi coelestes, quot tu coelestibus annos, Proque tua maneant in statione domo.
  - (Ovidio, Fast. II, 60 ec.)
- (2) Monum. Ancyr.
- (3) Monum. Ancyr.; Ovidio, Fast. V, 145; Svetonio 29, 36, 57; Dione Cassio L1, 3; L1V, 3, 5; LV, 4; LVI, 3.
- (4) Dione Cassio, LIV, 3, 4; LVI, 3; Svetonio 29; Nibby, Roma antica, vol. 2, p. 593.
- (5) Una nave arrivata a Roma da Alessandria portava, oltre a 1200 soldati, e 200 marinari, un obelisco lungo 87 piedi, e gran quantità di derrate egiziane. Cedreno, Ediz. di Bonn. p. 300; Orelli, Inscript. lat. n.º 37; Egger, loc. cit. p. 332.
- (6) Plinio XXXVI, 14; Strabone XVII, 1; Ammiano Marcellino XVII, 4; Zoega, De origine et usu obeliscorum, Roma 1797.

con maravigliosi passeggi, e abbellito di grandi edifizi, tra cui il Mausoleo di Augusto, templi sontuosi, tre teatri, un anfiteatro (1).

Fra le cose più insigni di Roma su numerato il fôro d'Augusto (2) che ebbe nel mezzo il tempio di Marte già promesso in voto a Filippi, ed eseguito poscia magnificamente, e destinato ad appendervi i trofei militari. Il principe dedicò il tempio da se stesso, e volle che ivi il senato trattasse le cose di guerra, che di lì partisse chi andava con governo militare nelle provincie, e che i duci ivi deponessero la corona e lo scettro portati nella pompa trionfale (3). Ai lati del fôro giravano due portici ove furono erette in abitó trionsale le statue dei duci che più avevano contribuito ad ampliare la potenza di Roma. E sotto ogni statua una iscrizione ricordava le più gloriose geste di ciascheduno, e gli onori avuti dalla Repubblica. Si cominciava da Enea e da tutti gli antenati della gente Giulia; poscia venivano gli eroi repubblicani; e da ultimo vi si leggevano i nomi delle genti conquistate dal principe (4). Oltre alle memorie storiche, nella parte più frequentata del fôro erano belli ornamenti di arte, come statue d'avorio, e tavole dipinte da Apelle e dagli altri maestri greci (5).

Anche i templi per tutta la città oltre ad essere fatti ricchi d'oro e di gemme, furono, come gli altri edifizii pubblici, adorni di maravigliosi dipinti, di statue

<sup>(1)</sup> Strabone V, 7.

<sup>(2)</sup> I nomi del padroni entravano dappertutto. Vi fu anche un marmo engusteo e un marmo tiberiano. Plinio XXXVI, 11.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LIV, 2; LV, 2; Svetonio 29; Ovidio, Fast. V, 569.

<sup>(4)</sup> Ovidio, Fast. V, 563; Velleio Patercolo II, 39; Svetonio 31; Plinio XXII, 6.

<sup>(5)</sup> Plinio VII, 54; XXXV, 10 e 36.

di marmo e d'avorio (1). Vi erano denti interi di elefanti; d'avorio avevano le porte (2). In Campidoglio
destò le maraviglie un pezzo di cristallo di 50 libbre,
offerto da Livia, e che era il maggiore che si fosse
veduto mai (3).

Augusto, oltre a fare da sè, esortò i cittadini principali perchè a loro potere adornassero la città di novelli monumenti; e quindi gli amici e i parenti messero in questo ogni loro pensiero. Agrippa, sebbene tenesse alquanto del ruvido, portò a Roma tavole comprate a grandissimo prezzo, adornò le sue terme di quadri e di pitture all'encausto, e con una orazione magnifica inculcò ai privati di mettere in pubblico e pitture e sculture piuttostochè mandarle nelle ville come in esilio (4). Alle grandi costruzioni fatte da edile, aggiunse altre opere di suprema magnificenza. Fabbricò e decorò di pitture il portico di Nettuno per ricordo delle sue vittorie navali (5); condusse a Roma con nuovo acquidotto l'acqua vergine allacciata nell'agro lucullano a otto miglia dalla città sulla via Collatina (6); e compiè il grande edificio del Panteon, solenne di architettonica bellezza, e splendido di colonne, di fregi, di bronzi, di statue (7). Statilio Tauro sece un grande anfiteatro nel Campo Marzio. Cornelio Balbo, il vincitore dei Garamanti, costrui un teatro adorno di

<sup>(1)</sup> Svetonio 30; Dione Cassio LI, 3; Plinio XII, 1; XXXV, 40; XXXVI, 6.

<sup>(2)</sup> Plinio VIII, 10.

<sup>(3)</sup> Plinio XXXVII, 10.

<sup>(4)</sup> Plinio XXXV, 9; XXXVI, 64.

<sup>(5)</sup> Dione Cassio LIII, 4.

<sup>(6)</sup> È l'acqua che anche oggi forma la grande fontana di Trevi. Frontino dice che fu appellata acqua vergina, perchè le vene di essa furono mostrate da una puella virguncula. De Aquaed. 10.

<sup>(7)</sup> Dione Cassio, loc. cit., Phnio IX, 58; XXXIV, 7; XXXVI, 5 e 24.

maravigliose colonne di onice, e un magnifico portico presso di quello (1). Altri con altre opere secondarono le voglie del principe perchè, non rimanendo altro sfogo alle ambizioni, i ricchi studiavano di far parlare di sè con sontuosi edifizi. Tagliavano i monti cercando con crescente furore i marmi stranieri. Senatori e cavalieri correvano le provincie in cerca d'avorio e di cedro (2). La città romoreggiava continuamente di carri trasportanti grosse colonne (3). Era una faccenda incredibile. Alle opere inalzate dagli ultimi repubblicani (4), aggiungevansi edifizi di nuovo splendore dagli amici del principe; e sorgevano in numero grande palazzi pieni di colonne frigie, e tenarie e caristie e numidiche, e dei più squisiti marmi del mondo; con volte ricche d'oro, d'avorio, di pitture, d'intagli, e con pavimenti coperti di mosaici delle pietre più rare (5). Gli atrii pieni in antico di spoglie nemiche (6) e delle venerate imagini dei maggiori, ora sorgevano adorni di

<sup>(1)</sup> Plinio XXXVI, 12; Svetonio 29; Dione Cassio LIV, 4.

<sup>(2)</sup> Plinio V, 1.

<sup>(3)</sup> Tibullo II, 3, 48; Seneca, Epist. 90; Plinio XXXVI, 1.

<sup>(4)</sup> L'oratore Crasso era stato il primo ad avere una casa magnifica, adorna di sei colonne di marmo del monte Imetto. Emilio Lepido arricchì la sua di marmi numidici. Lucullo dette il suo nome al marmo oscuro di Chio, perchè fu il primo a trasportarlo a Roma. Ma ogni magnificenza di fabbriche fu vinta da M. Scauro, il quale nella sua edilità (678) fece un teatro a tre piani, il primo di marmo, il secondo di vetro, il terzo di legno incrostato d'oro. Vi erano 360 colonne, e tra esse 3000 statue di bronzo. Le tappezzerie, le pitture e gli altri ornamenti costavano 100 milioni di sesterzi (Plinio XVII, 1; XXXVI, 2, 3, 24). Ai tempi di Cesare, Mamurra arricchito delle prede della Gallia, fu il primo che incrostasse di marmo tutta la sua casa. (Cornelio Nipote cit. da Plinio XXXVI, 1).

<sup>(5)</sup> Orazio, Od. I, 31, 6; II, 16, 11; II, 18, 1 ec.; Sat. II, 6, 103; II, 7, 95; Tibullo III, 3, 13; Properzio III, 29; Stazio, Silv. I, 2, 153; Seneca, Epist. 90 e 114; De Ira III, 35; De Tranquillit. animi 1; Plinio XIII, 29.

<sup>(6)</sup> Virgilio, Aen. VII, 184; Plinio XXXV, 2.

marmo e d'argento in peregrini e sublimi disegni (1); e la turba degli adulatori affamati invadeva il luogo ove le oneste matrone antiche stavano a filare con le ancelle (2). E gli appartamenti erano dipinti a storie e a fogliami (3); nè vi mancavano anche le pitture oscene (4). Le statue, già ornamento dei luoghi pubblici, empivano anche le case private, e davano ad esse sembiante di fôri (5). Vi erano selve di platani tra i peristilii marmorei, e al di sopra giardini pensili, e grandi terrazze, adorne di alberi, di fiori, di fontane (6), d'onde si vedevano le magnificenze del Campidoglio e del Palatino, i circhi, i teatri; i grandi portici formati d'innumerevoli colonne (7), i templi sfavillanti su cui l'occhio non poteva arrestarsi (8), i sontuosi giardini del Gianicolo, e gli edifizi che nel Campo Marzio descrisse Strabone.

Infinite le morbidezze raccolte in queste case dei grandi, nel tempo stesso che i poeti cantano il ritorno della severa virtà. Il lusso passa ogni confine e mette a contribuzione anche i luoghi ove non giunsero le armi di Roma (9). In ogni angolo delle case è profusione di ricchezza; splendidissimi gli addobbi in cui gareggiano l'elegante lavoro e la preziosa mate-

<sup>(1)</sup> Orazio, Od. III, 1. 46; Plinio XXXV, 2; XXXVI, 2 e 3.

<sup>(2)</sup> Ovidio, Fast. II. 741.

<sup>(3)</sup> Vedi Mazois, Palazzo di Scauro, cap. 7.

<sup>(4)</sup> Properzio II, 6, 27.

<sup>(5)</sup> Plinio XXXIV, 4.

<sup>(6)</sup> Orazio, Od. III, 10, 5; Epist. I, 10, 22; Tibullo III, 3, 15; Plinio, Epist. V, 6; Rutilio Numaziano, ltinerar. III, 111; Mazois, loc. cit., cap. 15.

<sup>(7)</sup> Stazio, Silv. III, 5, 90.

<sup>(8)</sup> Rutilio Num. I, 96.

<sup>(9)</sup> Manilio V, 375.

ria (1); letti di legno di cedro, e di bronzo, adorni d'avorio e di squame di tartaruga, e coperti di sontuosi tappeti (2). Nei triclinii fulgidi d'oro e di marmo e di tappeti babilonesi e persiani, in vasellami d'argento (3) s'imbandiscono cibi di peregrine regioni; uccelli del Fasi, di Jonia e di Affrica, rombi e pavoni e murene, ricci del capo Miseno, e ostriche del lago Lucrino e di Baia (4). Ivi coronati di rose, di appio e di mirto, e profumati di nardo (5) mangiano le più rare delizie del mondo, e divorano a tavola le grandi fortune (6), mentre belle schiave spagnuole cantano sulla lira e intrecciano danze lascive, e gladiatori lottanti intorno alle mense accoppiano l'orrore della strage alle gioie dell'orgia (7).

Chi potrebbe ridire le delicatezze del mondo muliebre, e le vesti, e i vasi di ogni forma e di ogni metallo, pieni d'unguenti odorosi, di manteche, di lisci, e degli altri apparecchi per tingere i capelli, e per rendere fresco il colore ai volti appassiti? (8).

Si ricercavano con amore più furioso i vasi di cristallo e di onice, le perle, le gemme, le ambre (9). Il lusso delle gioie passò tutti i modi. Se ne facevano

<sup>(1)</sup> Seneca, De Tranquillit, an. 1; Mazois, loc. cit., cap. 7.

<sup>(2)</sup> Orazio, Sat. II, 6, 103; Properzio II, 13, 22; Seneca, De Benefic. VII, 9; Plinio VIII, 48; IX, 10, 11, 43.

<sup>(3)</sup> Orazio, Sat. II, 2, 4; II, 4, 83; Plinio VIII, 48; Seneca, De Benefic. VII, 9.

<sup>(4)</sup> Orazio, Sat. II, 2, 22 e 42; II, 4, 32, ec. e 58; Epod. 2, 53.

<sup>(5)</sup> Orazio, Od. II, 8, 24; II, 11, 15.

<sup>. , (6)</sup> Orazio, Epist. I, 15, 26.

<sup>(7)</sup> Orazio, Epist. II, 2, 98; Silio Italico XI, 51 ec.; Mazois, loc. ct., cap. 19.

<sup>(8)</sup> Tibullo 1, 8, 9 e 44; Ovidio, De Medicamine faciei; Boettiger, Sabine, ou la matinée d'une dame romaine.

<sup>(9)</sup> Plinio XXXVII, 11 e 12; Ovidio, Metam. II, 364.

collezioni e musei, e Cesare che da console comprò a Servilia una gemma per sei milioni di sesterzi (1), poscia ne dedicò molte nel tempio di Venere genitrice, ove pose anche una corazza fatta di margarite britanniche (2). Antonio proscrisse il senator Nonio per prendergli una rarissima pietra che aveva all'anello; e il figlio del commediante Esopo volle dare alla gola la gloria di sentire qual sapore avessero le perle, e, come Cleopatra, ne beyve, stemprata nell'aceto, una che costava un milione, e ne dette altre a gustare ai suoi commensali (3). Il molle Mecenate scrisse un libro sopra ogni sorta di gemme (4). In tazze fiammeggianti di gemme si beveva alle mense dei grandi (5); di gemme adornavano le ricche vesti di porpora (6). Ghi uomini si empivano le dita di anelli con pietre di squisito fulgore (7). Le donne chiedevano perle e gemme agli amanti e se ne caricavano la testa, le orecchie, il collo, il petto, le braccia, e anche i calzari (8). Avevano specchi adorni d'oro e di pietre preziose che costavano più di quello che la Repubblica dava già in dote alle figlie dei generali indigenti (9).

Profondevano milioni in balsami, in unguenti, in olii aromatici usati largamente al lusso dei conviti, a dei bagni, e a profumare la persona, i capelli, le

Contract to the property of the contract of th

<sup>(1)</sup> Svetonio, Caes. 50. Cioè circa un milione e 600 mila lire italians.

<sup>(2)</sup> Plinio IX, 35; XXXVII, 5.

<sup>(3)</sup> Orazio, Sat. II, 3, 239; Plinio IX, 59; Valerio Massimo IX, 1 e 2.

<sup>(4)</sup> Plinio I, in fine.

<sup>(5)</sup> Yirgilio, Georg. II, 506; Properzio III, 5, 4.

<sup>(6)</sup> Orazio, Epist. I, 6, 18.

<sup>(7)</sup> Plinio XXXIII, 1.

<sup>(8)</sup> Properzio II, 22, 9; III, 6, 12; Ovidio, De Art. am. I, 433; III, 129; De Medicamine fac. 20; Plinio IX, 35; XIII, 29.

<sup>(9)</sup> Seneca, Quaest. Nat. I. 17. Contract to the contract of th

vesti-(1), le ceneri stesse dei morti (2). Ai vini ancora mescolavano aromi (3); e dei mercatanti di queste voluttà era pieno a Roma il vico Tosco, chiamato per causa di essi anche vico *Unguentario* (4).

Dalle contrade dell'oriente e del mezzogiorno erano mandate tutte queste delizie, come anche le porpore, i drappi di seta, i tappeti babilonesi e persiani, l'ebano, l'avorio, le tartarughe e ogni sorta di pietre preziose, per causa delle quali ogni anno uscivano dall'impero al dire di Plinio (5) cento milioni di sesterzi (circa 20 milioni di lire italiane) che andavano ad arricchire gli Arabi, gli Indiani e i Seri. Ed era commercio quasi tutto passivo per l'Italia e per Roma, perchè si facevano pochi cambi, e bisognava dare oro per quelle merci vendute a carissimo prezzo (6).

A Roma venivano le cose di prima necessità, di comodo, di lusso, e di fasto, e tutti i beni delle provincie (7). Vedemmo già come all'Italia impoverita e disertata dalle guerre abbisognassero più che mai i grani di Sicilia, di Sardegna e di Affrica. Quando molti posero loro gloria nell'ubriacarsi (8), non più bastarono i vini di questa terra celebrata come carissima

<sup>(1)</sup> Orazio, Od. I, 5, 2; I, 29, 7; II, 11, 16; II, 14, 22; III, 20, 14; Tibullo I, 7, 5; II, 2, 3; III, 4, 28; III, 7, 31; Properzio I, 2, 3; II, 4, 5; II, 13, 30.

<sup>(2)</sup> Tibullo I, 3, 7; III, 2, 23; Properzio IV, 7, 32.

<sup>(3)</sup> Plinio XIV, 13.

<sup>(4)</sup> Orazio, Sat. II, 3, 228; Epist. II, 1, 229.

<sup>(5)</sup> Plinio XII, 18.

<sup>(6)</sup> Vedi Mengotti, Del Commercio dei Romani, cap. 6; Pastoret, Du Commerce et du luxe des Romains nelle Mém. de l'Académie des Inscript. et Belles lettres, vol. 3, p. 285 e 355, vol. 5, p. 76.

<sup>(7)</sup> Plinio XI, 42.

<sup>(8)</sup> Plinio XIV, 22; Orazio, Sat. I, 4, 51; II, 1, 9; II, 8, 3.

a Bacco (1), e moltissimi e preziosi ne vennero di Sicilia, di Grecia, di Asia di Egitto e di Spagna (2).

Ogni paese mandava le cose sue proprie. Dalla Scizia venivano pelliccie; dalle rive del Baltico traevasi l'ambra, ornamento delle donne latine, pagata carissima con maraviglia dei barbari (3); dalla Germania biondi capelli per le donne galanti (4), vini dalla Rezia e dall' Istria; oro e ferro di ottima tempra, e schiavi e greggi e pelliccie dal Norico, dalla Dalmazia e dall'Illiria (5); e di tutto era emporio Aquileia (6). Le Gallie mandavano ruvide lane e tappeti, lavori di ferro, di piombo e di stagno, e lino per vele, e focosi cavalli, e cacio di Nemauso (Nimes) lodato su tutti quelli delle provincie, e grossi prosciutti, e altri salumi in tal copia che fornivano Roma e quasi tutte le parti d'Italia (7). Con la Britannia si facevano cambi, e da essa mandavansi freni d'avorio, collane, vasi d'ambra e di vetro, e altre produzioni dell'isole e dei mari d'attorno (8). Di Spagna veniva ogni sorte di beni (9). Roma era piena di ricchi mercanti spagnoli che usavano l'oro a sedurre le donne (10); e a

<sup>(1)</sup> Virgilio, Georg. II, passim.

<sup>(2)</sup> Plinio ne ricorda più di 190 specie; tra cui 50 di vini generosi, 38 di oltremarini, sette di vini salsi, 18 di vini dolci, 64 di vini contraffatti, 12 di vini prodigiosi, tra i quali quello di Arcadia che rendeva gli uomini rabbiosi e le donne feconde; quello di Acaia che faceva sconciare le pregne, e quello di Trezene che impediva di generare, XIV, 2, ec.

<sup>(3)</sup> Tacito, Germ. 45; Plinio XXXVII, 11, 12; Gibbon, chap. 2.

<sup>(4)</sup> Ovidio, Amor. I, 14, 45; De Arte am. III, 163, ec.

<sup>(5)</sup> Virgilio, Georg. II, 95; Orazio, Od. I, 16, 19; Epod. 17, 71; Strabone IV, 6; Stazio, Silv. I, 2, 153.

<sup>(6)</sup> Strabone V, 2.

<sup>(7)</sup> Orazio, Od. I, 8, 6; Varrone, De re rustica II, 4; Strabone IV, 3 e 4; Lucano I, 425; Plinio VIII, 48; XI, 42; XII, 12; XIX, 1; XXII, 2.

<sup>(8)</sup> Strabone IV, 5.

<sup>(9)</sup> Giustino XLIV, 1.

<sup>(10)</sup> Orazio, Od. III, 6, 21.

Pozzuoli e a Ostia giungevano di continuo grosse navi cariche di metalli preziosi, di ferro, di squisiti vini, di olio, di finissime tele, di sparto per funi da navi, di lane di colori bellissimi, di allume, di minio e di ogni sorta di merci (1).

Esiliati dalle guerre i pastori d'Italia, e scemate quindi le lane appule ed euganee e le altre che più erano in pregio, si introdussero, oltre alle iberiche, quelle morbidissime di Laodicea e di Mileto che si tingevano colle porpore famose di Tiro, di Laconia e di Affrica (2).

Delicatezze in gran copia forniva la Grecia; vini di Coo per far salse (3); vini di Lesbo, vini dolci di Chio, e miele per temprare il troppo austero Falerno (4); mille sorte di marmi preziosi, tra cui quelli splendidi di Paro e del monte Imetto (5); vasi di Corinto (6); profumi, stoffe, bisso e le finissime vesti di Coo che lasciavano trasparire quasi come nude le membra delle donne romane (7).

Le navi d'Egitto oltre a copia grande di grano portavano il papiro, il lino, il vetro, l'allume, i marmi egiziani, e la mirra, l'avorio, e il cotone di Etiopia,

<sup>(1)</sup> Strabone III, 2, 3; Properzio II, 3, 11; Orazio, Od. I, 25, 15; Plinio VIII, 4; XIX, 2; XXXIII, 4, 7; XXXIV, 14; XXXV, 15; Silio Itabico I, 238; II, 370; Marziale XII, 99; XIV, 133.

<sup>(2)</sup> Orazio, Od. II, 16, 35. Epist. I, 6, 17; I, 17, 30; Virgilio, Georg. III, 397; Plinio VIII, 48; IX, 36-39; Columella VII, 2; Properzio IV, 3, 51.

<sup>(3)</sup> Orazio, Sat. II, 4, 73; II, 8, 9.

<sup>(4)</sup> Orazio, Od. II, 6, 14; Epod. 9, 34; Sat. I, 10, 24; II, 2, 15; II, 3, 115; II, 4, 24; Virgilio IV, 101; Macrobio, Sat. VII, 12; Plinio XI, 12.

<sup>(5)</sup> Orazio, Od. I, 19, 6; II, 18, 3; Tibullo III, 3, 14; Ovidio, Metam. VIII, 222; Plinio XXXVI, 3.

<sup>(6)</sup> Virgilio, Georg. II, 464; Orazio, Sat. I, 4, 27; Properzio III, 5, 6; Plinio XXXIV, 1-3.

<sup>(7)</sup> Orazio, Od. IV, 13, 13; Sat. I, 2, 101; Tibulto II, 4, 29; Properzio I, 2, 2; II, 1, 5; Seneca, De Benefic. VII, 9; Plinio XI, 27.

la porpora di Getulia, i marmi di Numidia e di Libia, e le tavole preziose di cedro (1), e l'olio cedrino per salvare i libri dalle tignole (2).

L'Asia minore e le contrade vicine davano grande alimento al commercio con variatissime merci (3); coi marmi di Frigia (4), col cacio di Bitinia reputatissimo a Roma (5), col croco di Cilicia (6), coi legnami da costruzione, col ferro, colla cera, col miele, e colle pietre preziose del Ponto (7); coi tappeti, col papiro, col preziosissimo nardo d'Assiria (8), colle merci di Tiro e cogli odori di Armenia (9).

Alessandria era il deposito di tutto il commercio dell'Affrica e dell'oriente con l'Italia e con Roma. Numero grande di navi salpando da Myos Ormos e da Berenice nel seno Arabico correvano ogni anno lungo le coste affricane in cerca di tartarughe destinate a ornamenti di letti, di tavole, e ad altri lavori d'intarsio (10); raccoglievano le perle dell'Eritreo, gli aromi e gli incensi delle odorose selve d'Arabia (11); e i garofani, le spezierie, il balsamo, l'avorio, l'ebano, l'oro, le gemme e le conchiglie odorose dell'In-

<sup>(1)</sup> Plinio XII, 16, 19; XIII, 11, ec. 29, 39; XIX, 1; XXXV, 15; XXXVI, 8; Orazio, Od. II, 16, 35; II, 18, 4; III, 29, 4; Epod. 12, 21; Epist. II, 2, 181; Mela III, 2.

<sup>(2)</sup> Vitruvio II, 9; Orazio, De Arte poet. 332.

<sup>(3)</sup> Orazio, Od. I, 35, 7; III, 7, 3.

<sup>(4)</sup> Orazio, Od. III, 1, 41; Tibullo III, 3, 13.

<sup>(5)</sup> Plinio XI, 42.

<sup>(6)</sup> Orazio, Sat. II, 4, 68; Plinio XXI, 17.

<sup>(7)</sup> Catullo, Carm. 4, vers. 10; Orazio, Od. I, 14, 11; Virgilio, Georg. II. 58; Plinio XXXV, 5.

<sup>(8)</sup> Plinio XIII, 11; Orazio, Od. I, 31, 12; Tibullo III, 4, 28.

<sup>(9)</sup> Orazio, Od. III, 29, 60; Tibullo I, 5, 35; IV, 2, 11 e 16.

<sup>(10)</sup> Plinio IX, 10, 11.

<sup>(11)</sup> Tibullo II, 4, 30; Orazio, *Epist.* I, 6, 6; Virgilio, *Georg.* II, 117; Diodoro II, 49; Plinio IX, 35; XII, 14, 16; Manilio V, 653.

dia (1); e i tappeti, le pelli, gli unguenti e le vesti preziose dei Persi e dei Seri (2), e altre cose di lusso che giunte ai lidi egiziani si trasportavano per terra ad Alessandria. Altre merci dell'interno dell'Asia si recavano alle foci dell'Indo, e di là a Babilonia e a Palmira (3); e per vie diverse, tutte le delizie venivano a Roma a nutrire il lusso, ad effeminare gli uomini, e ad abbellire le voluttuose romane che profumate di mirra orontea, cariche d'oro, e adorne di conchiglie, di smeraldi e di gemme del valore di due o tre patrimonii (4), correvano pei circhi, pei templi e pei portici in caccia di amanti (5), e coll'odore degli unguenti invitavano a sè anche chi badasse ad altro (6).

L'oriente mandava anche numero grande di schiavi, e nutriva il bruttissimo commercio degli eunuchi, trastulli alle noie dei grandi, custodi alle donne e sozzi strumenti di vizi infami. Da Plinio è ricordato che sotto Tiberio un cortigiano comprò un eunuco per 50 milioni di sesterzi (7).

Tutti questi commercii moltiplicando le relazioni colle più lontane contrade, e facendo di uso comune le cose dapprima ignote, giovavano all'umana vita (8).

<sup>(1)</sup> Plinio XII, 7, 8, 11, 16; XXII, 2; Tibullo II, 2, 16; Orazio, Od. I, 31, 6; Ovidio, Fast. I, 339.

<sup>(2)</sup> Plinio VI, 17; XIII, 2; XXXIV, 14; Orazio, Od. III, 1, 44; Epod. 13, 8; Virgilio, Georg. II, t21; Stazio, Silv. I, 2, 122; Seneca, Epist. 9.

<sup>(3)</sup> Baldelli, Storia delle relazioni vicendevoli dell' Europa e dell' Asia I, 14; Firenze 1827.

<sup>(4)</sup> Seneca, De Benef. VII, 9; Orazio, Sat. 1, 2, 56; Properzio I, 2, 3; III, 6, 12; Tibullo I, 9, 70.

<sup>(5)</sup> Properzio I, 2, 24; II, 19, 9; Ovidio, De Arte Am. III, 121, 387, 433; Remed. am. 343; De Medic. fac. 21, ec.

<sup>(6)</sup> Plinio XIII, 3.

<sup>(7)</sup> Plinio VII, 39. Vedi Pignorio, De servis. 178.

<sup>(8)</sup> Plinio XIV, 1.

Recavano qualche vantaggio anche alle provincie che colle industrie si ripigliavano una parte della ricchezza che avevano tolto loro le rapine della guerra. Di più arricchivano alcuni mercanti forti alle fatiche e audaci contro i pericoli (1), ma in generale erano a danno di Roma che consumando e non producendo dava fondo al denaro, e si riduceva da ultimo ad estrema povertà (2).

Augusto, quantunque la vera e utile scienza del commercio non conoscesse, è detto che giovò ai traffici col dar loro libertà, e col far diritto comune dell'impero le leggi rodiane che per la loro saviezza furono adottate da tutti i popoli navigatori (3).

E così da ogni parte le lodi abbondavano a lui ordinatore pacifico delle romane conquiste. La fama non si stancava di ripeterne il nome negli scritti, nelle bocche del popolo, nei templi a lui inalzati. Ma fra tante liete fortune non mancarono cagioni di grandi dolori che fecero sentire di essere uomo più degli altri a quello che tutti chiamavano Dio (4). Fortunato nelle cose pubbliche, fu infelicissimo in casa; e da ultimo una grande sconfitta gli avvelenò anche il dolce delle passate vittorie, e mostrò la debolezza dell'edificio ordinato con tanta fatica.

Invano studiò lungamente di metter puntelli alla sua signoria (5), raccogliendo intorno a sè ed esaltando i parenti più stretti. In mezzo agli splendori e alle gioie della sua potente casa si aggirava una furia

ļ

<sup>(1)</sup> Orazio, Sat. I, 1, 6; I, 4, 29; Epist. I, 1, 45.

<sup>(2)</sup> Mengotti, loc. cit. cap. 6 e 7.

<sup>(3)</sup> Svetonio 98; Fabricio, August. temp. notatio p. 201.

<sup>(4)</sup> Seneca, Consol ad Polyb. 34.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. I, 3.

sterminatrice di tutti quelli che gli erano più cari, e che desiderava continuatori dell'opera sua.

L'uomo che fece leggi contro il divorzio, aveva ripudiato tre mogli, tra cui Scribonia dalla quale ebbe Giulia sua unica figlia, e prese per quarta Livia Drusilla togliendola al marito, quantunque gravida di lui da più mesi (1). Era cosa vietata dalle leggi e dall'onestà, ma egli non curando di questo, si fece assolvere dai sacerdoti (2) prontissimi sempre ad approvare le voglie dei potenti. Questa Livia era bella, culta, accorta, altera, ambiziosa. Non amava Augusto, ma si unì a lui per amore di grandezza e d'impero, e coll'ambizione spense in sè ogni altro affetto di donna. Per ottenere i suoi desiderii perdonò facilmente le infedeltà del marito; gli procurava da se stessa le donne che più gli piacessero; e con rara destrezza e accorgimento profondo, sotto i sembianti dell'obbedienza governava a sua voglia il padrone del mondo, e sola ingannò l'uomo che aveva ingannato tutti.

Ella fu salutata madre della patria, cantata come Dea dai poeti; ebbe onori di templi e d'altari. Ma la sua ambizione non era paga di questo. Infeconda nel letto del principe, voleva inalzare all'impero i figli del primo marito, e a ciò rivolse ogni pensiero, ogni arte, ogni sforzo; e la fama l'accusò di avere usato intrighi e veleni e delitti per toglier di mezzo chiunque facesse ostacolo all'inalzamento di Tiberio e di Druso, ai quali mercè la confidenza e l'affetto di Augusto appianò la via agli onori e al comando.

Il principe amava caramente il giovinetto Marcello nato di Ottavia. Presto lo sposò a Giulia sua

<sup>(1)</sup> Svetonio, Aug. 62; Tib. 4; Claud. I.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio XLVIII, 6.

figlia, e credevasi che lo destinasse a succedergli. Ma il giovane si spense nel fiore della vita (731) alle acque di Baia, celebrato dai poeti, pianto inconsolabilmente dalla madre, e anche dal popolo che lo credeva di civili pensieri, e che della morte dette a Livia la colpa (1).

Agrippa che già gareggiante con Marcello di preminenza era stato costretto ad allontanarsi da Roma, perchè la segreta inimicizia non procedesse a fatti manifesti (2), tornò dopo la morte del giovane, e Augusto gli dette a moglie la vedova dalla quale ebbe tre figli e due figlie, Caio, Lucio, Agrippa Postumo, Giulia e Agrippina. Il principe adottò Caio e Lucio (737) perchè fossero sostegni di sua potenza, li educò con gran cura, e li dichiarò successori all'impero. Ma erano amorevolezze funeste, perchè eccitavano gli ardenti e operosi odii di Livia e di Tiberio insofferenti di emuli nelle speranze del potere supremo. Tiberio in più imprese aveva dato saggi egregi di molto valor militare, e quando Agrippa fu morto (742), egli rimaneva con Druso suo fratello uno dei più valenti guerrieri dell' età sua. I figli di Agrippa, come troppo giovani non potevano in niun modo competere coi figli di Livia; e quindi Augusto, bisognoso di aiuti nell'amministrare le faccende, anche a suo malgrado (3), accostò a sè Tiberio, e gli dette a sposa la madre di Lucio e di Caio, dopo avergli fatto ripudiare la moglie Vipsania. Giulia maritata e rimaritatà a voglia del principe per ragioni di stato dispregiava Tiberio come da meno

<sup>(1)</sup> Svetonio 29, 43, 63, 66; Dione Cassio LIII, 5; Tacito, Ann. II, 41; Seneca, Consol. ad Marciam 2; Velleio Patercolo II, 93.

<sup>(2)</sup> Dione e Velleio, loc. cit.; Svetonio, Tib. 10.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LIV. 4.

di sè (1); ed egli il sapeva, e conosceva anche i rotti costumi di lei, ma la sposò perchè con essa si appressava più al trono (2).

Augusto aveva studiato di educare con ogni cura più sollecita questa unica figlia. Si adoprò a farla onesta, le adornò l'ingegno di egregi studi. Ed ella crebbe bella della persona, e di spirito lieto ed arguto, ma rese vane tutte le cure usate dal padre per farla una donna dabbene. Governata da fiera libidine, presto pose giù ogni decenza, contaminò il talamo di Agrippa, si dette ad ogni bruttura. Con una turba di adulteri menava orgie notturne per la città, faceva stupri nel fôro sui rostri stessi, da cui suo padre avea bandito le leggi contro gli adulteri. Roma per più anni fu piena dei suoi vituperi, prima che Augusto ne avesse sentore. Quando gli seppe, andò sulle furie, e narrando le sue vergogne in senato fece palese ciò che avrebbe dovuto celare. Punì di esilio o di morte gli adulteri, rilegò la figlia nell'isola Pandataria presso i lidi di Campania, quindi a Reggio, nè mai si lasciò muovere da pubbliche o private preghiere a mitigarne la pena. Agli intercessori rispondeva augurando loro figliuole somiglianti alla sua (3). Fu più fiero con essa che con le altre donne, perchè nelle sregolatezze della sua casa puniva un'azione sacrilega, e un crimenlese, e più che a vendicare l'offesa fatta ai buoni costumi intendeva a incutere rispetto per la imperiale maestà (4).

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 53.

<sup>(2)</sup> Velleio Patercolo II, 96.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. I, 53; III, 24; Seneca De Benef. VI, 36; Svetonio 64, 65; Velleio Patercolo II, 100; Plinio VII, 8, 45; XXI, 3; Dione Cassio LV, 2; Macrobio, Sat. II, 5,

<sup>(4)</sup> Montesquieu, Esprit des Lois VII, 13.

In appresso anche l'altra Giulia, non dissimile di costumi dalla madre su per suoi adulterii rilegata nell'isola di Tremiti presso le coste d'Apulia, ove morì dopo avere anch'essa come la madre, patiti lunghi anni di durissima vita (1).

Così la casa del principe si faceva sempre più deserta di parenti e di amici. Vi rimanevano gli altri figli di Giulia, ma il destino o le tristi arti di Livia stavano sospesi ad essi sul capo, e presto disparvero per lasciare tutto il campo a Tiberio.

Questi prima della condanna di Giulia era partito (748) da Roma, o per odio di lei, o per gelosia dei favori di Caio e di Lucio; e in ritiro o in esilio visse a Rodi più di 7 anni baloccandosi con filosofi e con indovini (2). Ma Livia lavorava per lui alla corte, e presto disparvero tutti quelli che gli facevano ostacolo. I giovani Lucio e Caio amati da Augusto e inalzati agli onori e spediti agli eserciti, l'uno in oriente a frenare le pretensioni dei Parti, e l'altro nelle Gallie e nelle Spagne, morirono ambedue sul fiore degli anni; Lucio improvvisamente a Marsilia (755), e Caio in Licia mentre (756) tornava d'Armenia ferito da un traditore. Andò generale sospetto che finissero per le arti di Livia; e l'indole e l'ambizione di lei, e l'utile che aveva da quelle morti dettero non piccolo fondamento al sospettare degli uomini (3).

Certo è che quando morirono i due giovani Cesari, Tiberio per le pressanti sollecitudini di Livia aveva ottenuto di tornare a Roma (4), e già vi era

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. IV, 71; Svetonio 65; Plinio VII, 45.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 4 e 53; Svetonio, Tib. 10, 11.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. I, 3; Dione Cassio LV, 2; Plinio VII, 45; Svetonio 65.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Tib. 12.

giunto, e che per la influenza materna poco appresso fu adottato da Augusto e messo a parte della potestà tribunizia. È vero che Augusto, per non ingrandir troppo lui solo, adottò anche Agrippa Postumo l'ultimo figlio di Giulia, e obbligò Tiberio ad adottar Germanico figlio di Druso (1). Ma a Livia era facile togliere di mezzo anche questi ultimi ostacoli; e per le accuse di lei che oramai governava a suo senno il vecchio marito, Agrippa Postumo giovane rozzo, fiero di modi, e facile a lasciarsi vincere dall'ira, ma non reo di alcun delitto, fu rilegato (760) alla Pianosa nel mare di Toscana (2). Così finivano le adozioni, i matrimonii e i divorzii usati ad afforzare la nuova potenza. Gli esilii, le morti e l'infamia menavano orrido strazio della famiglia imperiale, e il vecchio principe sul finire della vita rimaneva solo nella sua casa desolata, in preda alla trista moglie e al feroce figliastro, ambedue apparecchiati a nuovi delitti per possedere e conservare l'ambita potenza.

Tiberio fu adoprato al governo delle provincie, spedito agli eserciti, e poscia preso stabilmente per compagno all'impero. Ogni cosa si rivolgeva a lui; ed egli fu in ogni cosa principale sostegno, e prestò utile opera nel settentrione ove più si agitavano le genti indomite e apparecchiate sempre a ribellare. Alla testa delle legioni, già da lui comandate prima dell'esilio, corse le terre germaniche fino all'Elba, pose prima di ogni altro un esercito alle stanze nel cuore di quelle contrade, soggiogò i Cauci e i Longobardi popoli più

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 3; Dione Cassio, loc. cit.; Svetonio, Tib. 15; Velleio II, 103, 104.

<sup>2)</sup> Tacito, loc. cit.; Dione Cassio LV, 5.

feroci di tutti, e parve che per un momento col terrore riducesse tutto a tranquillità (1).

Poscia si preparava a muovere contro Maroboduo, il quale ai tempi di Druso emigrato coi Marcomanni dal paese nativo si era posto nel paese già occupato dai Boi (Boemia) e vi aveva fondato un grosso reame. Stava in una gran capitale, forte di 70 mila fanti e di 4 mila cavalli, e a lui si riparavano tutti i nemici di Roma. Tiberio divisava di assalirlo dal Norico, mentre il suo legato Saturnino doveva piombargli addosso dal Reno a traverso alla selva Ercinia. Ma su questi preparativi scoppiò una grande sollevazione in Dalmazia e in Pannonia ove furono uccisi e presidii e cittadini e mercanti romani. Gli insorti che avevano 200 mila fanti e 9 mila cavalli divisero la grande oste in tre corpi, per difendere con uno il paese, e coll'altro piombare sull'Italia, e assalire la Macedonia col terzo.

Augusto atterrito a questa novella, fece forti provvedimenti, e mandò contro gli insorti Tiberio, e quindi Cermanico figlio di Druso, che cominciava a mostrarsi valente uomo di guerra. Il contrasto fu duro; le lezioni patirono grosse perdite e furono a pericoli estremi. Cecina Severo comandante della Mesia battè i Pannoni, ma con vittoria non allegra. Messalino legato di Tiberio fu battuto dai Dalmati. Vi furono lunghi assedii, e città fieramente difese e incendiate, e donne che trucidarono i figli per salvarli dalla schiavitù, e gettarono se stesse nelle fiamme e nei fiumi. Ma alla fine dopo re anni di gagliarde difese nelle città, nei campi e sui monti, i Pannoni dapprima, poi i Dalmati furono

<sup>(1)</sup> Velleio Patercolo II, 194-107; Dione Cassio LV, 5.

An. di oma761. Di G.C. 8. sottomessi, e Roma fu padrona delle grandi regioni che sotto il nome d'Illiria si estendevano dal mare Adriatico fino al Danubio, e dalla Macedonia e dalla Tracia fino al Norico (1).

Si preparavano trionfi e feste per questa vittoria costata carissima, ma la notizia di una grande sciagura impedì di attendere ad allegrezze.

Come i Dalmati e i Pannoni erano insorti, perchè Roma mandava, a guardia dei greggi non pastori nè cani, ma lapi (2), così per l'avarizia dei governanti furono trucidate tre legioni in Germania.

I presidii romani sparsi ivi in luoghi distanti gli uni dagli altri, e intesi a trasformare i loro quartieri in colonie avevano a loro capo supremo Quintilio Varo il quale, dopo avere spogliata la Siria, spogliava la Germania, e si affaccendava ad ammollire colle leggi i popoli non domi dal ferro. Pieno di folle fidanza s'inoltrò nel mezzo della Germania come in paese pacifico, giudicava dappertutto le private contese come un pretore urbano che rendesse giustizia nel fôro, vendeva la giustizia, poneva tributi come tra popolo schiavo. Quindi in quei fieri animi si ridestò più terribile l'ira contro l'avara dominazione straniera; ma dissimulando per avere più sicuro il destro alla vendetta, si mostravano tranquilli e sottomessi. Più ardente di tutti era Arminio figlio di Segimero principe dei Cherusci, giovane forte di mano, pronto d'ingegno, e spirante l'ardore dell'animo dagli occhi e dal volto. Aveva appresa la milizia tra le armi romane, e per sue prodezze era stato privilegiato della cittadinanza, e del

<sup>(1)</sup> Velleio Patercolo II, 102-116; Dione Cassio LV, 5; LVI, 2; Svetonio, Tib. 16.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LV, 5.

titolo di cavaliere. Ma tenendo in cima ad ogni pensiero la libertà della patria, a conquistarla volse tutto l'ingegno, e il coraggio; e ottenne l'intento, e fu salutato liberatore di Germania, e celebrato negli inni nazionali, e adorato come Dio delle battaglie: Egli ordì una larga congiura per menare a distruzione il nemico straniero; e presto ebbe l'occasione cercata, perchè Varo avvertito invano delle tramate insidie viveva sempre più sicuro di sè, e s'internava per le contrade e sparpagliava sue forze. Quando parve giunto il tempo opportuno, fu data l'intesa, e insorsero prime le lontane tribù della bassa Sassonia, poi la sollevazione diventò generale. Varo svegliato al tremendo scoppio, con circa 20 mila uomini accorse al riparo; ma non vi era più tempo. Aveva nemici ai lati, di fronte, alle spalle; più tremendi quelli in cui follemente fidava. Arminio e Segimero rimasti indietro sotto colore, di raccogliere aiuti per lui, gli si avventarono addosso con un diluvio di barbari, mentre tentava di aprirsi la via tra paludi e foreste. Durò tre giorni a far prove per respingere la furiosa tempesta, e fu vano ogni tentativo di scampo. Tre legioni, tre ali e dieci coorti caddero trucidate dal furore di Arminio nella foresta Roma 762. di Teutberga in Vestfalia; tutte le insegne e due aquile Av. G. C. furono preda del nemico. Varo e i duci principali non vedendo scampo si uccisero per sottrarsi agli oltraggi del vincitore. Dei prigioni alcuni furono appiccati agli alberi, altri offerti vittime agli Dei di Germania; il cadavere di Varo fu sconciamente straziato. Scamparono pochi raccolti da Lucio Asprenate, il quale seguendo da lungi l'esercito con due legioni, alla trista novella trovò modo a ritrarsi in buon ordine alla riva sinistra del Reno, ove alla fine giunse anche Lucio

Cedicio comandante della fortezza di Alisone, riuscito ad aprirsi col ferro la via tra i nemici (1).

Alla novella di questa calamità che fu la più atroce e vituperosa che patissero le armi romane dopo quella di Crasso, Augusto divenne quasi forsennato. Per più mesi non si tagliò nè capelli, nè barba, e dando della testa nel muro gridava a Varo che gli rendesse le legioni. Ordinò guardie per la città affinchè il popolo non levasse rumori, fece voti agli Dei come al tempo della guerra dei Cimbri, e notò d'infamia e minacciò morte ai ricusanti di accorrere alle armi.

Nel timore che i vincitori invadessero le Gallie vi fu mandato subito con nuovi rinforzi Tiberio, il quale assicurò le frontiere del Reno, e poscia con Germanico passò anche il fiume, e messe a guasto le terre vicine, ma non ardì di venire a giornata coi vincitori di Varo. In appresso tornò a Roma a trionfare delle vittorie d'Illiria, e Germanico posto al governo delle Gallie stanziò con otto legioni sul Reno, ove in breve lo vedremo correre varie fortune. Ma Augusto non doveva vedere nè i pericoli, nè i successi del prode figliuolo di Druso.

Andò fama che nei giorni estremi, dolente della solitudine della sua casa pensasse a richiamare presso di sè Agrippa Postumo, l'ultimo dei suoi sacrificato alle ambizioni di Livia. Perciò dicono che si recò segretamente a visitarlo alla Pianosa, e che gli fece calde dimostrazioni di affetto da cui stimavasi che presto lo richiamerebbe alla corte. Testimone di questo segreto fu solamente il senatore Fabio Massimo che con suo danno lo rivelò alla moglie Marzia da cui fu ri-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 61, 62; II, 88; Velleio Patercolo II, 117, ec.; Dione Cassio LVI, 2; Svetonio, Aug. 23; Tib. 17.

detto a Livia. È facile a credere che questa usò tutte le arti sue per render vani i pentimenti del vecchio marito. Essa avrebbe fatto sparire Fabio partecipe incomodo di un gran segreto di stato, e mancato in fatto poco appresso di morte stimata non naturale, come nei suoi funerali attestavano i lamenti di Marzia; e per impedire in qualunque modo il ritorno dell' esule emulo di Tiberio affrettò, secondo i rumori d'allora, la morte di Augusto. Niuna di queste accuse date a Livia dalla voce pubblica è accertata; ma ella era capace di tutto: e il suo contegno dopo la morte del marito, e l'uccisione di Agrippa, che fu il primo fatto del nuovo principato dettero fondamento ai sospetti popolari (1).

Comecchessia, Augusto mentre recavasi ad accompagnare fino a Benevento Tiberio che andava in Illiria per assicurarvi la pace, fu preso da flusso di ventre. Quantunque travagliato corse a diporto le liete rive di Napoli e le vicine isole; assistè a giochi, a feste, a conviti; si mostrò allegro, fu largo di doni. Alla fine il crescer del male lo costrinse ad arrestarsi Nola. Livia con lettere pressanti richiamò Tiberio ntrato appena in Illiria, chiuse la casa con strette cardie, nè ciò che dentro accadeva si seppe mai finchè na sola voce annunziò la morte di Augusto e la elevazione di Tiberio (2).

Narrano che Augusto sentendo avvicinar la sua ne domandò se per causa di questo nasceva tumulto la fuori; quindi si fece dare uno specchio per acconciarsi i capelli e la faccia, e domandò agli astanti

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 5; Dione Cassio LVI, 4; Plutarco, Della loquaità, Op. Mor. II, 211.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. 1, 5; Svetonio 97, 98.

An. di oma 767. v. G. C. 14. che lo applaudissero se aveva fatto bene la sua parte nella commedia del mondo. E poscia licenziato ognuno, morì fra le braccia di Livia, nella stanza medesima ove già era morto Ottavio suo padre.

I decurioni delle città municipali e delle colonie portarono il cadavere da Nola a Boville, ove fu accolto dai cavalieri che lo deposero a Roma nel vestibolo della casa imperiale. Prima dei funerali fu letto in senato il testamento in cui lasciava per suoi eredi primi Tiberio e Livia, per secondi Druso di Tiberio. e Germanico e i suoi tre figli maschi; e in terzo luogo molti parenti, e per boria anche alcuni cittadini da lui odiati. Al popolo romano legava 40 milioni di sesterzi (7,951,910 lire italiane), alle tribù tre milioni e mezzo (695,742), a ogni pretoriano mille (198), a ogni soldato delle coorti urbane cinquecento (99), a ogni legionario trecento (59). Fece legati anche a varie persone, e quantunque ad alcuno lasciasse fino a due milioni di sesterzi (597,595 lire ital.) è lodato di non aver trapassato in ciò i modi civili; ed egli stesso si scusava dei piccoli lasciti colla sua mediocre fortuna, la quale era di soli 150 milioni (29,816,662 lire ital.) dopochè aveva speso, come disse, a pro dello stato due patrimoni paterni e 4 miliardi di sesterzi (795,191,000 lire ital.) avuti in legato dai testamenti degli amici negli ultimi venti anni.

Col testamento furono letti anche tre volumi, nel primo dei quali prescriveva il da farsi nei suoi funerali, nel secondo dava l'indice delle sue geste che dovevano incidersi su tavole di bronzo e mettersi davanti al suo sepolcro (1). Il terzo volume facea un

<sup>(1)</sup> L'adulazione presto moltiplicò gli esemplari di questo sommario della storia del principe, scritto di sua propria mano; e le città delle

quadro delle forze e delle rendite pubbliche, ed era come oggi dirrebbero la statistica dell'impero (1).

Tiberio e Druso lo lodarono con orazioni funebri nel fôro. Senatori, consoli e cavalieri gareggiarono di falsità e di dimostrazioni servili, studiandosi, dice Tacito, di non parer lieti della morte dell'un principe, nè tristi del principio dell'altro. In senato fu proposto che il funerale passasse per la porta trionfale, che il corpo fosse portato al rogo sulle spalle dei senatori, e che avanti ad esso andassero i titoli delle leggi fatte e delle genti vinte (2). Il cadavere fu arso con gran pompa e apparato di armati nel Campo Marzio. Un'aquila posta sulla cima del rogo volò allo scoppiare delle fiamme; e dissero che portava via l'anima ce-

provincie che a lui inalzavano templi, lo scolpirono nei marmi. Perciò ne è giunto a noi una parte. Ad Ancira in Galazia se ne trovarono frammenti in greco e in latino, e qualche verso di una traduzione in greco fu dato anche dalle rovine di Apollonia in Pisidia. Questi frammenti già noti da molto tempo sotto il nome di Tavole o Monumento di Ancira sono im-Portantissimi per la storia di questi tempi, e a malgrado delle mutilazioni, delle lacune e della concisione soverchia, offrono particolarità e cifre che non si trovano altrove. Furono molte volte stampati e commentati, e nel **3842 si accrebbero** da un viaggiatore inglese che fece nuove e più attente Tacerche tra le rovine di Ancira (Angora). Vedi Rutgers, Variae lectiones Lib. 2, p. 141, ec.; Chishull, Antiquitates Asiaticae, Londra 1728, p. 165 ec.; abricio, Imp. Caes. Aug. temp. notatio, Amburgo 1727, p. 213 ec.; Contfaucon, Paleografia Graeca II, 6; p. 164 ec.; Belley, Observations Tur l'histoire et les monuments de la ville d'Ancyre en Galatie nelle Mévoires de l'Académ. des Inscript. ec. vol. XXXVII; Vedi lo Svetonio del revio, del Burman e del Wolf; il Tacito dell'Oberlino e del Naudet; Institut, giornale, 1841, pag. 119; Weichert, Imp. Caes. Aug. scriptorum eliquiae, Grima 1841; Hamilton, Researches in Asia Minor Pontus and rmenia, with some account of their antiquities and geologie, London 1842; gger, Latini sermonis vetustionis reliquiae selectae Paris 1843; e Examen = vilique des Historiens de la vie et du regne d'Auguste Paris 1844.

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 8, 11; Svetonio 100; Dione Cassio LVI, 4. Quest'ultimo ricorda anche un quarto volume ove Augusto dava consibili a Tiberio e al pubblico.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 8.

leste di Augusto che secondo gli storici di corte tornava alla sua prima sede (1). È un Numerio Attico che giurò di aver veduto quell'anima volare al cielo ebbe in premio un milione di sesterzi (197,777 lire ital.) da Livia. Le ceneri furono poste nel Mausoleo già inalzato nel Campo Marzio tra la via Flaminia e il Tevere. Posero al morto anche una statua d'oro sopra un letto nel tempio di Marte perchè i cittadini potessero subito far pompa di abiezione offrendogli incensi come agli Dei. È poscia, come a un Dio, gli decretarono culto, e tempio anche in Roma, e ufficii e sacerdoti, e feste annuali; e in tempio convertirono la casa di Nola ove era morto (2).

Così finì a 76 anni onorato e deificato l'uomo che dopo aver pacificamente compiuta la grande opera dell'ordinamento delle conquiste, incurante o improvido dell'avvenire, lasciò aperta la via al più feroce dispotismo che mai flagellasse l'umanità. Sorto a nome del popolo non gli lasciava alcuna guardia contro la servitù, e non previde che i soldati, rimasti unica forza dei nuovi ordini, diverrebbero tiranni anche dei principi. Incredulo a tutto, aveva pensato solamente all'utile proprio, e ogni sua cura fu in bene rappresentare una lunga commedia. L'umanità, la virtù e la morale erano per lui una vana rappresentazione teatrale, e l'uomo un attore. E neppure nel suo più solenne momento smentì questo tristo pensiero. Dal letto di morte chiedendo plauso alla commedia da lui recitata per 40 anni rivelò il segreto di tutta la vita, e la regola con cui governò le sue operazioni. Senatori, consoli cavalieri e popolo plaudirono e deificarono il

<sup>(1)</sup> Velleio 123 dice: animam coelestem coelo reddidit.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 8-11; Svetonio 100 e 101; Dione Cassio, loc. cit.

gran commediante, e anche tra le generazioni lontane continuò il rumore di quei plausi e l'ammirazione
all'uomo che dalla via del sangue passato a quella
dei sottili accorgimenti e delle tristi arti di volpe giunse
a farsi benedire per opere che ad altri fruttarono l'infamia della rupe Tarpeia, e che nel suo egoismo è
fama finisse contento pensando che lo desidererebbero
dopo la morte a causa della crudeltà del successore
eletto da lui (1).

(1) Tacito, Ann. I, 10; Svetonio, Tib. 21.

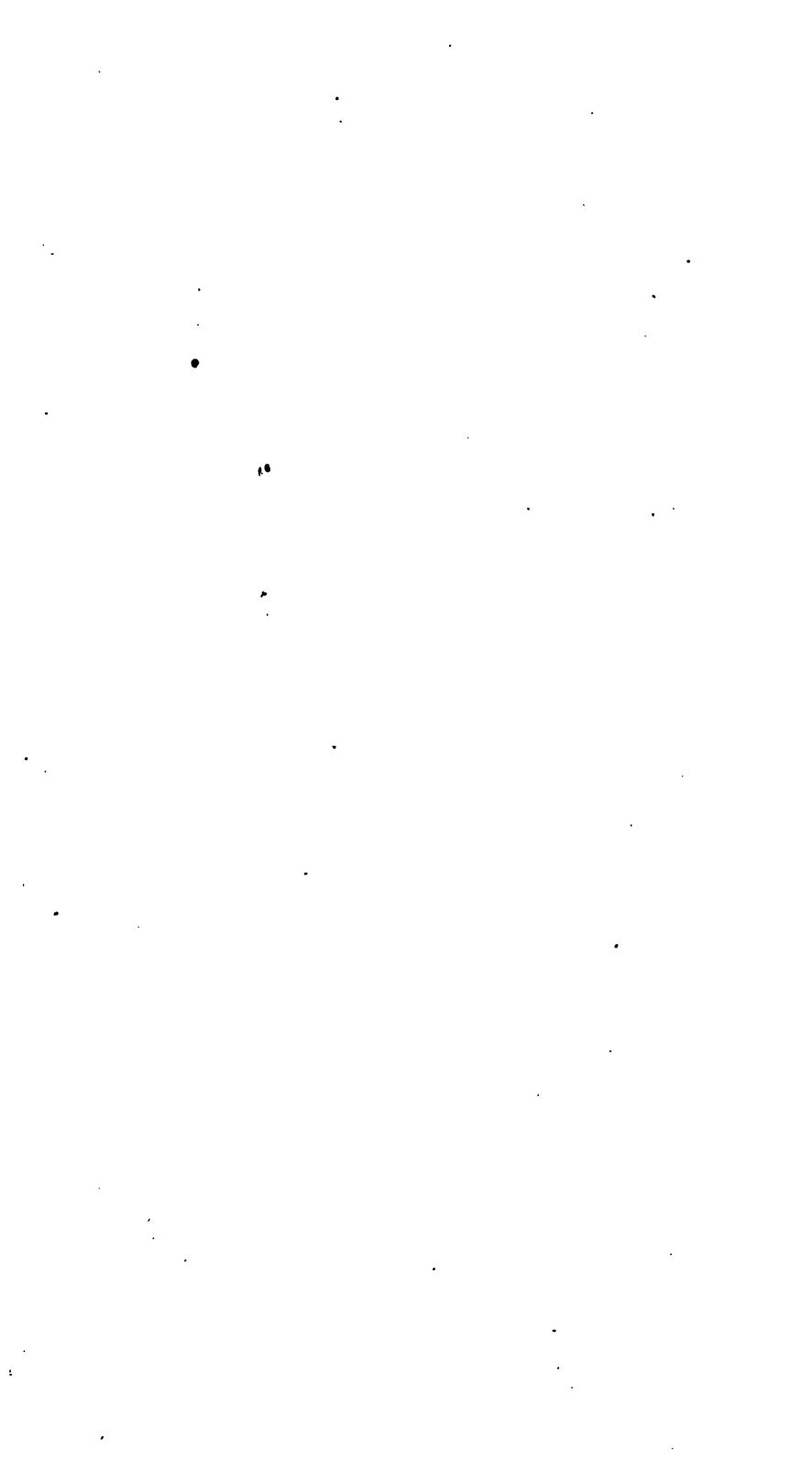

## CAPITOLO II.

Gli imperatori della casa d'Augusto. Tiberio. — Sollevazione degli eserciti in Pannonia e sul Reno. Imprese di Germanico. — Governo di Tiberio nei primi anni. — Germanico muore in oriente. Pubblico lutto e vendette. - Politica di Tiberio nelle faccende esteriori. - La legge di maestà e i delatori. Accuse e condanne. — Brutture e atrocità del senato adulante al tiranno. Seiano primo ministro usa la sua potenza a distruggere tutti i successori all'impero. Grandezza e rovina di lui. Sterminati anche i suoi fautori. Tiberio carnefice crudelissimo. — Terrore universale. Sciolto ogni vincolo di umano consorzio. — Morte del feroce e sozzo tiranno. — Gli succede Caligola. Allegrezza del mondo. Buon principio e pessimo fine. Gli uomini straziati e rubati da un pazzo feroce e osceno. — Profusioni e rapine. — Imprese ridicole. Caligola si fa Dio. Ucciso dal pugnale di Cherea. - Vani tentativi per restituire la Repubblica. Al frenetico succede un vecchio imbecille. Claudio fatto imperatore dai soldati. — Il governo in mano ai liberti. Imprese al di fuori. - Leggi, riforme, e opere pubbliche. -Atrocità e infamie di corte. Messalina e Agrippina. — Claudio ucciso di veleno. — Impero di Nerone.

(Anni 14-68 di G. C.; 767-821 di Roma).

Tra le genti antiche sopravvissute in Roma a tanto lgere di casi, una delle più singolari era quella ci Claudii, già fautori ardenti dei privilegi patrizii, dei Claudii, già fautori ardenti dei privilegi patrizii, della alla plebe, celebrati per numero grande di nsolati e trionfi, autori di opere egregie e di tristi fatti, fecondi di eroi e di solenni ribaldi, e anche di nne famose per virtù egregie e per superbie oltraggiose. Di loro fu il vecchio Cieco che fieramente citò gli animi alla guerra di Pirro, e Claudio che cacciò i Cartaginesi di Sicilia, e l'altro più famoso per la grande sconfitta di Asdrubale. Da un altro lato

la famiglia vide alcuni dei suoi condannati per ladri e per omicidi: e Roma fu tiranneggiata da Appio Claudio insidiatore di Virginia, e sconvolta da Clodio demagogo feroce (1).

Da questi superbi discendeva per padre e per madre Tiberio Claudio Nerone che portò sul trono la dissimulazione, la feroce libidine, e la inestinguibile sete del sangue. Da Svetonio sono narrati i casi pericolosi che egli corse da fanciullo quando coi parenti esulava fuggendo le ire del vincitore di Perugia. E noi vedemmo già come Livia sua madre gli aprisse poscia la via alla suprema potenza, quali servigii egli rendesse colle armi all'impero, e quali varietà di fortune corresse fino alla morte di Augusto.

Era allora nei 56 anni. Corpo ampie e robusto: statura più che ordinaria; largo nelle spalle e nel petto, ben proporzionato in tutte le membra: grandi occhi che vedevano anche all'oscuro (2). Gran generale, e grande uomo di stato: ebbe alto ingegno nutrito di studii liberali, e scrisse versi, memorie, orazioni, ma poneva gran cura ad oscurare lo stile coll'affettazione delle parole recondite e viete, e ad essere studiosamente enimmatico (3). Pure di buon'ora apparvero e la mala natura e le sue inclinazioni feroci quantunque usasse grand'arte a tenerle celate. Teodoro Gadareo suo maestro di rettorica lo disse fino da giovinetto fango impastato col sangue (4). E appena chiamato alle faccende lasciò trasparire i tristi pensieri del cupo animo chiedendo pene tiranniche contro gli

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 1 e 2.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 68; Plinio XI, 54.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Tib. 8, 61, 70; Aug. 86; Tacito, Ann XIII, 3.

<sup>(4)</sup> Svetonio, *Tib.* 57.

Te, e superbie, e crudeltà, e simulazioni e soppiatte libidini; e i soldati ammiratori di sua prodezza nei campi, dicevano quale fosse la sua intemperanza nel bere mutandogli il nome in quello di Biberio Merone (2).

Appena spirato Augusto, pei segreti apparecchi di Livia ebbe in mano le guardie e l'erario, e cominciò il regno con un delitto. Fece assassinare Agrippa Postumo alla Pianosa: e quando vennero a dargli notizia del fatto, disse che non aveva ordinato nulla, e che dovevasi renderne conto al senato: ma la finta minaccia fu tosto lasciata da banda.

Tutti giurarono fedeltà al nuovo imperante, ed egli quantunque avesse preso subito l'impero, e provveduto cogli eserciti a sua sicurezza e mantenuto ogni uso di corte, fece sembiante di non esser nulla, di non volere il comando come faccenda troppo grave per lui: propose di dividerlo coi cittadini, rimproverò loro di non sapere qual fiera bestia fosse l'impero, e dopo avere con sommo studio aviluppato le intenzioni dell'animo, alla fine, quasi sforzato dalle suppliche cessò di negare, sospirando tuttavia al tempo in cui volessero dare qualche riposo a sua vecchiezza (3). Era la vecchia commedia di Augusto rifatta ora per nuove ragioni tra cui entrava anche la paura di Germanico forte dell'amore del popolo e di otto legioni e di molti ausiliarii sul Reno. Esitò anche per parere eletto all'impero e non portatovi da intrighi donneschi, e dalla

<sup>(1)</sup> Svetonio Aug. 51.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 4. In castris, dice Svetonio, tiro etiam tum, propter nimiam vini aviditatem pro Tiberio BIBERIUS; pro Claudio CALDIUS; pro Nerone Meno vocabatur. Tib. 42.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. 1, 4, 13; Svetonio. Tib. 24.

An. di Roma 767. Di G. C. 14. tarda adozione di un vecchio: e anche per aver modo a studiare gli atti e i volti e i segreti intendimenti dei grandi, e a notare speranze e timori e coglierne pretesto a future vendette (1).

Del resto incontrò subito non piccole difficoltà nell'esercizio dell'ambita potenza: perocchè se a Roma il popolo si mostrava non curante della servitù, e il senato non aveva altra faccenda che adulare vilmente il nuovo signore, gli eserciti al di fuori rumoreggiavano fieramente. E in brevi giorni giunsero novelle delle legioni sollevate in Pannonia e in Germania.

Le cagioni erano le medesime in tutti. I soldati sentendo in loro mano tutta la potenza di Roma, e la facoltà di dare e toglier gli imperi non volevano più tollerare lor dure sorti, il troppo lungo servizio, il piccolo soldo, i premi mal resi, i duri trattamenti dei capi. Prime si levarono le tre legioni di Pannonia eccitate da uomini turbolenti a farsi innanzi coi preghi o colle armi al principe nuovo e mal fermo. Giunio Bleso loro duce non potè contenerli per grida o minaccie: riuscì solamente a persuaderli di mandar messaggi a Tiberio con loro rimostranze. Da ciò breve tregua al tumulto che presto riarse più fiero con scherni e oltraggi ai capi, con ruberie, con sforzamenti di carceri. Nè la sedizione posò neppure al giungere di Druso figlio di Tiberio mandato da Roma con Seiano e con più cittadini dei principali, e con buona scorta di guardie. Solamente un ecclissi della luna a ciel sereno atterrì i ribellati superstiziosamente credenti che l'astro si oscurasse per loro misfatti. E Druso allora cogliendo quel destro, divise gli ammutinati, destò

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. 1, 7.

speranze e paure, tolse di mezzo i sommovitori, e schiacciò la sommossa. I particolari della quale sono da vedere in Tacito che con solennità di concetti e di stile ritrasse il furore delle turbe imperversanti al contemplare la loro moltitudine, e sbigottite all'aspetto del duce: e il mormorare incerto e l'atroce gridare, e poi la subita quiete: e secondo il prevalere della superstizione o della baldanza, ora timide, ora tremende.

Quasi nel medesimo tempo e con violenza maggiore insorsero le legioni del Reno, che stavano in due campi, superiore e inferiore, con due legati e sotto il supremo reggimento di Germanico, allora intento a fare censo delle Gallie. Si sollevò arrabbiatamente l'esercito inferiore, nè potè ripararvi il legato Aulo Cecina avvilito dal furore di tanti. Vane le parole dei tribuni e dei prefetti del campo: i centurioni furono investiti colle spade, e gettati fuori del vallo o nel Reno. Germanico accorso rapidamente rimproverò, pregò, minacciò. I soldati gridarono: vogliamo giustizia, ristoro dai crudeli trattamenti, più largo stipendio, men dure fatiche e alla fine riposo senza miseria. E aggiunsero di esser pronti a dare a lui, se il volesse, l'impero che stava in loro mano. Alle quali parole, egli quasi contaminato di fellonia, balzò dal tribunale, e tentò la fuga: ma ritenuto dai furibondi, ed esclamando voler morire prima che romper la fede, si cacciava nel petto la spada se gli astanti non gli trattenevano la mano. Tratto dagli amici nel padiglione fece concessioni, studiò ogni rimedio per quietare il tumulto prima che anche l'esercito di sopra seguisse l'esempio. Ma come nulla valeva a posare quegli animi pieni di sospetti, di paure e di

furori, egli pensò a mettere in salvo fra i Treviri la moglie Agrippina e il piccolo figlio Caligola. Quando i soldati videro partire mestamente senza guardie, senza corteggio la moglie del duce per cercare scampo nella sede degli stranieri, punti da vergogna e rimorso, supplicarono che rimanesse. E il duce, fatto suo pro di loro ripentire, rimproverà i delitti commessi, eccità i sedotti a separarsi dai seduttori: e i rei furono spenti per giudizio degli stessi soldati. Di due legioni state le prime alla ribellione, e non atterrite dai gastighi degli altri fece prendere orribil vendetta da Cecina. Il quale d'accordo con gli alfieri e coi migliori del campo ordinò di dare addosso ai più tristi: e a un segno dato saltarono nelle tende menando tutto a strage. « Di quante guerre civili fur mai, dice Tacito, niuna ebbe tal forma. Non in battaglia, nè da contrarii campi, ma dagli stessi letti, dopo avere il dì insieme mangiato, la notte insieme tranquillamente dormito, a un tratto sorgon nemici, volgonsi contro i ferri. Grida, ferite, sangue son palesi; la cagione occulta, il resto retto dal caso. Molti pur de' buoni vi furono uccisi; posciachè i cattivi, inteso contro chi s'infieriva, dier di piglio all'armi ancor essi. Non v'era freno di legato o tribuno; fu permessa al volgo licenza e vendetta a sazietà. Entrato ne quartieri Germanico poi, lacrimando e chiamando quella non vendetta, ma macello, fa i corpi abbruciare. Entra allora in quegli animi tuttavia accaniti una smania d'andare contro al nemico in satisfazione del passato furore; non altrimenti potersi placar l'anime degli uccisi compagni, se non ricevendo negli empi petti oneste ferite. Cesare seconda quell'ardore, e gittato un ponte, sa passare dodici mila de'legionarii, ventisei coorti dei socii ed otto squadre di cavalieri state pure d'intemerata modestia nella sedizione » (1).

A traverso a selve corse nelle borgate dei Marsi (Westfalia), e trovatili in feste e in banchetti, nè apparecchiati a resistenza devastò a ferro e a fuoco per 50 miglia all'intorno, non perdonando a sesso, nè età, a cose profane o sacre, e fece strage delle altre tribù venute troppo tardi al soccorso (2). Poscia si ridusse alle stanze del Reno, d'onde mosse l'anno appresso a novelle correrie e arsioni nel paese dei Catti (Assia) coll'intendimento di volgere a suo profitto le interne contese dei parteggianti per l'indipendenza e dei seguaci delle armi straniere. Capo dei primi era al solito il prode vincitore di Varo, e gli altri guidava Segeste odiatore di Arminio per amore di parte, e anche perchè questi gli aveva rapita la figliuola Tusnelda, fidanzata ad un altro. Segeste traditore della patria, combattuto e assediato pregava di pronto aiuto Germanico, il quale accorso lo levò dalle strette ed ebbe in poter suo Tusnelda che nell'animo si serbava più moglie che figlia; e degna di Arminio, in faccia al nemico non era nè Piangente nè supplice; colle mani strette al seno mirava il gravido ventre pensando alla schiavitù del fi-Bliuolo del liberatore di Germania.

Arminio ora più fiero che mai per la sua donna pita, e pel figlio servo in seno alla madre correva riosamente il paese, e ricordando la crudele avaristraniera traeva a guerra i Cherusci e gli altri vicini cupidi di serbar libertà o di morire.

Germanico, spediti suoi legati per terra, navigò per foci del Reno all'Amisia (Ems), e di qui internandosi

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 16-49.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. 1, 50, 51.

pervenne alla foresta di Teutberga ove rimanevano ancora umani teschi conficcati nei tronchi degli alberi, e pietosamente rese gli ultimi ufficii alle insepolte ossa delle legioni di Varo. Poi seguì Arminio ritraentesi per istrani sentieri di selve e di paludi, e tentato vanamente di coglierlo tornò alle foci dell'Amisia, d'onde ricondusse al Reno le legioni per mare, ed ebbe gran danno nelle navi dalla tempesta, mentre Cecina tornando per terra fu a pericolo estremo per la stretta via dei Ponti lunghi sulle paludi tra il Reno e il Visurgo (Weser). Arminio corso innanzi ai nemici, nei tenaci pantani avrebbe rinnovellato la giornata dell'eccidio di Varo, se non era il senno e la prodezza di Cecina. E la sama dei pericoli da cui egli uscì giunse rapida alle stanze del Reno ove narravasi dell'esercito colto in mezzo, e delle orde germaniche accorrenti ad invadere la Gallia. Tanta fu la paura, che ad impedire l'aspettata invasione volevasi tagliare il ponte presso al luogo ove poi fu Colonia, se non lo contrastava Agrippina, la quale stando a capo del ponte incuorò i timidi, accolse con lodi e premi le legioni tornate e fece virilmente le parti di capitano.

I barbari ne presero maggior baldanza: ma Germanico non avvilito dalla sciagura, ristorò i patiti danni coi soccorsi di Gallia, Spagna e Italia gareggianti a dare armi, cavalli e pecunia, e quindi con mille navi portò otto legioni in riva al Visurgo e si incontrò con Arminio nel piano di Idastaviso (1). Ivi fu un grosso e

An. di oma 769. Di G. C. 16.

<sup>(1)</sup> Il Luden che discesa tutto il Weser per ritrovare il luogo di questa battaglia crede che fosse combattuta non lungi dall'imboccatura dell'Aller: ma dopo molte discussioni conclude che non è possibile stabilire nulla di certo perchè nel lungo volgere dei tempi mutò anche l'aspetto dei luoghi. Storia d'Alemagna.

Arminio sostenente la pugna con mano, con voce e ferite, e salvantesi nella rotta de suoi col trasfigurarsi il volto col proprio sangue. Dieci miglia di terreno furono ricoperte di cadaveri e di armi germaniche, di cui il vincitore fece un trofeo e vi scrisse sopra i nomi delle nazioni vinte. Il quale spettacolo afflisse e adirò i Germani così che subito anelanti a vendetta riapparvero tutti sui campi, e si appiccarono a nuova battaglia, nella quale pure corse in gran copia il loro sangue. Dopo di che Germanico lodati i suoi prodi fece un mucchio delle armi nemiche con questa superba epigrafe:

Debellate le nazioni tra Reno ed Elba l'esercito di Tiberio Cesare consacrò questa memoria a Marte, a Giove, ad Augusto ».

E così vendicata la disfatta di Varo, avviò per terra alcune delle legioni alle stanze, e altre ricondusse da se stesso pel fiume Amisia e pel mare ove colto da altra tempesta patì nuovi e più grandi danni di navi rotte o disperse. Alla fine dopo varii casi giunse ai quartieri del Reno ove trovò lettere di Tiberio che lo richiamavano a Roma e gli impedivano di proseguire guerra che, al dire di Tacito, avrebbe potuto compiesi in un'altra campagna (1).

Tiberio per rumoreggiare di sollevazioni o di guerre on si era mosso da Roma. Dapprima aveva dato interiore di recarsi in persona ad attutare le legioni bellanti, ma poi non curando le dicerie e le burle della città contro i suoi finti indugii rimase fermo a non Porre a repentaglio se stesso e lo stato (2). E atten-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. 1, 55-71; II, 5-26.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 46, 47; Svetonio, Tib. 38.

dendo a fortificarsi contro il lupo che diceva di tener per le orecchie si governò accortamente, e nei primi anni il suo reggimento ebbe lode di sapienza e di temperanza anche da Tacito, il quale ricordò gli affari rilasciati a trattare al senato, la facoltà data ai padri di discutere liberamente, l'adulazione repressa, gli onori pubblici affidati ai più degni, e le leggi bene usate tranne i casi di maestà. Rari in Italia i possessi particolari del principe: non lusso nè insolenza di servi: pochi i liberti in casa: le liti del principe coi particolari decise dai tribunali secondo la ragion comune. I grani, i tributi e le altre entrate pubbliche erano amministrate da compagnie di cavalieri. La plebe invero pativa del caro, ma non era colpa del principe, il quale non risparmiò spesa ed industria per supplire all'infecondità della terra e alle disgrazie del mare. Provvide che le provincie non fossero travagliate con nuove gravezze, e che le antiche non si rendessero incomportabili per avarizia e crudeltà. Non battiture di persone, non confiscazioni di beni (1): alleviate con doni di pecunia e remissione di tributi le sciagure di più città dell' Asia rovinate per terremoti (2): ricordato ai governatori che le pecore si voglion tosare non scorticare (3): accusati e condannati per loro ladronerie molti proconsoli (4). E questi provvedimenti meritavano lode quantunque non conseguissero pieno l'intento, e non togliessero in più luoghi i mali che portavano i sudditi alla disperazione delle armi; e in alcune provincie oltre ai governatori esercitassero brighe e ava-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. IV, 6 e 7.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 76; II, 47; IV, 13.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Tib. 32.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. I, 74, III, 69, 70; IV, 15 ec. ec.

rizie anche le loro mogli che, superbe, crudeli, ambiziose, avide di potenza comandavano senza freno nei campi, marciavano in mezzo ai soldati, decidevano gli affari (1).

Guardò l'Italia dai ladri e dalle sedizioni (2); prese e spense Clemente schiavo dell'ucciso Agrippa, il quale preparava novità dandosi per Agrippa stesso, e trovava credenti e seguaci (3). Tolse via gli asili moltiplicati in Italia e nelle provincie a rifugio di debitori e di scellerati (4). A Roma fece reprimere le contese del teatro ove gli spettatori gareggianti per gli istrioni venivano spesso alle mani e al sangue (5).

Nei primi tempi fu fermo anche rispetto al denaro; non accettò eredità se non dagli amici, e rigettò quelle di sconosciuti che lo nominavano erede per odio di altri (6). Quantunque avesse modi villani fece anche beneficii e larghezze. Sovvenne più senatori caduti in miseria, mentre ad altri rifiutò acerbamente non volendo che pel troppo donare fallisse lo stato, e si accrescesse la pigrizia e languisse l'industria (7). Nel caro delle vettovaglie fissò il prezzo del grano, e ad alleviamento dei poveri pagò per ogni modio due denari del suo: e quando si incendiò il monte Celio sovvenne con denaro alla grande calamità (8). Nè perciò volle mai il titolo di padre della patria offertogli più volte, e riprese aspramente chi chiamava lui signore, e divine

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. III, 33, 34.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 37.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. I, 39.

<sup>(4)</sup> Tacito I, 72; Svetonio, Tib. 37.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. I, 54, 77; Svetonio, Tib. 37.

<sup>(6)</sup> Tacito, Ann. II, 48.

<sup>(7)</sup> Tacito, Ann. I, 75; II, 37, 38, 48; Svetonio, Tib. 47.

<sup>(8)</sup> Tacito, Ann. II, 87; IV, 64.

le sue occupazioni dicendo che era padrone degli schiavi non dei cittadini, e che le sue occupazioni si volevano appellar laboriose e non altro. Vietò anche di giurare nei suoi atti stimando incerte le cose mortali; nè volle onori di statue o di templi (1).

Quanto ai costumi fece reprimere con gravi decreti la disonestà delle donne, e vietò che le matrone non potessero mettere il corpo a guadagno, dopochè fu veduta una di esse matricolarsi agli edili per meretrice (2). Moderò le spese degli spettacoli, e dette esempio di parsimonia nelle masserizie e nei cibi. Ma sapeva bene che le leggi suntuarie non giovano a nulla: e quando altri proponeva forti rimedii contro gli apparati della gola e della lussuria, egli dopo severe parole e rimprocci concludeva sempre per la tolleranza di vizi radicati e cresciuti, e resistenti ad ogni decreto. Diceva doversi da ognuno trovare nel proprio animo la medicina a questi mali; nè volere egli pigliarsi odii e nimicizie per nulla (3). Ai piccoli magistrati conservò la realtà degli ufficii, e ai maggiori le sole apparenze. Si alzava per segno di onore alla presenza dei consoli, e dava loro luogo per via (4).

Al popolo tolse fin da principio anche il nome che solo gli restava dei diritti politici trasferendo dal Campo Marzio al senato i comizi e le elezioni che sotto il nome dei padri stettero affatto in mano del principe (5). La cosa non curata dal popolo se non con vano schiamazzo fu detta ordinazione dei comizi (6) da Velleio Pa-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. 1, 72; Svetonio, Tib. 26, 27.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. II, 85; Svetonio, Tib. 35.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. IV, 6; Svetonio, Tib. 31.

<sup>(4)</sup> Tacito Ann. III, 54.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. I, 15 e 81.

<sup>(6)</sup> Velleio II, 124.

tercolo parlante la sozza lingua di tutti coloro che, nelle più triste età, dissero i despoti fondatori dell'ordine e salvatori del mondo. Nel senato Tiberio trovò più viltà che non volesse, e talora se ne mostrò stomacato, e resistè ai troppo ardenti, e ne temperò il soverchio zelo di servitù (1).

Interveniva ai tribunali come consigliere dei giudici per vegliare alla giustizia e alla osservazione delle leggi, e fu causa di molti ordini contro alle pratiche e al favore dei potenti: ma mentre colla sua presenza voleva aiutare la giustizia toglieva la libertà dei giudizi (2). E di libertà egli favellava sovente dicendo che in città libera dovevano esser libere le menti e le lingue: ricordava l'osservanza dei dettami della sapienza antica: non aversi a scemare il diritto dalla potenza dei principi, nè usar l'imperio ove si può far colle leggi. Belle parole, osserva Tacito, ma fatti vani o falsi che dalle finte mostre di libertà doveano riuscire a servaggio più crudele (3).

E a malgrado delle dissimulazioni, la feroce bestia a poco a poco mostrava i denti, con cautela dapprima, finchè non venne il tempo di imperversare senza riguardi, e di dar di piglio apertamente nell'onore, nella roba, e nel sangue. Già fino dai primi giorni avea mostrato come intendesse la giustizia e la libertà del parlare, allorchè un cittadino in un funerale si fece a chiedere al morto che riferisse ad Augusto che non erano ancora stati pagati i suoi lasciti al popolo. Tiberio risaputa la cosa, ordinò che fosse preso il motteggiatore, e datagli la sua parte dei lasciti, lo fece impic-

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 28, 33.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 33; Tacito I, 75.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Tib. 28; Tacito, Ann. I, 81; III, 69.

care perchè andasse a portarne la novella ad Augusto (1). Poscia apparve brutto di atroce egoismo, di bassa gelosia, di viltà incredibile nel vincitore dei Germani e dei Dalmati, e inferocì per sete inestinguibile di sangue, e per barbarie crescente cogli anni, e potè sostenere il paragone coi più tristi despoti che la storia ha consacrato all'esecrazione degli uomini (2).

La paura governava quest' uomo sempre esitante, e oscuro in volto e in parole, dotto a dissimulare e a finger tutto, tranne l'affabilità, non contento nè della franchezza nè dell'adulazione, sdegnoso della libertà e della servitù, diffidente del senato, del popolo, delle provincie, degli eserciti e massime del successore (3).

Spento Agrippa Postumo, rimaneva a turbargli i sonni Germanico, caro al popolo e alle legioni, e perciò più temibile. Nè a temperare la paura valeva il severo contegno del prode figlio di Druso, nè la fedeltà a tutta prova, nè l'orrore mostrato quando le legioni tumultuanti gli offrirono l'impero. A cotali virtù non credeva Tiberio giunto al potere supremo per la via delle tristizie. Egli odiava Germanico perchè affabile e d'ingegno civile, e amatissimo dall'universale per la memoria di Druso. Anche la vecchia Livia soffiava nell'odio per sue stizze con Agrippina moglie a Germanico, donna di animo indomito, segnalata per fecondità, famosa per pudicizia. Questa andava compagna al marito sui campi, si mostrava forte ai pericoli, attutava le sedizioni, rassegnava le schiere, dava donativi (4). Le quali cose parevano a Tiberio una cospirazione contro di lui, e ne

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 57; Dione Cassio LVII, 1.

<sup>(2)</sup> Cayx, Hist. de l'empire rom. pag. 459.

<sup>(3)</sup> Champagny, Les Cesars I, 188.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. I, 33, 40, 41.

era più punto il suo animo già turbato e pieno di sospetti pel grande affetto dei soldati a Germanico e per la gloria di armi da esso acquistata. D' onde il proposito di toglierlo alle legioni di Germania, e di esporlo altrove alla fortuna e alle frodi (4).

Lo richiamò a un secondo consolato e al trionfo: e Germanico venne, e su più che mai sesteggiato. Era giovine, bello della persona, prode in guerra: si porgeva affabile, generoso. Tutti speravano da lui migliori destini alla patria: e lo acclamarono ardentemente quando comparve sul carro trionsale con Agrippina e con cinque figliuoli, preceduto dai simulacri dei monti, dei siumi e delle battaglie germaniche, e dai principali nemici satti prigioni, tra cui Tusnelda moglie di Arminio e Tumelico suo figlio (2).

Tiberio lo allontanò presto da Roma cogliendo l'occasione dei moti di oriente, ove si turbavano provincie e regni e si riagitavano a guerra i Parti, cacciato come straniero il re Vonone avuto da Roma, e posto in suo luogo l'Arsacide Artabano. Si turbavano anche Commagene e Cilicia e Siria e Giudea chiedenti diminuzione di tributi. Tiberio disse in senato la sola sapienza di Germanico capace a comporre l'oriente sommosso, e con decreto dei padri gli fece dare il governo delle provincie oltremarine con maggioranza d'imperio su tutti i governatori. Ma gli messe alle spalle Gneo Pisone uomo superbo e feroce che credevasi spedito al governo di Siria con segreti mandati contro di lui (3).

In ogni modo Pisone si mostrò subito fiero e inso-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 52, 69; II, 5.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. II, 41; Strabone VII, 2; Svetonio, Calig. 3.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. II, 1 ec. e 42, 43.

lente, e più baldanzoso quanto l'altro più si porgeva dolce di modi. Non obbediva, e contraddiceva apertamente ai comandi: censurava ogni atto di Germanico, pretendeva onori uguali. Favorì i disordini, distrusse la disciplina, corruppe i soldati: mentre Plancina sua moglie eccitata da Livia a travagliare con gare femminili Agrippina, pei campi e ai militari esercizi gettava ree parole contro a lei e al marito. E per queste cose che bisbigliavansi fatte non senza volere di Tiberio più che mai si concentravano e si invelenivano gli odii.

Germanico visitati i luoghi famosi di Grecia e di Asia confortò le provincie travagliate dalle discordie interne e dalle ingiurie dei magistrati; quietò l'Armenia dandole un re caro a tutti; lasciò un pretore alla Commagene, ridusse la Cappadocia a provincia, ed ebbe messaggi da' Parti recanti che Artabano per rinnuovare alleanza e amicizia, congiungendo le destre, verrebbe a riva d'Eufrate. Poscia viaggiò in Egitto per vedere i monumenti, le città e le maraviglie dei luoghi, ed ivi ad alleviamento del popolo scemò il prezzo del grano. Andava senza guardie, vestito alla greca, come già Scipione in Sicilia. Del che lo rimproverò leggermente Tiberio mentre gli scriveva agre parole sull'essere andato colà malgrado il divieto fatto da Augusto ad ogni senatore di entrare in Egitto senza licenza del principe (1).

Al ritorno in Siria trovò Pisone divenuto nemico aperto, e guasta per lui ogni cosa, e contrariati o distrutti gli ordinamenti suoi per le città e fra i soldati. Quindi aspre parole da una parte, e più acerbi fatti dall'altra: e Pisone in suo furore procedè sino a punire le genti di loro dimostrazioni di affetto a Germa-

An. di oma 770. di G. C.

<sup>(1)</sup> Tacito II, 53 ec.

nico infermo. Questi rinunziò solennemente all'amicizia di Pisone e gli dette ordine di lasciar la provincia: e quegli partì, e poi si arrestò per attendere a che riuscisse la malattia. Germanico aggravò e morì in Antiochia per le male arti di Pisone e di Plancina, secondo che allora corse la fama. Sul che non vi è nulla di certo, tranne la persuasione in che era il morente di perire per insidie e malie e veleni dei suoi persecutori. E negli ultimi istanti lo disse chiaro agli amici cui legò sue vendette, mentre ad Agrippina raccomandava che per l'amore di lui e dei comuni figliuoli ponesse giù l'alterigia, sottomettesse l'animo all'incrudelita fortuna, nè irritasse a Roma i più potenti di lei. Corse voce che in segreto le dicesse anche ciò che temeva di Tiberio.

Finì nel vigore dell'età e delle speranze, a 34 anni, con gran lutto delle provincie circostanti; pianto Roma 772 da popoli e re, sì era dolce agli alleati, mansueto ai nemici e venerabile del pari a vederlo e a udirlo (1).

Pisone avuta la novella nell'isola di Coo ne fece gran sesta, uccise vittime, menò suriosa allegrezza, e Plancina si vestì panni più lieti. Poscia tornò a Siria d'onde era stato cacciato, e tentò invano di riprenderne il comando colle armi (2).

Ma già si preparava contro di lui gran tempesta dagli amici del morto intenti a raccoglier prove all'accusa.

A Roma come prima giunse la notizia della malattia di Germanico, il popolo scoppiò in ira e lamenti; e apertamente accusavano le trame di Livia con Plancina, e ricordavano Druso padre a Germanico, già tolto

19.

<sup>(1)</sup> Tacito; Ann. II, 72 ec.; Svetonio, Calig. 1-5.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. II, 74 ec.

di mezzo perchè di animo civile, e amico di libertà. Vennero nuove più liete e si fece smodata allegrezza: poi saputa la morte, vi fu silenzio e gemito universale, e onori al morto in tutte le guise che sa trovare ingegno d'amore. Decretato che il nome di lui si cantasse nei carmi dei Salii, che se ne portasse la imagine nei giochi circensi: che avesse sepolero in Antiochia, sedie curuli tra i sacerdoti di Augusto, e archi a Roma, sul Reno e in Siria con iscrizioni ricordanti sue geste. Innumerevoli le statue e i luoghi destinati a venerarlo. L'imagine sua fu data anche per insegna ai cavalieri per la marcia degli idi di luglio, e una squadra di essi si chiamò dal suo nome (1).

Poscia il dolore si rinnovò più rumoroso al giungere di Agrippina con le ceneri nell'urna funebre. Gran folla accorsa quando sbarcava a Brindisi ingombrò mesta le vie, e con affetto gentile domandava a se stessa se colle acclamazioni o colla solennità del silenzio dovesse confortare l'infelice donna. Su tutta la via fu accolta con onoranze di lutto e di funebri ceremonie. Le andarono incontro il popolo e i primi della città, e non era dolore adulante, perchè la mal dissimulata contentezza di Tiberio era nota a tutti. Il principe e sua madre Livia non uscirono fuori stimando disdicevole a loro maestà il mostrarsi a piangere in pubblico, ovvero, nota Tacito, per non far conoscere falso lor duolo a tanti volti scrutatori. E perchè fosse meno notata l'assenza, ritennero in casa anche la vecchia Antonia madre di Germanico, la quale non prese parte a niuna coremonia pel figlio. Quando le ceneri surono riposte nel sepolcro di Augusto la città era pel silenzio come un

<sup>(1)</sup> Tacito II, 83; Svetonio, Calig. 6.

deserto, o desolata per il gran pianto: le vie brulicavano di popolo: Campo Marzio ardeva di faci: tutti gridavano caduta con Germanico la Repubblica, morta
ogni speranza: e quantunque sapessero di far dispetto
a Tiberio, chiamarono Agrippina onore della patria, solo
sangue d'Augusto, specchio unico della virtù antica:
e pregavano gli Dei che salvassero i suoi figliuoli dagli
iniqui. Tiberio a frenare il troppo entusiasmo con un
editto ricordò al popolo le grandi sciagure sostenute
dagli antichi con più fermo animo, e rimandò tutti a
loro faccende (1).

Poi dall'amore pel morto passarono naturalmente al furore contro quelli da cui stimavasi ucciso. Le ire popolari si accrebbero al giungere di Pisone e di Plancina tornati a Roma con grande apparato, e banchettanti lietamente in lor. casa del fôro, parata a festa quasi a insulto del pubblico dolore. In quella irritazione dell'odio gli amici di Germanico portarono contro Pisone l'accusa di aver governato sediziosamente le legioni di Siria, e adoprato malle e veleni contro Germanico, e celebrato sua morte con feste e con sacrifizi, e poscia usato le armi contro lo stato per ripigliare la provincia. Chiedevano che Tiberio stesso ne giudicasse, e anche l'accusato non era scontento di aver lui a giudice. Ma Tiberio si rifiutò, e rimesse la causa al senato.

Invano Pisone cercò difensori tra i più illustri: la maggior parte spaventati dall'odio pubblico se ne scusarono in varii modi: e tutti erano intenti a vedere se Tiberio nascondesse a bastanza o mostrasse l'animo suo. Egli parlò con studiato temperamento: disse volersi severa, non animosa giustizia: gli accusatori provas-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. II, 1-6.

sero loro detti: l'accusato e i difensori producessero liberamente ciò che serviva a scolparlo; i giudici guardassero alla verità non al dolore del principe.

L'avvelenamento non fu provato in niun modo, quantunque i giudici rimanessero implacabili per non poter credere che Germanico fosse morto senza tradimento. Chiaro era il delitto dei soldati corrotti e delle armi rivolte contro allo stato: e Pisone stesso nelle sue lettere a Tiberio si dichiarava reo di rivolta e chiedeva grazia pel figlio Marco che lo aveva sconfortato dal tornare in Siria. E questo bastava a rendere implacabile il principe, il quale del resto, consapevole o no delle trame di Pisone contro a Germanico, aveva interesse a perdere l'accusato per dileguare colla condanna i sospetti di complicità. Il popolo era furioso fuori della curia e minacciava di sbranar l'accusato colle sue mani, se scampasse ai giudici, e ne traeva le statue alle Gemonie.

Pisone al veder Tiberio impassibile senza segno d'ira o pietà, perdè ogni speranza, si tenne morto. e la mattina fu trovato in sua stanza scannato col coltello in terra. Secondo alcuni si dette morte da sè: secondo altra voce lo fecero uccidere per impedire che mostrasse in senato le commissioni avute dal principe contro a Germanico. I contemporanei e i posteri narrarono variamente il fatto, e la verità rimase avvolta di tenebre.

Tiberio premiò gli accusatori di dignità e di sacerdozii, ma condiscese anche alle ultime preghiere del morto, liberò la famiglia dal disonore, rilasciò la più gran parte dei beni paterni ai figliuoli. Per Plancina che aveva separata la sua causa da quella del marito egli allegò con vergogna e ignominia le preghiere di sua madre Livia: e allora andò salva per finire più tardi di propria mano, accusata di noti delitti, quando perivano rei e innocenti: e per una strana bizzarria di fortuna tornarono fatali anche a lei le sciagure della sua nemica Agrippina (1).

Nel tempo che Germanico pacificava l'oriente, Druso figlio di Tiberio mandato sul Danubio perchè sui campi si acquistasse l'amore dei soldati lavorava d'intrighi per eccitare a discordia e a guerra civile i Germani (2). La lega dei Cherusci capitanata da Arminio disensore dell'indipendenza venne alle mani con quella dei Marcomanni condotti da Maroboduo parteggiatore della signoria forestiera. Nella guerra civile Maroboduo deserto da ogni banda e vinto e tratto a perdizione cercò asilo sulle terre romane ed ebbe stanza a Ravenna (3). Ma neppure il prode Arminio scampò dalle male arti nemiche. Vi era tra suoi chi prometteva ucciderlo, purchè i nemici gli procacciasser veleno. Gli fu risposto che Roma non operava con frodi nè di sop-Piatto, ma apertamente e colle armi. E Tiberio ne Prese cagione di vanti e paragonò sè agli antichi che vietarono l'avvelenamento del re Pirro. Pure Arminio cadde poco appresso per inganno, accusato di affettare il regno. E probabilmente Tiberio non fu straniero all'intrigo che tolse di mezzo a 37 anni il forte liberatore di Germania, l'eroe celebrato dai canti del po-PO10 (4).

An. di Roma773. Di G. C.

Anche in altre parti Tiberio sovente più che colle ar mi finì le contese con accorgimenti e astuzie. Il fatto

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. III, 8-19; VI, 26; Svetonio, Tib. 52; Dione LVIII, 3.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. II, 62.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. II, 44-46, 62. 63.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. II, 88.

più lungo e più grosso del suo tempo, dopo la guerra germanica, fu la sollevazione di Tacfarinata in Affrica. Era un numida che dopo aver militato tra gli ausiliari del campo romano disertò, divenne capo di vagabondi e di ladri: poscia tratti con sè Musulani e Mori fece scorrerie e guerra più anni, ora vincitore, ora ricacciato dentro ai deserti, finchè non cadde in battaglia, preso dalle sue medesime arti (1).

Per causa delle enormi gravezze scoppiarono sollevazioni sui monti di Tracia, in Gallia (774) e in Frisia (781). I Traci furono vinti da Poppeo Sabino che ne ebbe l'onore delle insegne trionfali (2). I Galli erano eccitati a libertà da Giulio Floro e Sacroviro due dei loro maggiorenti già privilegiati della cittadinanza romana. Floro sollevatore dei Treviri fu vinto di leggieri e si uccise da se stesso nella selva Arduenna. Sacroviro chiamò a libertà gli Edui, e raccolse un esercito di 40 mila uomini: ma anche questo grande apparecchio cadde per opera di Silio in una sola giornata, e i vinti si uccisero di propria mano gettandosi nelle fiamme o sui ferri (3). I Frisi più fortunati batterono i Romani e ne uccisero 900 presso la selva Baduenna. Tiberio dissimulò questi danni: e sospettoso della gloria dei duci, più che la guerra amava la pace anche poco onorevole, e continuava a far prova d'insidie (4).

Del resto il più del suo impero passò quieto o senza grandi commozioni al di fuori. Un tentativo di guerra servile fatto nell'Italia inferiore fu represso facilmente (5): e quindi l'imperatore potè volgere ogni

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. II, 52; III, 20, 74; IV, 25.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. IV, 46 ec.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. III, 40 ec.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. II, 64; VI, 31 ec.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. IV, 27.

pensiero alle cose interne della città e ssogare il siero animo nel processare e uccidere, tormentare, esiliare cittadini e parenti che gli dessero ombra.

È detto che peggiorò dopo la morte di Germamico (1): ma era stato crudele anche innanzi. Cominciò
coll'uccidere Agrippa: fece marcir di stento e di malattie in esilio Giulia sua moglie (2): poi usò fieramente la legge di maestà, si cinse di delatori e di carmefici.

Una legge antica perseguitava coloro che con tradire l'esercito, sollevare la plebe, o male amministrar la Repubblica menomassero la maestà del popolo romano: ma allora si punivano i fatti, non le parole. Augusto, alterando a suo profitto la legge, la rivolse contro i libelli famosi per togliere ogni libertà di parola. Quindi delitto di lesa maestà il dire la propria opinione sui fatti del principe e del suo governo: e sacrilegio il menomo atto di irreverenza all'imperatore divenuto un Iddio. Con questo nuovo trovato sotto Tiberio la signoria cominciò a divenir legalmente feroce, e non vi fu più scampo per chi avesse l'odio del principe, o eccitasse colle proprie ricchezze la cupidigia dei delatori. L'accusa di maestà fu universale flagello perchè diveniva compimento di tutte le accuse. Accusata come atto di ribellione ogni cosa più indifferente. La splendida vita, il chiaro nome, l'innocente faceziar tra le mense, il festeggiare il giorno del proprio natale, il consultar maghi sopra faccende di stato, il lodar Bruto, il conservare il ritratto di Cassio, il trascurare il culto di Augusto, levare il capo da una statua di lui per mettervene un altro, il non giurar nei suoi atti,

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. VI, 51.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. 1, 53.

battere un servo vicino all'imagine dell'imperatore, mutarsi dinanzi a quella la veste, portar in una latrina o in un bordello l'imagine di lui scolpita in anello, o moneta, e finalmente i sogni, i sospiri, la compassione e anche il silenzio furono delitti di maestà che raccolti dalle spie esponevano a pericolo di esilio o di morte (1).

Tiberio aveva intorno a sè e accarezzava una turba di scellerati accusatori e delatori che si arricchivano a pubbilico danno: peste crudelissima che a poco a poco arse e divorò tutto. Ogni morto di fame, chiunque avesse disperso il suo in libidini cercava ricchezza e potenza col rovinare i più chiari, e con la delazione si faceva puntello del dispotismo e serviva la crudeltà del tiranno. Costoro andavano attorno per piazze e taverne, spiavano le case, raccoglievano ogni parola, e, tortala al peggio, la usavano ad accusa. Il morbo poi diventò contagioso, e la pessima condizione dei tempi portò cavalieri e senatori ad abbassarsi all'infame mestiero, e a vendere amici e parenti. Tiberio celebrava i loro servigii, li aveva più cari quanto più si mostrassero crudeli, e li empiva di ricchezze e di onori, e di sacerdozi, e li chiamava pubblicamente conservatori dell'ordine e delle leggi (2). Il che non parrà incredibile alla presente età che vide sbirri e delatori onorati di regii sorrisi, di croci e di pensioni. A Roma non mancò anche l'infamia di quelli che chiamano oggi agenti provocatori i quali eccitavano gli incauti a parole e a fatti per accusarli, ed arricchirsi di

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 72-74; II, 27, 50; III, 22, 36, 38, 69, 70; IV, 34, 36, 42; VI, 4 ec.; Svetonio, Tib. 58.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. II, 32; III, 19, 67; IV, 30, 36, 66; Svetonio, Tib. 61.

loro spoglie: perchè agli accusatori andava la quarta parte dei beni del condannato (1).

Alle prime accuse Tiberio consultato rispondeva si osservassero le leggi: ma sece assolvere più d'uno da imputazioni scempiate (2). Poi su crudelissimo, empì di sangue Roma, e di esilii le isole di Ponza, di Donusa, di Giaro, di Citno, di Amorgo.

Famoso tra i primi andò il processo di Libone di casa Scribonia, giovane leggiero e improvido, accusato di macchinar novità dal senatore Firmio Cato, uno dei suoi amici intimi, il quale lo denunziò dopo averlo eccitato a cospirare. Altri accusatori si unirono a lui, e facevano a gara a cui dovesse toccare la diceria, e dopo imputazioni scempiate gli apposero di aver fatto di sua mano atroci postille ai nomi dei Cesari. Libone negò: furono venduti i servi perchè potessero testimoniare contro di lui: gli fu cinta di soldati la casa. Egli disperato di scampo si uccise: e Tiberio a giurare che quantunque colpevole gli avrebbe salva la vita se non si fosse affrettata la morte (3).

Atroce spettacolo di crudeltà e di miseria dettero due Vibii Sereni, padre e figliuolo. Il vecchio, stato già tra gli accusatori di Libone, e poi condannato all'esilio per pubbliche violenze (4), ne era tratto lurido, squallido, incatenato a richiesta del giovinetto, il quale presentandosi tutto lindo e gioioso lo accusava di aver tese insidie al principe, e faceva da spia e da testimone a un tempo. Un Cecilio Cornuto imputato di complicità si dette la morte: ma il vecchio Sereno non

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. II, 27; IV, 20.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. I, 72 ec.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. II, 27 ec.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. II. 30; IV, 13.

perduto di animo, con gli occhi rivolti al figlio squassava le sue catene, protestava sè innocente, imprecava vendetta, e chiedeva agli Dei gli rendessero l'esilio per vivere lungi da tanto orrore. I servi esaminați
stettero contro l'accusatore: il popolo infuriato gli minacciava il supplizio dei parricidi: ed egli atterrito fuggì
ma fu costretto a proseguire l'accusa infame da Tiberio mal celante un suo odio antico contro il vecchio
esiliato, quantunque poi gli commutasse la pena di
morte pronunziata dai giudici, e lo facesse ricondurre,
senza altro aggravio all'esilio di Amorgo (1).

Altri furono condannati all'esilio o alla morte per aver violato il nume di Augusto, o spregiato la maestà di Tiberio; o fatto incantesimi contro di lui, o consultato maghi sulla casa imperiale (2). Un Lutorio Prisco accusato di crimenlese per aver composto de' versi in una malattia di Druso, sperando, se morisse, di averne dal principe premio maggiore di quello ottenuto già per una poesia in morte di Germanico, fu condannato e ucciso subito in carcere; e Tiberio se ne lagnò in senato colle solite ambagi, esaltando la pietà di chi aspramente vendicava le offese anche lievi al principe, deplorando le troppo precipitate punizioni delle parole, lodando gli accusatori e non biasimando i difensori. Fece stanziare che i decreti non si eseguissero se non fra dieci dì: ma anche questo non profittò ai condannati, perchè il senato non aveva libertà a ripentirsi, e Tiberio, dice Tacito, non si faceva più mite per indugio (3).

Tutta la storia di questi anni è tediosamente uni-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. IV, 28.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. III, 22, 42, 69 ec.; IV, 54.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. III, 51.

forme per continue accuse, per atroci comandari, per rovine di innocenti, per cause riuscite costantemente a un medesimo fine (1).

Tiberio variando e tramescolando segni d'ira e clemenza ora infierisce, ora fa grazia: reprime talvolta anche gli accusatori eccedenti di zelo, ma più spesso li favorisce anche quando appongono finti delitti, e punisce solamente i dappoco, e tiene per più sacrosanti più inesorabili e più infami (2).

Nè meno atroce e laido spettacolo dà di sè il senato colle inique sentenze, colle turpi delazioni, col vile adulare. I più erano sempre apparecchiati a decretare pene più crude, ed avevano bisogno di esser frenati nell'ardore soverchio. Aggravavano sconciamente mano sopra i morti: e fra le cose proposte da essi contro Libone vi fu che fosse festivo il giorno in cui sì era ucciso e si offrissero doni agli Dei, come se Tella morte avesse liberato la patria da un gran pecolo (3). Vi era tal gara nel dare i pareri più sozzi, Tiberio stesso sentiva schifo di quella tanta viltà ei suoi servitori affaccendati a proporgli ovazioni per a passeggiata in Campania, e votanti per cose da Della onori straordinarii, e archi e imagini ai principi templi agli Dei (4). Taluni invocavano anche la liertà della parola per fare adulazioni più sconce al tiranno: e quando il cavaliere Lucio Ennio su accusato aver convertito ad uso profano l'argento di una stadel principe, e Tiberio non voleva che si procedesse, il giureconsulto Capitone, come a mostrar li-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. IV, 32 ec.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. III, 56; IV, 31, 42.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. II, 32.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. III, 47, 57, 65 ec.

bertà contradisse altamente, protestando che non doveva togliersi al senato la facoltà di punire: l'imperatore fosse pure arrendevole nelle cose che offendevano lui, ma non largheggiasse in quelle fatte alla Repubblica: e per questo vituperoso parlare rimase soprattutti più infame quanto più andava avanti agli altri per sapienza di leggi (1).

Alcuno protestava contro quei vituperii: e Lucio Pisone un giorno parti dalla curia gridando che voleva andarsene a vivere solitario nei campi per fuggire le crudeli minaccie dei delatori: e ritenuto con preci del principe chiamò in giudizio Urgulania che protetta da Livia soverchiava le leggi. Il quale ardimento perdonatogli ma non scordato a corte, lo avrebbe fatto mal capitare in appresso se non gli veniva opportuna la morte (2). Un altro senatore chiese arditamente riparo contro i ribaldi che toccando un simulacro di Cesare avevano impunità ad ingiuriare ogni uomo dabbene (3).

Ma i più dei senatori contaminavano con brutture lor nomi famosi facendosi vili strumenti a Tiberio, e contribuivano al crescere del dispotismo che incrude-liva ogni giorno sotto il ministero di Elio Seiano. Questi governava Tiberio stesso a tal punto, che Tacito non seppe trovare a quel fatto altra spiegazione che l'ira degli Dei contro Roma. Nato in Volsinio (Bolsena) di un cavaliere romano, seguitò nella prima gioventù Caio Cesare nipote d'Augusto, ed ebbe fama di aver venduta l'onestà al ricco e prodigo Apicio (4). Poscia con

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. III, 70; Plutarco, Op. Mor. I, 343.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. II, 34; IV, 21.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. III, 36.

<sup>(4)</sup> È quell'Apicio che professò la scienza della cucina, e che dopo aver divorata una fortuna di 100 milioni di sesterzi (20 milioni di franchi)

sue arti vinse Tiberio così che quell'animo chiuso a An. di tutti divenne incauto e aperto per lui. « Era di corpo Av. G. C sticante, d'animo audace: occultatore di se stesso, diffamatore degli altri; adulatore e superbo insieme: composto al di fuori a modestia, dentro cupidissimo di signoria: perciò ora usava larghezza e lusso, e più spesso industria e vigilanza, arti non meno nocevoli, quando si fingono a fin di regnare » (1). Divenuto primo ministro ebbe tutto in sua mano, ed eccitando colle sue atroci ambizioni la sanguinaria indole di Tiberio rese più cupa e gelosa quella fiera tirannide, e ne accrebbe gli orrori.

Prefetto delle guardie pretorie allargò la potenza di quell' ufficio stato poca cosa fino allora. Quelle milizie vivevano dapprima sparse per la città, ed egli le raccolse in un campo fortificato a poca distanza fuori delle porte Viminale e Collina per tenerle con disciplina più stretta, separate dagli allettamenti di Roma, per dar loro colla riunione più fidanza in se stesse, e per averle tutte pronte ad un cenno nei casi subitanei. Creava da se stesso centurioni e tribuni: e ridusse in suo potere i soldati insinuandosi a poco a poco nei loro animi col visitarli spesso, e chiamarli a nome.

Padrone della forza e caro a Tiberio che pubblicamente lo chiamava compagno di sue fatiche, potè tutto ciò che volle. Lo corteggiavano consoli, senatori, proconsoli, e ogni ambizioso di onori; tutti ricorrevano a lui per grazie ed ufficii: in sua casa si apparecchiavano le cose da trattare in senato. A lui poste statue

si avvelenò per non morire di fame coi dieci milioni che gli restavano. Seneca, Consol. ad Helv. 10; Dione Cassio LV1, 2.

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. IV. 1.

nei teatri e nel fôro: le sue imagini venerate tra le insegne delle legioni (1).

Quindi inalzò l'animo ad audaci speranze: e come per giungere alla suprema potenza gli facevano ostacolo i giovani di cui fioriva la casa imperiale, rivolse ogni studio a torgli di mezzo. E cominciò da Druso figliuolo di Tiberio, che già associato alla potestà tribunizia aveva le prime speranze (2). Era giovane pendente per indole a crudeltà, dato al soverchio bere, spesso ebbro (3); pur non discaro al pubblico perchè amava giochi e spettacoli, e si mescolava liberamente ai crocchi e parlari della città fuggiti dal padre (4). Egli vide o sospettò le ambizioni del ministro, e come in sua fierezza non poteva patir concorrenti venne a guerra aperta con lui: e quando questi in una disputa gli andò sopra colle mani, egli rivoltandosi lo percosse nel viso. Onde Seiano più fermo e più fiero in suo proposito, per aver modo più facile a perderlo, gli corruppe la moglie Livilla, sorella di Germanico, la amoreggiò, la disonestò, e la indusse a consentire di dar morte al marito per regnare poscia con lui. Fu concluso l'infame patto: Seiano per più assicurare la donna, ripudiò la propria moglie Apicata da cui aveva tre figli: e alla fine dopo i timori, gli indugii, e le esitazioni che portava la enormità del delitto, Druso bevve per mano dell'eunuco Ligdo un veleno lento che fece credere naturale la malattia e, la morte. Tiberio fece mostra di animo forte in quella disgrazia, intervenne con-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. III, 72; IV, 2; Seneca, Consol. ad Marc. 22; Dione Cassio LVII, 2.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. III, 56.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. I, 29, 76; Dione LVII, 1.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. III, 37.

tinuo al senato nei giorni della malattia e della morte, e ai senatori piangenti rese con ferma voce i conforti che volevano dare a lui. Fece condurre nella curia Nerone e Druso figliuoli di Germanico, li affidò ai senatori, quali eredi futuri del trono, e come uniche speranze della cosa pubblica nei presenti mali: e ai due giovani raccomandò che avessero i senatori in luogo di padri. Le quali parole avrebbero commosso gli animi se si arrestavano qui: ma col ripetere le sue vecchie fole tante volte derise, di voler lasciare il governo e restituire la Repubblica, tolse fede anche alle cose vere e oneste (1).

Del resto e popolo e grandi malgrado lor mostre di duolo, in segreto erano lieti della morte di Druso, perchè faceva rivivere le speranze della casa di Germanico. Ma questo stesso affrettava la rovina di essa. Seiano si accese più che mai nel proposito di toglier di mezzo i giovani: e come la specchiata castità di loro madre e la fedeltà dei servi non gli lasciavano speranza di far giungere ad essi il veleno, usò strumenti di altra sorte: destò sospetti, armò e invelenì l'odio fiero della vecchia Livia contro Agrippina, e risvegliò le ire di Tiberio mostrandogli la città divisa come in guerra civile, e la vedova di Germanico superba dell'amore del popolo, e cinta apertamente di partigiani, i quali non frenati si farebbero tremendi (2). E questi semi sparsi accortamente fruttificarono poi ciascuno a suo tempo, e portarono larga raccolta di mali. Tiberio inasprito cominciò a mostrare il suo mal animo rimproverando i pontefici di aver messo Nerone e Druso

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. IV, 7-9 ec.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. IV, 17.

alla pari con lui nelle preghiere agli Dei, e ordinò al senato di non levare a superbia i lievi animi dei giovani con prematuri onori; mentre Seiano ne preparava la rovina da lungi col far tugliere di mezzo ad uno ad uno tutti quelli che nella sventura erano rimasti fedeli a Germanico e ai suoi. L'amicizia per essi fu rovina a Silio vincitore dei Galli, e Sosia sua moglie ebbe l'esilio per l'amore che le portava Agrippina (1). Poscia vennero le rovine degli altri.

Era il tempo in cui i delatori trionfavano per l'aperta protezione del principe, e servivano ardentemente Seiano in sue ambiziose e crudeli vendette. Allora due clienti di lui messero innanzi nuovo e non più udito delitto, accusando Cremuzio Cordo, vecchio di integra vita, di oltraggio fatto alla imperiale maestà per avere nelle sue storie lodato Bruto e chiamato Cassio l'ultimo dei Romani. Cremuzio che aveva motteggiato la crudeltà di Seiano (2), sentita l'accusa e veduto il truce volto di Tiberio, certo di morire disse nobili parole, degne dello storico degli ultimi difensori della Repubblica; e poi uscito dalla curia si lasciò morir di fame. I suoi scritti furono condannati alle fiamme; ma rimasero occultati allora massime per opera di Marzia sua figlia, e furono pubblicati in appresso ad accrescere la gloria dell' uomo fortissimo: che gli aveva scritti col sangue, e l'infamia di chi in sua stoltezza pensava di poter distruggere il pensiero umano (3).

Seiano acciecato dalla soverchia fortuna e stimolato

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann, IV, 18-20; Svetonio 54.

<sup>(2)</sup> Seneca, Consol. ad Marc. 1 e 22.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. IV, 35 ec.; Dione LVII, 2; Seneca, loc. cit; Svetonio, Tib. 61.

dalla vedova di Druso al maritaggio promessole in premio dell'uccisione del marito, con studiata lettera la chiese in moglie a Tiberio, ma non ebbe in risposta se non parole più astute, e un rifiuto addolcito da vaghe promesse di cose maggiori e più degne del caro ministro (1). Onde questi lasciato cotal disegno da banda, attese ad avvantaggiarsi col persuadere a Tiberio il ritiro nella solitudine fuori di Roma, ove lungi dalla folla popolare e cortigianesca, e dai fastidii e dagli odii, potrebbe meglio vacare alle cose importanti. L'astuto ministro pensava che nell'assenza del principe, rimarrebbe padrone di tutte le cure dell'impero, e con meno invidia e sospetto avrebbe modo più agevole a conseguire i suoi intenti. Nè era difficile persuadere la fuga al principe impaurito dall'odio e dal dispregio pubblico che si manifestavano contro di lui ad ogni istante. Ora si trovavano libelli pieni di villanie in teatro sulle sedie dei senatori: ora uscivano versi sul suo odio alla madre e sulla sua sete di sangue: ora i condannati gli dice-· vano in faccia ogni vituperio (2): e in una causa di maestà l'accusatore stesso per provar nieglio l'assunto ripetè pubblicamente in senato tutto il male che si diceva in segreto del principe. Onde questi fermava di fuggire le adunanze, e di ritrarsi dove non potesse raggiungerlo il sordo fremito del pubblico odio (3).

Ma prima inferocì in altre condanne, e portò nuovi colpi alla casa di Germanico di cui oramai dovea compiersi la rovina. Fu accusata di maestà e di adulterio Claudia Pulcra cugina di Agrippina. E invano questa usò, per salvarla, lamenti, ingiurie, preghiere. Accorsa a Ti-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. IV, 39, 40.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 59, 66; Dione LVII, 2

**<sup>3)</sup>** Tacito, Ann. IV. 41, 42.

berio e trovatolo sacrificante ad Augusto, gli disse non istar bene offrir vittime a lui, e perseguitare i suoi discendenti. Al che Tiberio, spiegandosi più chiaro del solito, rispose: Ti offendi, o donna, perchè non regni. Seiano inacerbì più le ire facendo avvisar di nascosto Agrippina che stesse in guardia, perchè Tiberio voleva darle veleno. La mal cauta donna rifiutò a mensa le frutte offertele dal principe, ed egli rivolto alla madre disse che non sarebbe da far maraviglia se trattasse più severamente colei che lo accusava di avvelenatore. Dopo le quali cose andò attorno la voce che egli si apparecchiasse a darle segreta morte (1).

Tiberio studiò di divertire questi rumori, e alla fine dopo lungo meditare andò in Campania allegando a pretesto dedicazioni di templi a Capua e a Nola, ma coll'animo fermo di viver lungi da Roma. Gli astrologi predissero che non vi sarebbe tornato, ed avvenne come avevano predetto. Della qual dipartita oltre agli eccitamenti di Seiano e alla paura dell'odio pubblico fu causa anche il desiderio di nascondere agli occhi di tutti la sua vecchiezza brutta di turpi libidini, e di sottrarsi alla prepotenza della madre aborrita da lui sdegnoso di metterla a parte dell'impero avuto per le arti di essa. Egli aveva fino da principio proibito al senato di chiamarla madre della patria, e di decretarle altre onorificenze pubbliche adonestando l'invidia e l'ingratitudine coi nomi di temperanza e di modestia: e poscia se l'era recata a noia per modo che fuggì sempre di trovarsi a segreti colloquii con essa, perchè altri non credesse che egli ne accettava i consigli. Quindi erano divenuti nemici: ed egli non la visitò ma-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. IV, 52, 54.

lata, non intervenne, quando fu morta, alle esequie, non tenne conto del testamento di lei, e ne perseguitò tutti i familiari e gli amici (1).

Partì con poca comitiva: Seiano, Coccio Nerva, gran dottore di leggi, alcuni cavalieri e maestri di Roma 779: - arti liberali, greci i più, per ricrearsi con loro discorsi. Si trattenne alquanto per le amene ville di Campania. ove proibì con editto che niuno venisse a disturbargli la quiete, e poscia andò a nascondersi nell'isola di Capri, nel golfo di Napoli, lieta di aere dolce l'inverno, amenissima l'estate. Ivi la solitudine, il mare senza porti, e le coste di difficili approdi gli davano tregua alle paure dell'animo, e con più sicurezza aveva modo a sfogare le brutali passioni e la sete del sangue (2).

Seiano tornò a Roma armato della intera fiducia del principe, il quale si teneva pienamente sicuro della devozione del ministro, dopochè questi a un banchetto in una grotta in Campania presso i monti di Fondi gli fece arditamente riparo del suo corpo contro una frana che schiacciò alcuni servi e fugò i commensali (3). Era creduto e secondato in qualunque rea cosa ch' ei proponesse. Ministro e tiranno, per fini diversi, andavano concordi in odii e vendette. Delatori scellerati inventavano delitti pei quali solamente si giungeva a Seiano distributore di premii e di ufficii. E Seiano ne scriveva a Tiberio, il quale passava dalle orgie a segnare supplizi atroci. Le condanne de'suoi parenti e di loro amici furono portate dai primi messaggi di Capri. Seiano aveva posto guardie a spiare ogni loro moto,

Di G. C.

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 14, 72; IV, 57; V, 1 e 2; Svetonio, Tib. 50, 51; Dione LVII, 1; LVIII, 1.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. IV, 58, 67.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. IV, 59.

ogni detto, e subornato accusatori massime contro Nerone, modesto giovane, e reo solamente di sconsigliate parole. Insidiato continuamente, amareggiato con beffe: recatogli a colpa il parlare e il tacere. Neppur la notte era sicuro: sua moglie Giulia figliuola di Livilla (1) riferiva veglie e sospiri alla madre, e questa ridiceva tutto a Seiano. Il quale tirò dalla sua anche Druso fratello di Nerone eccitando gelosie e odii fraterni e dandogli speranza del primo luogo, nel tempo che preparava la rovina anche a lui (2).

Primo fu ucciso il loro amico Tizio Sabino cavaliere romano, perchè conservava alla famiglia, anche quando era abbandonata dagli altri, l'affetto già avuto a Germanico. Quattro infami senatori d'accordo con Seiano gli prepararono con insidie la morte. Latino Laziare uno di essi fingendogli amicizia lo lodava di suo costante affetto agli infelici: e Sabino piangendo si sfogava liberamente con lui in lamenti contro la crudeltà di Seiano e di Tiberio. Gli sfoghi furono ripetuti più volte e uditi dagli altri tre senatori appiattatisi tra il tetto e il soffitto della casa per origliare dalle fessure. Quindi fu data la querela, e scritta la trama a Tiberio il quale rispose con altre accuse indicanti che voleva sentenza di morte. Sabino fu tratto tosto a morire: per via, quantunque soffocato nei panni e stretto alla gola, non cessò finchè ebbe fiato d'imprecare ai tiranni. La città era piena di orrore: la gente atterrita fuggiva temendo morte solo per averlo ascoltato (3).

Vennero ringraziamenti da Capri per la pena data a quel nemico della Repubblica. Tiberio si diceva anche

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. III, 29.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. IV, 60.

<sup>.3)</sup> Tacito, Ann. IV, 68-70.

trepidante di sua vita, e sospettoso di aguati nemici, mirando ad Agrippina e a Nerone, quantunque non nominasse persona. Poscia in altre lettere mandò più aspre parole e rimproveri di impudicizia al giovane, e di animo arrogante e fiero alla madre. Il senato esitò e tacque. Il popolo corse in folla intorno alla curia, portando le imagini di Agrippina e di Nerone: accusava Seiano: gridava viva Tiberio! diceva le lettere false e inventate per macchinare rovina alla casa imperiale. Ma Tiberio con letterà più minacciosa ripetè gli obbrobri ad Agrippina e a Nerone, garrì la plebe, si dolse dell' esitanza dei padri, e prese la causa sopra di sè (4).

Per la perdita di una parte degli Annali di Tacito ci mancano i particolari sulla fine di quegli infelici, accusati fra le altre cose di voler fuggire all'esercito di Germania o invocare nel fôro l'ainto del popolo; suggerimenti dati loro dai nemici che li spiavano, e apposti loro a delitto, comecchè rifiutati (2). Sappiamo solamente che Agrippina trasportata in catene nell'isola Pandataria (3), vi patì crudeli trattamenti, percossa e privata di un occhio dal centurione posto a sua guardia. Anche dopo la caduta di Seiano non ebbe alleviamento a sua pena, e morì, non è certo se volontariamente o per violenza, maledicendo sempre al feroce assassimo di sua famiglia. Tiberio scagliò sconcie e false accuse contro a lei morta, e si sece merito di non averla strozzata: e il senato decretò annuali offerte agli Dei nel giorno in cui ella finì (4).

Nerone esiliato all'isola di Ponza vi morì di fame,

An. di Roma 783 Di G. C. 30.

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. V, 3-5.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. IV, 67.

<sup>(3)</sup> S. Maria nel golfo di Gaeta.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. VI. 25; Syctonio, Tib. 53; Dione Cassio LVIII, 3.

o si uccise di sua mano alla vista del carnefice che entrava a strozzarlo (1). Druso che aveva servito di strumento a Seiano contro il fratello, tradito dalla moglie Emilia Lepida, accusato anch' egli e sepolto in un sotterraneo del Palatino, e lasciato senza cibo, vi morì disperatamente di fame dopo aver dato di morso alla coltrice. E Tiberio fece narrare in senato tutte le particolarità dei tormenti dati a quel misero, le bastonate, la fame, ogni circostanza di sua crudele agonia, ogni imprecazione del morente (2).

Seiano liberato dagli emuli era, come voleva, padrone di ogni cosa, e già si teneva presso alla cima de' suoi desiderii, nè restavagli più che a toglier di mezzo il vecchio di Capri, al quale niuno più riguardava. Tutti erano intenti a sfoggiare in servilità col ministro, ad accorrere a sua casa, ad esser veduti prima di ogni altro. Da molti dei grandi tenevasi per alto onore l'esser conosciuti dai liberti e dai portinai di Seiano (3). Moltiplicate in ogni luogo le sue statue: si giurava per la fortuna di lui: quasi lo chiamavano imperatore, e il senato gli decretò sacrifizi (4).

Ma tutto ciò non poteva non dar sospetto a Tiberio, facilissimo a sospettare di tutto e di tutti anche per cose da meno. Alla novella di queste grandigie del ministro e delle soverchie onoranze, fu impaurito di quella smisurata potenza creata da lui stesso a proprio danno, e volse ogni pensiero a distruggerla, e a usare tutte le arti di cui era maestro per iscreditare a poco

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 54.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. VI, 26, 40; Svetonio, Tib. 54; Dione Cassio LVIII, 1 e 3.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. VI, 8.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LVIII, 2.

a poco il favorito, e alla fine aver modo a levarlo di mezzo senza che quegli potesse farvi riparo. Per causa di lui vietò al senato di ordinare sacrifizi ad un uomo, ma al tempo stesso lo scelse compagno nel consolato e lasciò a lui solo la carica, per addormentarlo nelle ambiziose speranze. E quando i padri prorogarono il consolato all'imperatore e al ministro, Tiberio disse il decreto illegale, e rifiutò quell'onore perchè anche Seiano fosse costretto a fare lo stesso. E spesseggiava di lettere ora calde ora fredde. Oggi si diceva malato e morente, domani ben portante, e sulle mosse per Roma: ora grandi lodi al ministro, ora rimproveri. ora onorati, ora umiliati gli amici di esso. Pei quali segni contrarii, Seiano incerto tra timore e speranza non sapeva a qual partito appigliarsi. Ma quando gli fu negata la licenza di recarsi in Campania e vide gli onori e le speranze date a Caligola ultimo figliuolo di Germanico, pare che temendo dei mali estremi cospirasse per salvarsi, senza usare però energia e risoluterra e lasciandosi ingannare da altre dimostrazioni dell'uomo che in fatto di arti segrete e di insidie la sapeva troppo più lunga.

È detto che stavano per Seiano le guardie pretorie, e molti senatori coi loro liberti (1). Era suo complice Fulcinio Trione uno dei delatori più infami: e Publio Vitellio prefetto dell'erario fu in appresso accusato di avere offerto ai cospiratori le chiavi del tesoro militare (2). Ma non poteva contare sul popolo affezionato al giovane Caligola (3).

Tiberio fu avvisato della congiura dalla vecchia

<sup>(1)</sup> Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche XVIII, 8.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. V, 8, 11; VI, 4.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LVIII, 2.

Antonia madre di Germanico, la quale gli scrisse minutamente per mezzo di uno dei suoi servi più fidi (1). Al grave annuazio egli serbò la sua usata calma, prese i ripari opportuni, e si governò colle astuzie non stimando sicuri gli assalti aperti. Pel caso di una lotta in città, ordinò di toglier di carcere Druso che non era ancora morto, e di metterlo alla testa del popolo: e quando tutto andasse male a Roma apparecchiò navi per rifugiarsi tra le legioni lontane. Fece disporre segnali sulla via per avere pronte le novelle del fatto: egli stesso stava in osservazione sulla torre più alta dell' isola: e al tempo medesimo mandò a Seiano la promessa di farlo suo parente e di dargli la potestà tribunizia (2).

Come fu bene ordinata ogni cosa, una notte giunse a Roma Nevio Sertorio Macrone investito segretamente del comando dei pretoriani. Si abboccò con Memmio Regolo uno dei consoli tenuto fedele, e con Lacone presetto delle guardie notturne ai quali aprì i segreti mandati del principe. Allo spuntare del giorno mentre si recava al senato, incontrò Seiano per via, e ai lamenti di questo sul non aver lettere di Tiberio rispose che gli portava la potestà tribunizia. Il ministro entrò pieno di gioia nella curia, e mentre i senatori si rallegravano con lui e lo adulavano pel nuovo onore, Macrone mostrò l'ordine da cui era investito del comando dei pretoriani, e rimandatili al campo sotto colore di un donativo dell'imperatore, pose a custodia del senato Lacone colle guardie notturne. Quindi entrò nella curia, consegnò ai consoli la lettera di Tiberio, e prima che fosse letta si riparò nel campo fra i pretoriani.

<sup>(1)</sup> Giuseppe Flavio, Ant. Giud., loc. cil.

<sup>(2)</sup> Svetonio, *Tib.* 65.

La lettera era lunga e verbosa (1): cose vaghe in principio: poi nominato Seiano con lieve rimproccio: poi discorso di altre faccende: quindi ritorno a Seiano per biasimarlo e lodarlo, e dopo lungo variare di tuoni le parole diventando più gravi e più minacciose finivano coll'ordine chiaro di arrestare il ministro cospiratore. Fu uno scoppio di fulmine: le sedie intorno a Seiano rimasero deserte a un tratto: fuggivano da lui i senatori prima adulanti: le lodi si cambiarono in maledizioni. Il console lo chiamò perchè gli venisse davanti. Egli non usato a ricevere ordini, e fatto stupido dal subito spavento non si mosse alla prima. Chiamato di nuovo, si alzò in mezzo alle ingiurie, fu incatenato, tratto in prigione, condannato e ucciso. La turba poco fa plaudente e adorante (2) gridava e imprecava, e spezzava e fondeva le statue dell'uomo caduto (3): fecero ogni sorta di insulti al cadavere, trascinato per le vie, e dopo tre giorni gettato alle Gemonie e al Tevere. Inseguiti e trucidati per le strade gli amici più noti che caddero in mano alla folla. Nel tumulto alcune contrade della città andarono a fuoco e a sacco per opera dei pretoriani gelosi delle guardie notturne. Il senato decretò

An. di Roma784. Di G. C. 31.

Scianus ducitur unco

Spectandus. Gaudent omnes.

(Giovenale, loc. cit.)

<sup>(1)</sup> Giovenale, Sal. X, 71.

<sup>(2)</sup> Turba Remi sequitur fortunam ut semper, et odit
Damnatos. Idem populus, si Nurlia Tusco
Favisset, si oppressa foret secura senectus
Principis, hac ipsa Scianum diceret hora
Augustum. (Giovenale, Sal. X, 73 ec.)

<sup>(3)</sup> Jam stridunt ignes, iam follibus atque caminis
Ardet adoratum populo caput, et crepat ingens
Seianus; deinde ex facie toto orbe secunda
Fiunt urceoli, pelves, sartago, patellae.

feste e giuochi annuali e una statua alla Libertà con epigrafe che ricordasse l'uccisione di quel nemico perniciosissimo (1).

Ma caduto l'infame ministro non vi su miglioramento di sorte, e tornarono vane le speranze di quelli che recavano a Seiano la cagione di ogni male. Continuò il crudele governo, e Tiberio imperversò più che mai nel surore dei supplizi (2), ai quali su causa nuova l'amicizia mostrata al ministro, come per l'avanti era stato delitto di morte il non essergli amico.

Al sangue infame di lui andò mescolato anche il sangue innocente dei figli, fra cui fu uccisa pure una fanciulletta sì semplice che domandava per qual colpa e dove la traessero, e prometteva che nol farebbe più, e pregava che la punissero di sferza, come si sa coi fanciulli. E come per uso antico la verginità difendava dalla condanna capitale, il carnefice violò la fanciulla prima di ucciderla. La moglie di Seiano già ripudiata da lui non volle sopravvivere ai figli, e si uccise dopo avere svelato gli avvelenatori di Druso: e allora anche Livilla fu fatta morire di fame, e Scipioni e Cassi e Silani dettero in senato atroci sentenze contro la memoria di lei (3).

Nèlia implacabile persecuzione contro chiunque avesse avuto favori dall'uomo caduto furono avvolti anche i magistrati non pronti ad opprimerli (4). Alcuni degli accusati scamparono mettendosi tra i delatori (5):

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LVIII, 2; Svetonio 65. L'epigrafe diceva: Saluti perpetuae augustae libertatique perpetuae populi romani Providentia Ti. Caesaris Augusti, nati ad aeternitatem romani nominis, sublato hoste perniciosissimo.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 61.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. V. 9; VI, 2; Dione Cassio LVIII, 2.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. V, 11.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. VI, 7.

e chi più vergognosamente era stato strumento alle ribelderie di Seiano, ora più si affannava a cercar salate col perseguitarne la memoria. Tra tanti vili furfanti uno solo accusato di quella amicizia ebbe cuore di vantarsene apertamente, e ricordò ai senatori le loro adulazioni per sedici anni alle spie, ai liberti, e anche ai portinai del ministro e concluse che dei suoi buoni ufficii a Seiano egli si teneva reo quanto Tiberio che per tanto tempo lo aveva amato e onorato (1). Molti furono uccisi, rei e innocenti: altri si uccisero di propria mano (2). Poi in un giorno furono trucidati tutti gli accusati di cui le prigioni erano piene. Fu immenso macello di ogni sesso, età, e condizione, sparsi o ammassati, con divieto ai parenti e amici di piangerli, e di raccoglierne i corpi. Le guardie poste a notare il dolore di ognuno seguivano i fetidi cadaveri trascinati nel Tevere, ove galleggianti o gettati a riva niuno si attentava di arderli nè di toccarli (3).

E il mostro più beveva sangue e più ne chiedeva, eccitato ora da Macrone che entrato in luogo di Seiano esercitava più copertamente le medesime arti, e col suo odio fu micidiale a parecchi (4). Le lettere di Capri portavano quasi sempre sentenze di morte o di bando, anche agli amici del tiranno irretiti nelle scelleratezze con cui avevano perduto altri (5). Sacrificò i delatori vecchi quando ne era sazio, e si affidò ad altri più infami (6): uccise per togliere ai morti la

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. VI, 8.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. V, 6 e 7; VI, 14.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. VI, 19.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. VI, 29, 48; Dione Cassio LVIII, 3.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. VI, 10.

<sup>(6)</sup> Tacito, Ann. IV, 11, 71; VI, 30, 38, 48; Dione LVIII, 3.

roba (1): uccise le madri per aver pianto i figliuoli (2). Fu delitto l'avere avi stati amici a Pompeo Magao (3): nè solo il far versi satirici, ma il dir male di Agamennone in una tragedia fu delitto da strangolazione e: da rupe Tarpeia: e le morti si davano lente ai più odiati (4). Molti uomini e donne si uccisero di per se stesse di veleno, di ferro, di fame per fuggire le pene degli strangolati dal carnefice ai quali negavasi la sepoltura e si confiscavano i beni con rovina dei figliuoli (5). La morte naturale di un uomo chiaro per onestà ap+ parve allora una rarità degna di esser notata come fenomeno (6). Fra i tanti che spensero volontaria: mente se stessi fu anche il gureconsulto Cocceio Nerva intrinseco e commensale di Tiberio, le cui preghiere non valsero a distoglierlo dal fiero proposito di finire per fame. Preso da tedio della vita fra i tanti orrori che aveva dattorno volle salvarsi dal veder peggio (7). Il cavaliere Vibuleno Agrippa, accusato si avvelenò pubblicamente in mezzo alla curia: ma anchè così morente fu tratto in carcere e finito dal carnefice perchè i suoi beni non fuggissero ai delatori e al fisco. Ad altri intervennero i medesimi casi (8).

Lo spettacolo continuo di tante crudeltà bandì ogni compassione degli animi, e in quel terrore universale

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. VI, 19.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. VI, 10.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. VI, 18.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. VI, 29, 39; Svetonio, Tib. 61; Dione Cassio LVII, 2; LVIII, 1 e 3.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. VI, 14, 18, 29, 38, 39, 40 ec.

<sup>(6)</sup> Per idem tempus, L. Piso pontifex, rarum in tanta claritudine, fato obiit. Tacito, Ann. VI, 10.

<sup>(7)</sup> Tacito, Ann. VI, 26.

<sup>· (8)</sup> Svetonio, Tib. 61; Tacito, Ann. VI, 40.

si sciolsero tutti i vincoli del consorzio umano (1). Ai tempi delle proscrizioni di Silla, di Mario e dei triumviri vi furono cittadini salvati con proprio pericolo da parenti, da donne, da servi. Ora non apparisce quasi segno di devozione nè di umana pietà: alcune donne si uccidono per non sopravvivere ai mariti spenti, ma non si vede per umana virtù salvato alcuno dei colpiti dalla tirannide. L'accusato non solamente non trova difensori, ma come colto da pestilenza è fuggito da amici e congiunti, i quali studiosi di loro salvezza aggravano anche le accuse, e si precipitano ad adulare vilmente i carnefici. Al passare di un candannato imprecante ai tiranni rimangono deserte piazze e vie: fuggono tutti; scansano incontri e discorsi di conoscenti, poi tornano indietro a farsi vedere, temendo di esser notati e accusati per avere avuto paura (2). Non rimaneva neppure il sentimento volgare che muove l' uomo a spegnere il fuoco vicino perchè non si apprenda alla sua casa: Niano pensava a difendere gli altri, e non era difeso al bisogno. Quindi nel pericolo tutti si trovavano soli, senza nascondiglio, senza riparo dalle spie, dal tradimento, dall'universale paura, denunziati da congiunti ed estranei, da amici ed ignoti (3). Vano il tentar la foga, perchè in quella vastità dell'impero era difficilissimo raggiungere un luogo di scampo. È ricordato solamente un Rubrio Fabato che disperando delle cose! romane ebbe il pensiero di rifuggire alla misericordia dei Parti, e fu ripreso allo stretto di Sicilia, e ricondotto a Roma, e messo sotto custodia (4).

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. VI, 19.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. VI, 69, 70.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. VI, 7; Champagny. Les Cesars I, 208.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. VI, 14.

A chi considera questo scempio crudele dell'umanità fatto per volere di un brutal vecchio, se sa supremo orrore Tiberio, non desta meno disgusto la vile pazienza dei flagellati, i quali pronti a darsi la morte per fuggire il carnefice non sapevano unirsi per resistere al sanguinario dispotismo di cui erano principal forza il terrore di tutti, e il niun vincolo dell'uomo all'altro uomo. Una rivoluzione non poteva essere allora schiacciata dagli eserciti il cui principal nerbo stanziava ai lontani confini. Le forze di Roma potevano non difficilmente voltarsi, come si vide in più casi, ed erano piccola cosa poste a confronto coi presidii delle grandi città moderne, in cui pure il popolo schiacciò anche i grandi eserciti quando sorse concorde nella sua ira tremenda. E bene lo sapeva il dispotismo romano: e perciò mentre tremavano tutti, tremava nel suo covile anche la belva che era causa dell'universale terrore.

La paura aveva cacciato Tiberio di Roma: ma anche nella tana di Capri non viveva tranquillo sebbene cinto dal mare, e assicurato dai difficili accessi. Dopo la morte di Seiano non uscì di casa per nove mesi (1): stava con un gregge di indovini (2) ed aveva paura di loro predizioni. Gli facevan paura gli aruspici, ed avrebbe distrutto gli oracoli se non lo tratteneva superstizioso timore (3). Quando venne in Campania e si avvicinò a Roma per ordinare più da vicino le stragi, e vedere quasi co' suoi occhi grondare il sangue per le case e dalle mani dei carnefici (4) tornò indietro

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 65.

<sup>(2)</sup> Giovenale, Sat. X, 94.

<sup>(3)</sup> Systonio, Tib. 63.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. VI, 1, 39.

-.

nel trovare divorato dalle formiche un serpente che a suo diletto nutriva di propria mano. Prese quel fatto come una ammonizione a guardarsi dalla furia della moltitudine (1). Anche fra gli scogli di Capri le grida delle vittime risuonanti nelle vie deserte di Roma turbano le libidini e i sonni al tiranno, cui sono rivolte in supplizio le scellerate vergogne. Un giorno scrive al senato che non sa più che dire e che fare, giura agli Dei che si sente perire, ha paura dei tuoni, e nei recessi non trova scampo ai tormenti che gli straziano l'anima (2). Una turba di spettri, un popolo di vittime grondanti sangue gli passano dinanzi allo sguardo atterrito, e lo accompagnano alle mense, a letto, ai diporti. Tiberio che vinse tutti i nemici, è vinto dalla propria coscienza, dilaniato dalla sua crudeltà.

Pure finchè gli bastò la vita rimase fermo a condannare, a uccidere, a mutare le pene delle leggi in assassinio. Non passò giorno senza supplizii. Inventò nuovi tormenti contro i suoi grammatici, contro gli invitati a sua mensa, contro i più intimi, e uccise tutti, non mitigato mai per tempo, per preghiere o per sazietà (3). Di venti de' suoi antichi amici scelti a consiglieri pei casi di stato, diciassette furono uccisi. Spense molti parenti, e chiamava Priamo felice per essere rimasto superstite a tutti i suoi (4).

Io non ripeterò le infami libidini del mostro che di mezzo alle brutture senza nome mandava a Roma sentenze di morte e di esilio contro agli adulteri e

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 72.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. VI, 6; Svetonio, Tib. 67, 69.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. VI, 38; Dione Cassio LVIII, 3; Svetonio, Tib. 56, 60, 62.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Tib. 55, 62; Dione Cassio LVIII, 3.

alle meretrici. Quelle turpitudini da cui rifuggono la penna e il pensiero furono toccate gravemente da Taccito, e le narrò minutamente Svetonio raccoglitore attento di ogni più sconcia cosa (1). Continuò in case anche quando le donne inorridite lo respingevano con pericolo di morte: e anche quando l'età gli aveva fiaccate le forze e fatta curva e gracilissima l'alta persona, e calva la testa, e ulcerosa, e piena di impiastri la faccia (2). Il secolo era profondamente corrotto: pure quelle infande laidezze fecero orrore e furono assalite con allusioni in teatro, e per lettera gliele rinfacciava dall'Asia il re Artabano esortandolo anche ad uccidersi per fuggire all'odio universale meritato colle sue crudeltà (3).

Questa uniformità di scellerate brutture che empiono di insopportabil tedio la storia, è appena interrotta da qualche astuzia nel governo delle cose esteriori (4), e da qualche atto di munificenza a sollievo delle miserie di Roma. Come Tiberio altre volte aveva riparato con doni alle pubbliche calamità, anche negli ultimi tempi di sua vita soccorse con cento milioni di sesterzi ai danni recati da un incendio sull'Aventino e nelle vicinanze del Circo (5). Provvide anche al nuovo infierire delle usure; e per impedire i fallimenti e le rovine minacciate dagli interessi smodatamente cresciuti stabilì il credito gratuito come dicono oggi, per mezzo di un fondo di 100 milioni di sesterzi (17,352,205 fr.)

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. VI, 1; Svetonio, Tib. 43. Pure Svetonio stesso aggiunge: Maiore adhuc et turpiore infamia flagravit, vix ut referri audirive possit, nedum credi fas sit., loc. cit. 44.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 68; Tacito, Ann. IV, 57; VI. 46.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Tib. 45, 66.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. VI, 32 ec.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. VI, 45; Dione Cassio LVIII, 3.

L'IMPERO ROMANO

sul quale lo stato prestava ai particolari senza interesse per tre anni, purchè dessero cauzione doppia della somma imprestata (1). Ma erano liberalità di chi dona l'altrui. Egli dava ad alcuni ciò che colle confiscazioni aveva rapito ai cittadini e ai sudditi: perocchè oltre alle rapine sui condannati della città spinti spesso alla morte per avidità di loro fortune, inventò delitti per confiscare i patrimonii ai più ricchi di Spagna, di Gallia, di Grecia e di Siria, ad alcuni dei quali fu sola colpa l'avere una parte dei beni in denaro: e Vonone re dei Parti cacciato dai suoi e riparatosi alla fede romana, su ucciso per amore dei suoi grossi tesori (2). E così coll'andar del tempo il tristo vecchio di Capri perdeva anche la non grande virtù dell'astinenza dalla roba altrui, della quale era stato lodato dapprima (3).

Da ultimo egli era venuto in Campania: e comeschè si sentisse infiacchito e cadente, banchettava al solito, non rimetteva nulla di sue voluttà, affettava fermezza nel patire, e si burlava, come sempre aveva satto, di medici e di medicine. Aveva con sè Macrone e Caio Caligola i quali più che ad ogni altra cosa pensavano al successore dell'impero. Ci aveva pensato anche Tiberio, alla cui scelta in famiglia si offrivano Tiberio Gemello nato di Druso suo figlio, il nipote Claudio e Caligola. Gemello era ancora fanciullo, e non amato da lui per causa di sua madre Livilla: Claudio aveva scema la mente: e a Caligola voleva male perchè ameto dal popolo e lo chiamava serpente, e pensò più volte di spegnerlo (4). Perciò Tacito afferma che in-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. VI, 16 e 17; Svetonio 48; Dione LVIII, 3.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. VI, 19; Svetonio, Tib. 49.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. I, 75; HI, 18; IV, 20.

<sup>&#</sup>x27; (4) Tacito, Ann. VI, 46; Svetonio, Calig. 11; Filone, Legazione a Chio.

certo d'animo e incapace a risolversi, lasciò la deliberazione al destino nel quale credeva soprattutto. Pure sappiamo da altra parte che nel testamento lasciò eredi e colleghi Gemello e Caligola (1). Quest'ultimo nella distruzione della sua, casa si era salvato coprendo il feroce animo con finta modestia, nè fiatò mai per la uccisione della madre e dei fratelli, e addottrinato alla scuola di Capri secondava Tiberio si bene, che meritò allora il nome del migliore dei servi come poscia del peggiore dei padroni. Di più lo proteggeva Macrone potente appresso a Tiberio, e cupido di conservare la sua potenza col giovane sostenuto e inalzato colle sue arti: e a questo fine gli messe attorno anche la propria moglie a innamorarlo e a legarlo. Tiberio vedendo gli accordi e le trame dei due, rimproverò Macrone di abbandonare il sole al tramonto per volgersi al sole nascente, ed ebbe di nuovo il pensiero di uccider Caligola, ma gli mancò il tempo (2).

Cadde malato ad Astura: poi si riebbe, andò a Circei, e prese parte ai giuochi dei soldati. Pure il male cresceva, e tentò invano di nasconderlo. Avuta notizia che il senato aveva assolti alcuni accusati, lo tenne per dispregio fatto a sè, e fermò di tornar subito a Capri per colpire di là più sicuramente. Ma ritenuto dal male e dalla tempesta si arrestò al capo Miseno nella villa stata già di Lucullo ed ivi finì di veleno datogli da Caligola secondo alcuni, di fame secondo altri, o soffocato tra vestimenti e guanciali. Seneca scrisse che sentendosi mancare si cavò di dito l'anello come per darlo ad altri, poi se lo rimesse: e quindi chiamati i

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 76.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. VI, 20 45, 46; Svetonio, Calig. 10 ec.; Dione Cassio LVIII, 3; Filone, Legazione a Caio.

serventi nè avuta risposta da alcuno, si alzò e An. di Roma790. cadde non lungi dal letto per essergli mancate le Di G. C. forze (1).

Tacito narra che gli stava appresso un medico insigne di nome Caricle, non uso a curarlo ma a dargli consigli: il quale facendo sembiante di congedarsi per andare a sue faccende, e prendendogli la mano come per baciarla in segno di ossequio, gli tastò i polsi. Tiberio se ne accorse, e più premendo sua ira, se fu offeso, fece imbandire di nuovo le mense e vi stette più del solito, come per fare onore all'amico che partiva. Pure Caricle affermò a Macrone che si spegneva la vita, e che non andrebbe avanti più di due giorni. Quindi disponevasi in fretta ogni cosa a corte, e si mandavano messaggi agli eserciti. Ai sedici marzo ebbe una mancanza e lo credevano morto: e già Caligola in mezzo a turba di gratulanti usciva a prendere i primi ufficii dell'impero, quando viene nuova che torna a Tiberio la favella e la vista, e che chiede cibo per ristorarsi. Allora impauriscono tutti, si disperdono, si fingono mesti o ignoranti del fatto. Caligola ammutolito, attonito dalle più alte speranze cadeva ai timori estremi. Ma Macrone intrepido fa affogare il vecchio nei panni, e ordina a tutti di allontanarsi. Così finì Tiberio nel suo settantottesimo anno. Uomo, conclude il medesimo storico, di egregia vita e fama finchè fu privato o nei comandi sotto Augusto: coperto e suddolo in finger virtù finchè sopravvissero Germanico e Druso: misto di bene e di male, finche visse la madre: esecrabile di crudeltà, ma nascosamente libidinoso finchè amò o temè Seiano: da ultimo rotto ad ogni scellera-

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 73, Calig. 12; Dione Cassio LVIII, 3.

tezza ed infamia quando, rimossa ogni vergogna e paura, si abbandonò tutto al suo genio (1).

Giunta a Roma la sospirata novella, dapprima esitarono a crederla, e massime a rallegrarsene temendo che fosse un'insidia di spie. Cessati i dubbii, la gioia passò tutti i modi; e quando fu portato da Miseno a Roma l'odiato cadavere, la turba gridava che si gettasse al Tevere. Pure ebbe gli onori funebri, e Caligola gli recitò l'orazione, quantunque facesse annullare la parte del testamento che chiamava a parte dell'eredità il figlio di Druso.

Caligola sesteggiato ardentemente per tutto il viaggio da Miseno a Roma su proclamato imperatore dat
senato e dal popolo che invase in solla la curia. Fecero sesta i soldati che lo amavano come educato e
cresciuto fra essi nei campi. Tutti erano lieti di vedere alla sine in trono un sigliuolo di Germanico, e lo
vezzeggiavano coi più cari nomi. Ed egli per risposta
alle liete accoglienze prometteva di dividere l'impero
coi senatori e di governarsi coi loro consigli: e per
mostra di civiltà e di libertà non volle alcun titolo di
imperatore (2).

Prime cure di lui furono i pietosi onori alla madre e ai fratelli spenti dalla crudeltà di Tiberio; e sandando le tempeste andò da se stesso alle isole infami per loro morti, ne raccolse reverentemente le ceneri, le depose con solenne pompa nel mausoleo di Augusto, e fra i plausi popolari onorò lor care memorie con giuochi e con sacrifizi. Poi liberò tutti i prigioni e banditi, dette amnistia generale, fece bruciare i do-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. VI, 5Q, 51.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Calig. 13; Dione Cassio LIX, 1; Seneca, De Constantia Sap. 19.

cumenti delle passate tristizie per levare ogni occasione alle vendette, tolse via la legge di maestà; non volle più sentire di delazioni, e a chi gli denunziava en congiura contro alla sua vita rispose di non temer malla, perchè non aveva fatto male a persona. Provvide alla più pronta giustizia coll'accrescere i giudici (4): ercò l'amore del popolo col restituirgli i comizi, lasciò piena e libera autorità ai magistrati, rese conto pub-Dicamente dell'amministrazione dell'impero, scemò le Sravezze, ordinò soccorsi ai mali pubblici, fece doni larghezze ai cittadini e ai soldati. Ristorò anche la libertà del pensiero, e permise di pubblicare e di legsere le opere di Labieno, di Cremuzio Cordo e di Cas-Sio Severo già bandite e bruciate, dicendo importare sua gloria che la verità dei fatti andasse agli avvere. Poi pubbliche feste e giuochi solenni, e pugne di Sadiatori, e lotte di atleti nel Circo adornato con no-Vello splendore (2), e caccie di fiere affricane, e notrne rappresentazioni teatrali per tutta la città illumi-Tata, e conviti ai senatori e cavalieri, e doni di cibi di vesti al popolo. Per le quali cose la letizia dei Cittadini era estrema: e il senato decretava di cele-Pare con festa religiosa il giorno dell'elevazione di Caligola come l'era del rinnovamento di Roma. Almore dei cittadini si aggiunse anche il favore degli Strani: e il re dei Parti che aveva mostrato tanto odio dispregio a Tiberio chiese amicizia al novello impe-Patore, e fece onore alle imagini dei Cesari e alle quile romane (3).

È ricordato che in tre mesi furono immolate 160

<sup>(1)</sup> Plinio XXXIII, 8.

<sup>(2)</sup> Plinio XXXIII, 16.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Calig. 12-18; Dione Cassio, Loc. cit.

mila vittime per la conservazione della vita dell'uomo che faceva felici tutti. A oriente e ad occidente, scrive Filone giudeo con enfasi asiatica, era universale allegrezza: Roma, l'Italia e le provincie godevano festiva pace sotto gli auspicii di così benigno nume. Tutto pieno di festa, di solennità, di vittime, di sacrificii, di tripudio, di gare di musica, di spettacoli, di conviti, di piaceri di ogni sorte. « Niuna differenza più tra ricchi e poveri, tra persone illustri ed umili, tra creditori e debitori, pareggiando il tempo i diritti: tanto che omai trovava fede il secolo di Saturno descritto nelle favole dai poeti. Tale era l'ubertà e la felicità dell'annona: tale la giovialità e la sicurezza di che tutte le famiglie e tutte le popolazioni di notte e di giorno furono piene pei primi sette mesi dell'impero di lui. Ma nell'ottavo gravissima malattia prese Caio perchè volle la frugale e salubre maniera di vivere.... cambiare in lusso da re. Chè assai di vino e d'altre lautezze si pose egli a consumare; nè lo smisurato appetito, per quanto il ventre fosse pieno, saziavasi. Aggiungevansi bagni inopportuni e i vomiti, e il ripetuto bere, e i piaceri del ventre, e di ciò che sotto il ventre stassi, e il meschiarsi con donne e fanciulli, ed ogni cosa che nocevole all'animo, o al corpo può rompere d'entrambi l'accordo: poichè della temperanza è frutto la robustezza e la sanità; della intemtemperanza la malattia e la infermità vicinissima alla morte » (1).

La nuova della malattia empì di dolore il mondo sì lieto per l'avanti : tutti divennero malati col principe, e vi ebbe anche chi votò la sua vita per lui. Poscia

<sup>(1)</sup> Filone, Legazione a Caio, trad. da G. Belloni, Milano 1828.

Scoppiò di nuovo un'allegrezza infinita alla notizia di Sua guarigione. Ma fu breve festa. Caligola era divento un altro uomo; anzi apparve d'ora in poi non Diù uomo, ma mostro sozzo e furibondo.

Per ispiegare la subita mutazione, fu detto che il ale lo fece oadere in demenza alla quale del resto ⇒ veva mostrato disposizione anche prima, e ne dava Segni anche col brutto pallore del volto (1). Da fan-Ciullo era epilettico: più tardi pativa d'insonnio, e lo spaventavano fantasmi notturni. Tiberio aveva veduto na specie d'insania nei suoi disuguali costumi, ed egli Stesso qualche volta pensò a cercare rimedio alla mente Larbata (2). È parlato anche di filtri amorosi che gli rebbero fatto scemo il cervello. Forse anche le su-Lite grandezze dopo i corsi pericoli contribuirono a Fargli più girare la debole testa e accrebbero la cor-Lettela del suo animo perverso. Ma checchè sia delle cause, d'ora in poi è certo che le più delle sue opere Sono quelle di un forsennato, quantunque si veda che intervalli usa la perversa ragione per commettere delitti più mostruosi del governo assoluto: e appare eto a rovina e obbrobrio del genere umano (3).

Fece tutto il contrario di ciò che aveva detto e tto in principio: comandò da despota più che Tiberio, ristabilì la legge di maestà, trovò nuovi modi di ccuse, e di rapine, uccise molti, odiò e rubò tutti. Tra i parenti obbligò Tiberio Gemello ad uccidersi dopo verlo adottato apponendogli a delitto di tenere un contravveleno contro le insidie dell'imperatore. Fece

<sup>(1)</sup> Seneca, De Const. Sap. 18,

<sup>(2)</sup> Svetonio, Calig. 50, 51; Tacito, Ann. XIII, 3; Dione Cassio LIX, Filone, Legazione a Caio.

<sup>(3)</sup> Seneca, Consol. ad Polyb. 36.

morire, di dolore o di veleno l'avola Antonia, e ne mirò il rogo ardente da un lieto banchetto. Comandò morte al virtuoso Silano padre di Claudia sua prima moglie: uccise Giulio Grecino perchè era uomo dabbene, e costrinse a morire quelli che nella sua malattia si erano votati agli Dei, assinchè non restassero vani i loro voti. Fra le prime vittime fu pure il confidente Macrone a cui doveva l'impero. Questi gli sussurrava continuamente all'orecchio non essere dell'imperiale decoro il ridere rumorosamente alle scurrilità dei buffoni in teatro, il contraffare loro gesti, l'accompagnare con la voce i cantori; e ad ogni istante gli dava nel gomito perchè cessasse. Caligola per liberarsi dalle noie del riprensore molesto gli ordinò che morisse: ed egli si uccise: e anche sua moglie che già aveva venduto le sue libidini alle speranze e alle promesse di nozze imperiali fu avvolta con tutta la familia nella stessa rovina (1).

Liberato da Macrone si lasciò governare da saltatori, da gladiatori, da cocchieri, da mimi e da commedianti dei quali era pazzo. Richiamò tutti gli istrioni già cacciati di Roma, fu largo ad essi di pecunia e di onori, li accarezzava sconciamente in teatro, parteggiava per gli uni contro gli altri, e andava in furia contro il popolo non plaudente ai suoi favoriti. Fra i suoi amori era Mnestere pantomino, lo baciava pubblicamente, e batteva chi facesse il più lieve rumore mentre quegli ballava. Furono suoi consiglieri un Apelle recitatore di tragedie, uomo infame, e un Elicone servo e buffone iniquo, che compagno assiduo al giuoco, alla palestra,

<sup>(1)</sup> Svetonio, Calig. 23, 26, 29; Seneca, De Benef. II, 21; Dione Cassio LIX, 1; Filone, loc. cit.

ai bagni, ai conviti lo divertiva con sue arguzie intramezzate di accuse (1).

Sarebbe lungo e insopportabile narrare tutte le crudeli sollie del mostro che recava a sua lode l'essere senza vergogna, e che si credeva lecito tutto. Basti un cenno di alcune. Mandò sicarii per le isole trucidare tutti gli esiliati, imaginandosi che gli augurassero la morte. Fece pascere di carne umana le fiere el circo, perchè il loro nutrimento non costasse troppo Tlo stato. Fece segare uomini in mezzo, e straziare minuti brani le membra, ricercava le morti lente, Per chè sossero meglio sentite. Crudele anche a mensa 👄 ai passatempi, ai quali mescolava spettacoli di tor-Ture e di uccisioni. A un convito proruppe ad un tratto riso smodato; e richiesto dai consoli che gli stavano dappresso del perchè di quel ridere, rispose: Perchè con un sol cenno posso farvi strozzare ambee. Forzò padri ad assistere all'uccisione dei figliuoli, e el medesimo giorno li invitò a cena in sua casa. Do-Lente che i suoi tempi non divenissero famosi per qual-Che grande calamità di pestilenze, di stragi, di fami di terremoti, ricercò spettacoli di sangue, flagellò, Ccise nobili e plebe, e i delatori di sua madre e fra-Celli, come i cittadini più virtuosi. Non si vedeva altro Che morti, dice Dione: e nel delirio più sanguinario che: sia ricordato da storie, desiderò che il popolo romano avesse una sola testa per uccidere tutti in un colpo (2).

Dopo aver vituperate le laidezze e le crudeltà di Tiberio le vinse tutte e celebrò il mostro di Capri, e

<sup>(1)</sup> Svetonio, Calig. 54, 55; Dione Cassio LIX, 1 e 3; Filone, loc. cit. (2) Svetonio, Calig. 28-33; Dione Cassio LIX, 2; Seneca, De Ira II, 3; III, 18.

uccise chi ne dicesse male. Un giorno, venuto in senato, così favellava a difesa di quello: Padri coscritti, degli uccisi sotto Tiberio vostra è la colpa: voi foste accusatori, voi falsi testimoni, voi condannatori. E in prova messe fuori i libelli che già disse di aver fatti bruciare. Poi induceva Tiberio a rispondergli in questo tenore: « Veracemente parlasti, o Caio: guardati dall'amare e dal perdonare niuno di costoro, che se possono ti uccideranno. Pensa solamente al tuo piacere e alla tua sicurezza: ciò solo è giusto. Ed essi ti onoreranno loro malgrado. Non vi è uomo che volentieri obbedisca: tanto si rispetta il sovrano, quanto si teme: se egli cessa di essere il più forte, bisogna che muoia » (†).

Fu mostruoso negli amori e nei matrimonii, infame d'incesti con le sorelle Giulia, Agrippina e Drusilla. Le prime due, dopo aver servito alle voglie brutali di lui e de'suoi compagni di orgia, furono accusate di congiura e dannate all'esilio. Quanto a Drusilla, la tolse al marito Cassio Longino e la tenne per moglie legittima. Poi quando fu morta nel fiore degli anni le rese divini onori, le inalzò templi e statue, giurò e fece giurare pel nume di lei, ordinò pubblico lutto, punì di morte chi in quei giorni facesse alcun segno di gioia. Fu delitto capitale il non piangere la donna morta; delitto capitale il piangerla divenuta una Dea. Studiò di divertire il dolore col giuoco, errò inconsolabile per Campania e Sicilia, finchè non lo fece fuggire atterrito una eruzione dell' Etna. Poi racconsolatosi, rapì un' Orestilla nel giorno in cui si maritava a Pisone: quindi la rimandò, e saputo che si era ricon-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LIX, 1; Syetonio 30.

giunta a Pisone, li mandò ambedue a confino. Prese al marito anche quella Lollia Paolina che andò famosa pel sno incredibile lusso di smeraldi e di perle (1); e lei pare rimandò in pochi giorni con divieto di aver commercio con altri uomini. L'ultima moglie fu Cesonia ch'ei mostrava ai soldati a cavallo vestita di elmo. e di scudo. L'amò furiosamente e più lungamente d'ogni altra, quantunque nè bella nè giovane. D'onde la fama dei filtri amorosi. Egli stesso maravigliato di essere sì sermo con lei diceva, che la metterebbe al tormento per istrapparle il segreto con cui l'aveva legato sì fortemente. Nel guardarla ebbro di voluttà diceva anche: eppure questo bel collo sarà tronco quando mi piaccia. Di lei ebbe una figlia, e la riconosceva per suo vero sangue dalla fierezza con cui metteva le dita negli occhi ai bambini che ruzzavano con essa (2).

Brutto di ogni più bassa passione, e pieno d'invidia contro tutte le glorie e tutti gli ingegni, antichi e recenti, ebbe in animo di distruggere Omero, Livio e Virgilio. Punì tutti quelli che con belle azioni cercassero gloria: fece abbattere le statue inalzate da Augusto agli uomini illustri. Avvilì i senatori con ufficii di servi: alle più insigni casate tolse le insegne di loro nobiltà, perchè voleva essere illustre, nobile e grande egli solo. Si teneva pel primo degli oratori e perseguitò chi mostrasse di volerlo emulare. Seneca per aver difeso bene una causa corse pericolo di morte, e l'oratore Domizio Afro si salvò in un'accusa, fingendosi vinto dalla maravigliosa eloquenza del principe. Ambì anche alla gloria di gladiatore, di cantore, di istrione, di coc-

<sup>(1)</sup> Plinio IX, 58.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Calig. 24, 25; Dione Cassio LIX, 1, 2, 3; Seneca, Consol ad Polyb. 36.

chiere, e si decretava corone da se stesso. Andò sì avanti nella follia pel suo cavallo *Incitato*, che gli fece stalla di marmo, greppia d'avorio, e adornamenti di ostro e di perle. Lo abbeverava di vino in vasi d'oro, gli dava a mangiare vena dorata, gli fece una corte, lo ascrisse tra i pontefici, e voleva eleggerlo console (1).

Soprattutto lo frugava la smania delle opere non fatte da altri: aspirava al vanto delle cose impossibili (2): e quantunque di codardia prodigiosa, voleva ad ogni costo il nome di eroe. Per vincer Serse, gettò sul mare da Baia a Pozzuoli un ponte di navi fermate sulle ancore in doppia fila, e vi fece sopra una grande strada a somiglianza dell'Appia, lunga 3600 passi, con luoghi di riposo e alberghi. Poi vi passò in contegno di guerriero trionfante. Mosse da Baia colle milizie, sopra superbo destriero, vestito di aurea clamide splendente di gemme, armato di targa e di spada e coronato di quercia. A Pozzuoli si riposò un giorno, come se avesse fatta una gran fatica: poi ripassò il ponte in un carro tratto da quattro corsieri con macchine e trosei militari: e a mezzo il ponte salito in un trono, con sua diceria vantò la grande impresa, lodò i soldati, disse vinto il mare, oscurata la gloria di Serse, e fece sacrifizi a Nettuno, agli altri Dei e anche al Livore perchè l'altrui invidia non offendesse a sua fama. Poi conviti e allegrezze, e luminarie la notte sul ponte e sulle incantevoli rive del golfo di Baia. La turba ammirava dai lidi; alcuni si avvicinarono sulle barche: e il sorsennato, per pigliarsi uno dei suoi seroci piaceri, fece gittare nelle onde molti dei curiosi

<sup>(1)</sup> Svetonio, Calig. 24, 25, 55; Dione Cassio LIX, 2.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Calig. 37.

e anche alcuni dei suoi commensali. E come quei malarrivati si sforzavano di salvarsi rimontando alle barche o al ponto, li faceva ricacciar giù a colpi di remi (1).

In queste stranezze disperse immensi tesori, nè qui si arrestò la mania che più si accendeva negli ostacoli. Edificò, dice Svetonio, nel profondo del mare contendendo colle ire dei flutti: alzò le pianure al pari dei monti, spianò i monti con incredibile celerità, dando morte a chi non eseguisse pronto i suoi cenni. Non ebbe misura nell'edificar ville: invase Roma colle sue case (2). Pei suoi diporti costruì navi con poppe ingemmate, e con vele di ricche stoffe a varii colori, con dentrovi portici, terme, e grandi triclini e giardini. E su tali navi andava a diletto lungo le rive di Napoli in compagnia di gladiatori e di istrioni, sempre in banchetti, e tra musiche e danze. Fu eccessivo negli spettacoli, nelle feste a Roma e fuori, nelle distribuzioni di cibi, e nel gettar denaro al popolo: eccessivo in bagni e profumi. Nei conviti trovò nuovi Portenti e vinse i più stolti scialacquatori. Oltre al bevere, come già altri, le pietre preziose stemprate nell'aceto, faceva imbandire il pane e le vivande dorate, dicendo che bisognava essere uomo frugale o Cere. È affermato che in una cena consumò dieci milioni di sesterzi (circa 2 milioni e mezzo di lire italiane) (3); e con tali follie in meno di un anno di-\*Perse due miliardi e 700 milioni (526,056,491 lir. ital.) raccolti da Tiberio (4).

<sup>(1)</sup> Svetonio, Calig. 19 e 32; Dione Cassio LIX, 2; Seneca, De Breeil. vitae 18.

<sup>(2)</sup> Plinio XXXVI, 24.

<sup>(3)</sup> Seneca, Consol. ad Helv. 9.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Tib. 37; Dione Cassio LIX, 1 e 2.

Poscia ricorse a modi crudelissimi per procacciarsi nuovi milioni da disperdere in nuove follie, mentre alla plebe mormorante della scarsezza del pane rispondeva, con imprigionamenti, con esilii, con uccisioni. Fece accusare i cittadini più ricchi, giudicò da se stesso le cause, condannò gli accusati e si prese la roba, Molti i modi usati ad assalire l'altrui proprietà, e a rubar tutti. Ai vecchi non uccisi dava il nome di padri e di avi, e a titolo di figliuolo metteva le mani nei frutti dei loro beni finchè vivevano, e poi nei beni stessi quando erano morti. Annullò i testamenti di chi non avesse satto legati a Tiberio e a lui: obbligò i principali cittadini a scriverlo tra gli eredi, e perchè, come diceva, non si burlassero di lui continuando a vivere dopo averlo fatto erede, mandava loro il veleno. Ma come neppur tutto questo bastava alla sua fame insaziabile, inventò inaudite gravezze, nè vi fu cosa o persona che rimanesse salva. Tasse sulle liti e sui giudizi: tassati i facchini nell'ottava parte dei loro guadagni: tasse alle meretrici, ai ruffiani, agli adulteri. Per far guadagno messe a suo conto un bordello anche nella casa imperiale. Rubò al giuoco, rubò anche sulle contravvenzioni delle leggi da lui procurate coll'impedire che venissero a cognizione del pubblico. Perocchè le faceva scrivere in caratteri minutissimi, ed affiggere in alto dove non giungesse la vista, e non potessero leggersi. E lieto di queste rapine, si svoltolava laidamente con tutta la persona sui mucchi dell'oro raccolto (1).

Rubate Roma e l'Italia, andò in persona a spogliar le provincie coll'intendimento anche di fare grandi imprese e di meritarsi il trionfo. Fece grandi leve,

<sup>(1)</sup> Svetonio, Calig. 40, 47; Dione Cassio LIX, 2 e 3.

raccolse 200 mila soldati sul Reno, e marciò ora rapido, ora mollemente conducendo seco gladiatori, commedianti e cortigiane, e facendosi spazzare e innafsare le vie perchè la polvere non l'offendesse. Dopo una severa rassegna sul Reno, passò il fiume in cerca dei Germani. Ma come nell'avanzarsi per uno stretto passo, alcuno avvertì che nascerebbe gran disordine se venisse a comparire il nemico, egli atterrito a questo pensiero si dette a precipitosa e sconcia fuga, nè si arrestò fino al campo sull'altra riva del fiume. Pure il codardo voleva ad ogni modo i titoli pel trionfo, e simulò una vittoria. Nascose alcuni de' suoi in una selva, e mentre stava a mensa si fece venire la notizia dell'appressare del nemico, vesti subito le armi, corse all'assalto, fece prigioni i soldati nascosti nella selva, e poscia tornò solennemente al campo tra lo splendore delle faci e coi trofei della vittoria, e distribuì corone ai suoi prodi e scrisse a Roma vituperando il senato e il popolo di starsi vilmente tra piaceri di teatri e di ville, mentre egli affrontava fatiche e pericoli. I Germani lo schernirono pubblicamente della sua codardia, e voltisi ad invader la Gallia l'avrebbero corsa e predata, se non vi era Galba a respingerli, mentre l'imperatore spaventato si apparecchiava a fuggire in oriente (1).

Dopo queste ridicole imprese, fece nelle Gallie cose più gravi: rubò, confiscò e superò la crudeltà di tutti i più avari spogliatori di provincie. Uccise i maggiorenti accusandoli di non vergognarsi di esser più ricchi di lui, vendè i loro beni all'incanto, forzò altri a comprargli al prezzo che egli poneva e divenuto

<sup>(1)</sup> Svetonio, Calig. 43, 45, 51; Galba 6; Tacito, Germ. 37; Dione Cassio LIX, 3; Persio, Sat. VI, 43.

mercante fece portare da Roma i mobili della casa imperiale e li vendè carissimi, facendo valere che avevano appartenuto quale a Germanico, quale ad Augusto, quale ad Antonio. A Lione celebrò giuochi, e pubbliche gare di eloquenza nelle quali chi aveva fatto prova più trista dovè in pena cancellare lo scritto con una spugna o colla lingua se non voleva la frusta o un tuffo nel Rodano (1).

Di là meditò anche un impresa in Britannia (2), che, come le altre cose sue, finì sconciamente ridicola. Appena imbarcate le truppe nell'Oceano, le richiamò a terra, e disposte sul lido le macchine fece suonar le trombe, come per dare un assalto, e quindi ordinò ai soldati di raccogliere negli elmi le conchiglie marine, che chiamava spoglie dell'oceano da portarsi in trofeo al Campidoglio. E superbo di questa vittoria inalzò sul lido una torre che ricordasse la grande impresa, per la quale si apparecchiava al trionfo (3).

Prima di partire dalle Gallie voleva punire le legioni del Reno che lo avevano tenuto assediato da fanciullo nel campo quando si levarono a ribellione sotto
Germanico. A gran pena fu potuto rimuovere dal pensiero di trucidare tutti i soldati, ma era fermo a decimarli, se non provvedevano arditamente a se stessi
minacciando di volgergli contro le armi e forzandolo a fuggire per la paura (4).

Tornò a Roma furente contro i senatori che accusava di non saperlo onorare secondo i meriti; e dopo avere insultato per via i loro ambasciatori, e medi-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LIX, 3; Svetonio, Calig. 20, 39; Giovenale, Sat. I, 44.

<sup>(2)</sup> Tacito, Agric. 13.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Calig. 46.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Calig. 48.

tato di uccidere tutto il senato coi principali dei cavalieri, li spogliò, ne uccise parecchi, e menò vanto pubblicamente di aver disonorato le loro donne. La città nuovamente su piena di supplizi, di rapine, di terrore e di anarchia. Non più governo di sorta: sola legge l'insana nequizia che mandava veleni e tormenti: e i magistrati atterriti non sapevano fare altro che prostrarsi adoranti all'aborrito tiranno (1), il quale aveva sempre con sè un Protogene portante due lunghe liste di vittime, e ad accrescere la universale paura studiava allo specchio per rendere più truci i torvi occhi e il sinistro e orrido aspetto tramandatoci dall' arte antica nel bronzo e nel marmo (2): mentre dall'altra parte negli ornamenti della persona si mostrava molle e affettato qual femmina, pieno di gemme e di armille, e ora acconcio come una venere, ora in corazza e in veste all'uso dei trionfanti, ora adorno da Giove (3).

Perocchè tra le altre cose egli teneva soprattutto ad essere Dio, e portò alle ultime conseguenze il nuovo culto della divinità vivente degli imperatori cominciato colla creazione dell'impero e confermato poscia
dai popoli disputantisi il privilegio di eriger templi a
Tiberio. Pieno di questa idea volle star sopra a ogni
Iddio, come stava sopra a ogni re della terra. Quindi
fece troncare le teste alle statue più celebri degli Dei
della Grecia per mettervi in cambio la sua: prese i
nomi dei grandi Dei dell'Olimpo, si fece adorare, volle
templi e sacerdoti che davanti alla sua statua d'oro
offrissero sacrifizii di pappagalli, di paoni, e di altri

<sup>(1)</sup> Svetonio, Calig. 29, 30, 36, 48, 49, Dione Cassio LIX, 3; Seneca, De Ira III, 19; Giuseppe Flavio XIX, 1.

<sup>(2)</sup> Vedi Mongez, Iconographie romaine vol. 2. Paris 1826.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Calig. 50, 52; Seneca, De Const. Sap. 18.

uccelli più rari. Ordini fulminanti andarono per le provincie, e guai a chi non adorasse Caligola. Pure un calzolaio delle Gallie vedendolo vestito da Giove, cominciò a ridere sconciamente, e gli disse in faccia che gli pareva un gran matto (1). E peggio ancora furono accolte quelle stoltezze nei paesi ove abitavano Giudei. Quando fu comandato di contaminare colla statua del nuovo Dio il sacro tempio di Gerusalemme, tutti gli abitatori della Giudea lasciato da banda ogni altro pensiero, trassero in folla a Petronio governatore di Siria e supplicarono piangendo e protestarono energicamente che l'inaugurazione della nuova divinità non si farebbe tra essi senza sparger fiumi di sangue. Petronio commosso dalle rimostranze, e vedute le difficoltà dell'eseguire gli ordini venuti da Roma, prudentemente temporeggiò: ma mentre egli con la umanità e con la saviezza impediva le stragi, la tempesta scoppiò furiosa per le stesse cagioni in Alessandria ove tra i Giudei e i Greci ardevano odii di religione e gare d'interessi e di schiatta. Gli Alessandrini colsero l'occasione della nuova divinità per dare sfogo al loro maltalento, e sapendo che i Giudei non patirebbero mai che la statua del nuovo Dio s'introducesse nelle loro assemblee religiose gridarono quanto più poterono viva Caligola Dio! e provocarono prima con parole di scherno i loro avversarii, poi invasero i loro quartieri, profanarono i luoghi sacri, e messero tutto a ruba, a sangue, a sterminio. Gli scampati al disastro mandarono un'ambasciata a Roma per chieder giustizia dei mali patiti, e fu capo di essa Filone uno dei luminari della scienza giudaica di questo tempo, il quale narrò

<sup>(1)</sup> Svetonio Calig. 22, 54; Dione Cassio LIX, 3.

le sciagure della sua gente, le preghiere spese invano per implorare mercè, e le beffarde accoglienze di Caligola contro le crudeli stoltezze del quale rimaneva solo la ragione del ferro (1).

Per toglierlo di mezzo avevano già cospirato Lentulo Getulico stato comandante delle legioni di Germania, ed Emilio Lepido, il quale parente di Augusto e legato d'amore alle sorelle di Caligola, sperava, spento il tiranno, di salire egli all'impero. Ambedue furono scoperti da un Anicio Ceriale (2) e spenti: e Caligola dalle Gallie fece consacrare a Marte Vendicatore i ferri destinati a rompergli la persona. Allora ebbero l'esilio le sorelle Giulia e Agrippina accusate di complicità e di adulterio coi congiurati (3).

Più destro a menar la trama fu Cassio Cherea, nomo arditissimo (4), già soldato di Germanico, e ora tribuno di una coorte pretoria. Caligola lo aveva oltraggiato più volte rispondendogli, quando domandava la parola d'ordine, con motti ridicoli e osceni che lo face vano burlare dai compagni. Quindi Cherea più fermo che mai a vendicare e i comuni oltraggi e se stesso, si intese con Valerio Asiatico a cui il tiranno aveva disonorato la moglie e se ne era vantato pubblicamente. Ad essi si unirono il senatore Popedio, Papinia no e Cornelio Sabino tribuni dei pretoriani, un liberto di Caligola, e più cavalieri e soldati. Chi voleva precipitare il tiranno dalla Basilica Giulia quando get-

<sup>(1)</sup> Filone, Legazione a Caio; Tacito, Hist. V, 9; Giuseppe Flavio, Guerra Giud. II, 10; Salvador, Histoire de la domination romaine en Judée, Paris 1847, vol. I, pag. 459 e segg.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XVI, 17.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Calig. 24; Claud. 9; Tacito, Ann. XIV, 2; Dione Cassio, loc. cit.; Seneca, Epist. 14.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. I, 32.

tava denaro alla plebe; chi trucidarlo nella Curia, o nel tempio del Campidoglio. Dopo varie sentenze considerato importare soprattutto il far presto perchè l'indugio in tali faccende porta pericolo, fermarono di ucciderlo nell'occasione dei giuochi Augustali: e ai 24 gennaio quando egli lasciava lo spettacolo per recarsi al palazzo, Cherea fattoglisi dappresso in un andito appartato gli menò un colpo sul collo: e Cornelio Sabino gli passò il petto da banda a banda, e gli altri lo finirono con 30 ferite. Alle grida accorrono i soldati della guardia imperiale, uccidono chi si fa loro innanzi, e brutti di sangue precipitano al teatro minacciando esterminio alla turba atterrita, non ritenuti da pianti o da preghi. Solo quando un araldo solennemente annunziò dalla scena la uccisione del principe, i furibondi quietarono pensando essere inutile spargere nuovo sangue a vendetta di un morto da cui non avevano più a sperar nulla.

An. di Roma794 Di G. C. 41. Così finì Caio Caligola a 39 anni, dopo aver fatto disonesto strazio del mondo per tre anni e dieci mesi. Con lui furono spente anche la moglie Cesonia e la figlia; la prima di spada, e l'altra infranta ad una parete (1).

Ma il dispotismo non se ne va nè con questa, nè con altre uccisioni di tiranni, perchè i mostri non si spengono per generosa rivoluzione di popolo, inteso a riconquistare la libertà, ma per ira di qualche individuo, per cospirazioni di corte, per intrighi di soldati, di liberti e di cortigiane, e a benefizio di un altro tiranno da cui si spera favore e potenza.

Il senato radunatosi subito al Campidoglio fu assediato da una turba di schiavi, di liberti e della plebe

<sup>(1)</sup> Svetonio, Calig. 56-60; Seneca, De Constant. Sap. 18; Dione Cassio LIX, 3; Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche XIX, 1, 2.

più vile chiedenti vendetta della uccisione dell'uomo stato largo con essi di feste e di donativi. Ma Valerio Asiatico impose silenzio a quei miserabili, dichiarando arditamente che gli doleva di non essere stato egli l'uccisore del tiranno (1). I consoli promisero diminuzione di gravezze, e ricompense ai soldati mentre Cherea si studiava di riaccendere fra essi l'amore di libertà. I senatori disputarono lungamente e vanamente di ristabilire la Repubblica, e Senzio Saturnino parlò degli obbrobriosi mali della tirannide e salutò la luce della libertà risorgente dopo tanta notte di turpe servaggio, e propose decreti di onoranze solenni a Cherea pubblico benefattore, e più grande di Bruto e di Cassio (2).

Ma mentre i padri perdevano il tempo in parole, ogni questione su troncata dai pretoriani, i quali non intendendosi più di Repubblica volevano un imperatore, e lo crearono da sè per averne doni più larghi. Nè su dissicile trovare l'uomo da ciò. Mentre, nel tumulto che seguì all'uccisione, andava a sacco il palazzo imperiale, un soldato scoprì il vecchio Claudio che pieno di paura stava rincantucciato dietro una portiera, e lo trasse dal nascondiglio. Il vecchio si gettò in ginocchio chiedendo in grazia la vita; e il soldato lo gridò imperatore e lo menò ai compagni, che ripetendo lieti quel grido, presero sulle spalle il tremante e lo portarono al campo. La gente che lo vedeva passare abbattuto e smorto ne aveva pietà come di uomo tratto al supplizio. Egli stesso credeva giunta la sua ora estrema, e non cessò di tremare se non quando si vide in mezzo all'esercito festeggiato e salutato imperatore da tutti i soldati.

<sup>(1)</sup> Giuseppe Flavio, Antiq. Jud. XIX, 1.

<sup>(2)</sup> Giuseppe Flavio, loc. cit. XIX, 2.

Il senato avuta notizia della strana avventura mandò ambasciatori nel campo, i quali usarono esortazioni e minaccie perchè Claudio non accettasse l'impero datogli fuori d'ogni regola da audaci soldati, e gli intimarono che si sottomettesse all'autorità delle leggi e dei padri cui apparteneva di statuire sulle sorti della Repubblica. Egli rispose non potere resistere alla forza maggiore: e confortato da altri e massime dal giudeo Agrippa che in quel giorno si mostrò consigliere scaltrissimo, stette fermo a pigliarsi il comando di cui il senato non aveva forza a spogliarlo. Parlamentò i pretoriani, ebbe il loro giuramento, e col promettere a ognuno quindici mila sesterzi (2922 lir. ital.) fu il primo dei Cesari a comprare a contanti la fedeltà dell'esercito. La plebe lo salutò con grida festive: da ogni parte soldati e gladiatori accorrevano a lui, e alla fine le stesse guardie del senato chiesero tumultuosamente un imperatore e andarono al campo, nè valse a frenarle lo sdegno impetuoso di Cherea che invano protestava darebbe tutto il suo sangue alla Repubblica, e non tollererebbe a imperatore uno stupido dopo un frenetico. Il senato rimasto senza difesa, e discorde tra i vani pensieri di libertà e tra le ambizioni di più pretendenti, alla fine fu necessitato ad accettare la elezione dei soldati e ad offrire i suoi omaggi a Claudio. Il quale entrato in Roma come padrone spense, ad esempio, Cassio Chérea e offrì perdono e amicizia a Sabino: ma questi non volle 'rimaner testimone della nuova schiavitù, nè sopravvivere alla libertà che aveva creduta risorta (1).

<sup>(1)</sup> Giuseppe Flavio, loc. cit. XIX, 3 e 4; Svetonio, Claud. 10; Dione Cassio LX, 1.

Il nuovo imperatore nasceva dal primo Druso e da Antonia figlia di Marcantonio e di Ottavia sorella di Augusto; e quindi era fratello di Germanico, e nipote di Tiberio e zio di Caligola. Aveva avuto l'infanzia e la gioventù afflitte dai barbari trattamenti di un pedagogo, e da continue infermità che gli travagliarono l'animo e il corpo così che non eravi alcuno che lo stimasse buono a qualcosa. Era in corte zimbello alle beffe di tutti; l'avola Livia non gli volgeva se non dure parole; e la madre stessa lo chiamava un mostro di natura, e per notare alcuno di grande stupidezza diceva: è più balordo di Claudio mio figlio. Augusto che ne sentiva commiserazione, lo fece guardare perchè con qualche sciocchezza in pubblico non esponesse al ridicolo la famiglia imperiale.

Di questo dispregio dei suoi egli aveva cercato conforto negli studii delle lettere, e divenne molto erudito, e pei consigli di Livio scrisse più opere storiche: ma la sua mente rimase sempre uno strano fenomeno, perchè fra lo scrivere libri non senza ingegno, e il parlare talora elegante (1), dava sempre in grandi scempiaggini e per difetto di giudizio ebbe chiusa la via agli onori. Augusto gli permise solamente l'ufficio di augure, quasichè la balordaggine non facesse ostacolo a predire il futuro: e Tiberio a cui chiedeva instantemente il consolato gli mandò denari perchè si divertisse nei Saturnali. Sotto Caligola riuscì ad esser console; nè perciò si facevano minori le besse di lui povero e pieno di debiti, e usante con mali uomini, e dato ad ubriachezze e altre lordure. Corse anche non lievi pericoli: battuto e schiaf-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIII, 3.

Storia antica d'Italia Vol. IV

feggiato da Caligola che un dì lo fece gettare in un fiume (1).

Per tutto questo diventò timidissimo, istupidì più che mai, non ebbe più volontà, fu facile ad essere indotto ad atti sconci e crudeli. Nei suoi buoni momenti dichiarava di essersi finto stupido per campare da Caligola: ma non gli credeva nessuno, perchè altri atti mostravano subito che la sua balordaggine non era finzione; e sul suo salire all'impero andò attorno una satira sull'esaltazione degli stupidi.

Salito al trono sui 50 anni dette al mondo lo strano spettacolo di un imperatore scempiato, che sconciamente rideva con voce rauca a guisa di mostro marino, ed era più sconcio nell'ira, colla bocca spumante, di bava, colle narici gonfie, colla testa tremante (2).

Sul principio aveva tanta paura che per un mese non si attentò di andare alla curia, e faceva frucare uomini e donne che andassero a salutarlo (3). Al tempo stesso per mostrar modi civili non volle onori nè titoli, vietò di giurare nei suoi atti, fu parco nello spender per sè, dette amnistia alla tentata rivoluzione, abolì le accuse di maestà, giurò di non usar mai la tortura coi liberi, richiamò gli esiliati, abolì le straordinarie gravezze e le altre abominazioni di Caligola; non fece nulla senza il senato, onorò i magistrati, provvide al nutrimento del popolo, dette feste magnifiche, e pubblici conviti e sontuosi spettacoli a cui assisteva le intere giornate, chiamando i cittadini suoi

<sup>(1)</sup> Svetonio, Claud. 1-9, 41 e 42; Dione Cassio LX, 1.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Claud. 30; Seneca, De Morte Claudii Caes.; Giovenale, Sat. VI, 478.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LX, 1; Svetonio, Claud. 35.

padroni, ed esortandogli a stare allegri. Le quali cose lo resero amato così che sparsasi un dì la voce di sua morte, il popolo corso a furore minacciò i senatori e i soldati, nè si calmò finchè quel grido non fu smentito (1).

Ma da un altro lato perdeva ogni autorità non serbando alcun decoro in suoi atti e parole, dicendo spesso fredde facezie e grosse sciocchezze (2) e facendosi ridicolo anche nelle cose più gravi. Era assiduo a render giustizia; giudicava in camera sua, nel senato, nel fôro, ora mitigando le leggi, ora trapassandole stranamente, ora mostrandosi circospetto e sagace, ora inconsiderato, e simile a un demente, e distruggendo con decisioni ridicole l'effetto delle buone sentenze. Talora non ascoltava se non una delle parti, e diceva di stare con quelli che avevano esposto la verità. Una volta domandato perchè un testimone non fosse comparso, gli dissero: perchè è morto: ed egli seriamente aggiunse che la scusa era lecita. Spesso dormiva nel render giustizia, e appena era risvegliato dagli avvocati che a bella posta alzavano la voce. Un giorno stando sul tribunale nel fôro d'Augusto sentì l'odore di un convito che si apparecchiava dai Salii nel vicino tempio di Marte, e avidissimo com'era di mangiare e di bere ad ogni ora, lasciò subito la giustizia e andò nel tempio e si pose a tavola e mangiò sconcissimamente. Per le quali cose era la beffa e il dispregio di tutti. Gli avvocati pigliavano tanta confidenza con lui che quando voleva scendere dal tribunale lo ritenevano pel lembo della toga e pei piedi:

<sup>(1)</sup> Svetonio, Claud. 11, 12, 21; Dione Cassio LX, 1 e 2.

<sup>(2)</sup> Svetonio 21, 40.

e vi ebbe chi apertamente lo chiamò vecchio stolto e crudele, e gli gettò in viso lo stilo e le tavolette (1).

È facile imaginare a quali stranezze dovesse trascorrere il governo di un cotal uomo. Ma vuolsi dir subito che nella più parte delle cose buone o triste fatte in suo nome, egli spesso non ebbe nè merito nè colpa, perchè non aveva nè giudizio nè odio se non dettato e comandato (2). L'imperatore e il mondo stettero in potere di liberti e di donne: ed egli stesso diceva di non esser padrone in sua casa (3).

I liberti si vendicavano ora degli oltraggi patiti dagli antichi padroni coll'umiliare davanti a sè i grandi di Roma, e coll'usarli a strumento di loro turpitudini. Comandarono un Poside eunuco, un Arpocrate, un Polibio, un Callisto, amati e ricolmi d'onori. Potentissimi il segretario Narciso, e il ragioniere Pallante che lasciati in libertà di rubare a loro voglia divennero più ricchi dell'imperatore stesso. Pallante ammassò 300 milioni di sesterzi, e Felice fratello di lui, marito di tre regine, si arricchì nel governo della Giudea ove uccise e rubò e si credè lecito ogni misfatto. Pallante passato dalla servitù a scandaloso favore e a suprema potenza era onorato come discendente dei re di Arcadia, e si divertiva a dettare decreti al senato per reprimere il commercio delle matrone coi servi. E il senato per questa proposta gli destinò le insegne pretorie e quindici milioni di sesterzi, e per avviso di uno Scipione aggiunse che si dovevano pubbliche grazie al grande uomo che posponendo la sua antichissima no-

<sup>(1)</sup> Svetonio 14, 15, 23, 33; Tacito, Ann XI, 2; Dione LX, 1; Seneca, De morte Claudii Caes.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XII, 3.

<sup>(3)</sup> Svetonio 40.

Diltà al pubblico servigio consentiva di essere uno dei mistri del principe. Ma Pallante fece dire da Claudio che accettava solamente l'onore, e rimaneva contento al la sua prima povertà. Il senato allora cadendo a più tre pe bassezza, fece scolpire in bronzo il decreto con che i si lodava di antica parsimonia il liberto ricco di 300 mi lioni (1).

Costoro facevano e disfacevano a proprio talento:

v ndevano il privilegio della cittadinanza romana, disperano sovranamente di ogni ufficio pubblico, dell' erario, degli eserciti, delle fortune e delle vite dei catadini; per denaro davano il privilegio di portare integliato nell'anello i ritratti del principe; dettavano i decreti di lui, annullavano i suoi giudizi, gli davano a loro scelta la sposa (2). Onde un altro imperatore più tenti ebbe a dire di Claudio, che quando non aveva se co i liberti e la moglie era come un personaggio to da scena, e quasi un corpo senz'anima (3).

Pure questi liberti che governano l'imperatore e arricchiscono a spese del mondo, alle infamie sanno coppiare anche i savii consigli. E sotto lo stupido negloso della gloria dei duci si accresce la potenza mana al di fuori, sono respinti i nemici da ogni nemici da ogni nemici de contiera, e nell'interno si fanno utili provvedimenti e grandiosi lavori.

La cavalleria fu meglio ordinata: istituita una miia di soprannumero che stesse come riserva (4): gli ori trionfali dati facilmente, e spesso anche spre-

<sup>(1)</sup> Syetonio 28, 29; Tacito, Ann. XI, 29, XII, 53; Hist. V, 9; Dio-LX, 1; Plinio Hist. Nat. XXIII, 10; XXXVI, 7; Epist. VII, 29; VIII, Giuseppe Flavio, Guerra Giud. II, 12, 13; Giovenale, Sat. XIV, 91.

<sup>(2)</sup> Svetonio 29; Tacito, Ann. XII, 1 e 2; Dione Cassio LX, 3; Plinio XIII, 12.

<sup>(3)</sup> Giuliano, De Caesaribus; Filostrato, Vita di Apollonio Tianeo. V, 2.

<sup>(4)</sup> Svetonio 25.

cati: (1) ma i duci attendevano di proposito ad imprese che partorissero lode, e quasi dappertutto trionfarono delle male disposizioni dei popoli e dei re. In Affrica i moti dei Mauri cominciati già sotto Caligola furono repressi da Svetonio Paolino che prima d'ogni altro s'avanzò oltre l'Atlante, e la regione su partita in due provincie coi nomi di Mauritania Cesariana, e Tingitana (2). L'anno appresso fu intrapresa anche la spedizione in Britannia, ed eseguito il conquisto dell'isola, tentato solamente da Cesare e trascurato per prudenza da Augusto. Ne ebbe l'incarico Aulo Plauzio governatore delle Gallie, il quale vinte le difficoltà dei soldati ricusanti dapprima di avventurarsi ad un paese sconosciuto e creduto al di là dei confini del mondo, passò lo stretto, e prese di leggieri tutta la contrada fino al Tamigi. Ma i Britanni fuggiti dapprima si apparecchiavano sul fiume a gagliarda resistenza. Per lo che Plauzio non stimando sicuro assalirli con la sua gente chiese rinforzi e scrisse a Claudio di venire in persona al governo dell'impresa. E l'imperatore corso rapidamente il mare da Ostia a Marsilia, e traversata la Gallia passò da Gessoriaco (Boulogne) in Britannia, varcò con tutta l'oste il Tamigi, messe in rotta lo sforzo dei Brettoni, prese Camoloduno (Colchester) capitale dei Trinobanti, e assoggettò parecchie tribù. L'impresa fu compiuta in 16 giorni: e Claudio salutato più volte imperatore lasciò Plauzio al governo dei vinti, e dopo sei mesi di assenza-tornò a Roma e oltre al nome di Britannico che rimase poi più specialmente al suo siglio, prese tutti gli onori degli eroi:

An. di loma795. Di G. C. 42.

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XI, 20.

<sup>(2)</sup> Syetonio 24; Dione Cassio LX, 2; Plinio V, 1.

arco trionfale in città, un altro sulle rive galliche ve si era imbarcato: corona navale, quasi domatore dell'Oceano: trionfo solenne sul Campidoglio al quale salì in ginocchio mentre Messalina lo seguiva sopra agnifico carro. Fece pompa di corone d'oro una delle quali, donata dalla Spagna citeriore, pesava 7 mila l'ibbre. Profuse gli onori trionfali anche ai compagni. Poi spettacoli senza misura, corse, lotte di atleti, caccie di fiere, giuochi trionfali, sacrifizi, conviti e larghezze di ogni sorte al popolo e ai soldati (1).

Pure la vittoria non era compiuta; i Britanni si sollevarono più volte; e contro essi sorse a Camolo-duno la prima colonia romana stabilita da Ostorio Scapula successore di Plauzio; e fu preso anche Carattaco capo famoso dei Siluri (2) e mandato in catene a Roma ove i padri paragonavano quella mostra alle antiche di Siface e di Perseo (3).

In Germania fu combattuto felicemente coi Catti e coi Cauci da Sulpicio Galba e da P. Gabinio, il quale ebbe la gloria di riprendere l'ultima delle aquile romane rimaste in mano ai nemici dopo la sconfitta di Varo. Ai Cherusci chiedenti un re fu dato Italico, un ni pote di Arminio che stavasi a Roma: e Corbulone il Più valente uomo di guerra di questa età sottomise i ribellanti Frisoni, e si sarebbe spinto a cose maggiori, se ordini di Roma non lo costringevano a tornare alle stanze del Reno, ove egli invidiando la libertà degli antichi capitani tolse dall'ozio i soldati coll'occu-

<sup>(1)</sup> Tacito, Agric. 13; Dione Cassio LX, 4; Svetonio 17, 21, 24; Plinio XXXIII, 16. In un cammeo si vede rappresentato, secondo il Mongez, questo trionfo, con Messalina e Claudio vestito da trionfatore. Vedi l'Iconographie Romaine, vol. 2.

<sup>(2)</sup> Nella parte meridionale del paese di Galles.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XII, 31; Agric. 13 e 14.

parli a scavare un canale di 23 miglia tra Mosa e Reno (1).

In oriente seguendo l'uso antico di nutrire le discordie tra i Parti non potuti mai vincere colle armi, fu dato loro un re che ebbe tristi fortune; e Claudio ne menò vanto, e si paragonò per questo fatto ad Augusto. Ai Licii fu tolta la libertà per causa di loro discordie. I Bizantini che mandarono un'ambasciata a ricordare i loro meriti furono alleviati dei tributi per cinque anni: gli Iliesi andarono liberi da ogni gravezza in memoria dell'essere stati i primi padri di Roma: e quelli di Cóo ebbero immunità in grazia di Esculapio che recò la medicina nell'isola, e del loro concittadino Senofonte medico dell'imperatore. La Tracia sollevatasi fu vinta e ridotta a provincia: la Palestina riunita al governo di Siria: riconquistata l'Armenia: il Bosforo Cimmerio dato a un discendente del gran Mitridate; e come questi poscia tentò di scuotere il giogo fu preso e condotto a Roma in mostra al popolo (2).

In varie maniere su provveduto alla amministrazione delle provincie (3), al tempo stesso che si poneva ogni studio nell'afforzare ed allargare le prerogative imperiali a danno del senato e dei magistrati.
I consoli perderono il diritto di giudicare alcune cause
rimesse ai pretori (4), mentre i giudizi dei procuratori
incaricati nelle provincie di soprintendere ai servi e
alle private sostanze del principe ebbero forza quanto
le cose statuite da lui: e avuta giurisdizione, a poco

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XI, 16, 18; Dione Cassio LX, 1, 5.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XI, 8 ec.; XII, 10 ec. 23, 61, 63; Svetonio 25; Dione Cassio LX, 1; Eusebio, Chron.; Giuseppe Flavio, Ant. Giud. XIX, 5; XX, 7.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LX, 5.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LX, 4.

a poco presero l'autorità che perdevano i magistrati officiali. Così i liberti ministri della casa imperiale si uguagliavano alle leggi e al principe, il quale diveniva il solo magistrato, e convertiva la sua volontà in unica legge del mondo (1). Dopo l'impresa di Britannia sotto colore di agevolare la piena sottomissione dell'isola fu stabilito che ogni convenzione fatta coi Brettoni dall'imperatore o dai suoi legati avesse validità come se fosse sancita dai padri e dal popolo. Ene fece decreto il senato che afforzava l'imperatore coll'indebolire se stesso. Anche la licenza ai senatori per assentarsi da Roma e d'Italia, già dipendente da un senato consulto, divenne ora una grazia accordata dal principe (2).

Pure anche in mezzo al crescere della corruzione e della tirannide vi furono ordinamenti che mostrano il progredire dell'umana ragione. Mentre i filosofi scrivono che quantunque tutto sia permesso verso lo schiavo, il diritto comune degli esseri animati non soffre che tutto sia permesso verso l'uomo (3), un raggio di pietà entra anche negli ordinamenti dei despoti, e per legge s'impedisce al padrone di uccidere il servo impunemente come il bove e la pecora: è tolto il feroce diritto di vita e di morte, e l'uccisione di un servo è punita come omicidio. Contro l'uso di abbandonare i servi malati esponendoli nell'isola Tiberina, è ordinato che tutti gli esposti così divengano liberi, e che i padroni non abbiano più alcun diritto su questi infelici. Dall'altra parte a mostrare quanto fosse opera meritoria la liberazione dei servi fu punita per legge

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. IV, 15; XI, 5; XII, 60.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LX, 4, 5; Svetonio 23.

<sup>(3)</sup> Seneca, De Clementia I, 18.

la ingratitudine verso gli autori di sì gran beneficio, e il liberto non riconoscente poteva esser fatto servo di nuovo, e fu vietato l'assistere gli accusatori degli antichi padroni; e a chi contravvenisse a quest' ordine toglievasi la facoltà di far l'avvocato (1).

Legge umana fu pure quella che nelle Gallie aboliva non solo i sacrificii di uomini, ma anche tutta la feroce religione dei Druidi, quantunque eseguita con modi atrocissimi. Vietati sotto pena di morte tutti i segni di quella credenza: e un Gallo condotto a Roma per cagione di un processo fu dato al carnefice perchè aveva sulla persona l'uovo del serpente, un talismano druidico creduto buono a vincere le liti (2).

Anche a Roma si volse il pensiero alle riforme di religione, e Claudio studiò di rimettere in vigore le tradizioni degli aruspici, e l'antichissima disciplina d'Italia già tramandata dai maggiorenti d'Etruria, e guasta ora dalle superstizioni straniere (3). Egli sognava di ristorare la Roma degli avi, ed era tutto in citare e in imitare il passato. Nei trattati per assicurar la fede uccideva, come già i Feciali, una porca nel foro. All'udir terremoti e alla vista di sinistri uccelli ordinava preghiere e ferie secondo il rito degli avi: voleva i supplizi e le feste all'antica: anche nei conviti rinnuovò gli usi vecchi, quantunque il suo smodato e sconcio mangiare non avesse che far nulla colla prisca parchezza. Ma tutto questo era amor d'erudito, e pedanteria d'antiquario, non sentimento di ciò che fra

<sup>(1)</sup> Svetonio, Claud. 25; Dione Cassio LX, 5.

<sup>(2)</sup> Plinio XXIX, 3; XXX, 1; Svetonio Claud. 25; Aurelio Vittore, De Caesaribus 4.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XI, 15.

le istituzioni avite potesse profittare al presente. Ristabilì anche la censura abolita già da tanti anni, e presone egli stesso l'ufizio, creò secondo l'uso antico un collega, e si fece a riformare ogni cosa. Creò Deovi patrizi, chiamò a sindaçato cavalieri e senatori, Pregò gli indegni a uscire volontarii dagli ordini, lodò Con sua diceria i poveri che lasciavano spontaneamente curia e ne cacciò gli ostinati (1). Mentre i potenti Liberti vendevano a corte il diritto della cittadinanza, egli studioso, come Augusto, di mantener puro il sangue romano puniva fieramente chi usurpasse quel privilegio (2). Pure il numero dei cittadini crebbe di molto, e nel censo di Claudio se ne contarono sei milioni e 944 mila, mentre sotto Augusto erano soamente quattro milioni e 114 mila. Ora anche i proinciali cominciarono ad avere il diritto di entrare in senato. Claudio per riempire i vuoti fatti nella curia alle uccisioni di Tiberio e di Caligola propose di ammettervi i cittadini della Gallia Chiomata ai quali aveva Particolare affetto perchè era nato in Lione fra essi. avano i senatori si opposero chiamando quell'ammissione dannosa all'Italia e ingiuriosa all'onore di Roma, laudio sostenne la proposizione con grande sfoggio di rudizione antica: e fatto, come egli volle, il decreto, Edui antichi amici di Roma ebbero i primi l'onore i sedere nella curia (3).

In quel suo invasamento di esercitare la censura su tutto, riprese severamente la licenza del popolo che in teatro fischiava le tragedie del consolare Pom-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XI, 25; XII, 52; Svetonio, Claud. 16; Oth. 1; Dione Cassio LX, 5.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Claud. 25; Dione, loc. cit.; Plinio XXXIII, 8.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XI, 23 ec-

ponio (1); vietò agli usurai di fare ai figliuoli di famiglia prestanze pagabili alla morte dei genitori, e tassò la mercede degli avvocati a diecimila sesterzi entrando di mezzo tra i seguaci dell'antica severità vietante ogni ricompensa, e coloro che chiedevano troppo grossi guadagni (2). E sempre, secondo il suo solito, ai provvedimenti serii aggiungeva grandi sciocchezze: e quantunque altri si pigliasse giuoco di lui era continuo in dicerie e in editti, dei quali mandò fuori fino a venti in un giorno avvertendo tra le altre cose il popolo che, essendovi abbondante ricolta di vino, avesse cura di impeciar bene le botti, e insegnando a medicare i morsi delle vipere (3). Finalmente in quella sua mania di riforme, pensò anche all'alfabeto latino, e aggiunse tre nuove lettere che vi rimasero finchè durò la potenza di lui (4).

Tra le cose sue più lodevoli sono i provvedimenti contro gli incendii e la fame ai quali attese sempre con sollecita cura. In una carestia aveva corso pericolo dal popolo che lo assediò nel suo tribunale, e gli diceva improperii e gli scagliava pezzi di pane (5). Quindi rivolto ogni studio a togliere le occasioni di siffatti tumulti, a provvedere che la città non rimanesse mai sprovveduta, e che i grani di Affrica e di Sicilia potessero giungere anche nel verno, fece costruire un gran porto e un faro alle foci del Tevere per facile

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XI, 13; Plinio VII, 17.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XI, 5-7 e 13.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Claud. 16. Andò fama che meditasse anche di fare un editto quo veniam daret, flatum crepitumque ventris in convivio emittendi, cum periclitatum quendam prae pudore ex contumelia reperisset. Svetonio 32.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. XI, 13, 14; Syetonio, Claud. 41.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. XII, 43; Svetonio 18.

approdo alle navi. Era un pensiero di Cesare, e ora, superati tutti gli ostacoli, fu recato ad effetto e riuscì opera magnifica e stupenda (1). Dopo a incoraggiare i trasporti fu trovato un modo che in qualche parte somiglia a ciò che fanno le compagnie di assicurazione nei tempi nostri. Si assicurava ai navigatori un determinato guadagno sul grano trasportato da essi, e si mettevano a carico dello stato i danni delle tempeste. Vi furono anche premi e privilegii ai costruttori di navi: i Romani ebbero sgravio dai carichi della legge Papia Poppea sui matrimonii: i Latini furono privilegiati della cittadinanza romana; e alle donne che costruissero navi fu dato il diritto delle madri di quattro figliuoli (2).

Altra opera molto magnifica fu l'acquidotto che cominciato già da Caligola e compiuto da Claudio e appellato dal suo nome (3) portò un altro fiume fino sui colli più alti di Roma. Furono raccolte da sorgenti diverse due acque l'una delle quali detta propriamente Claudia veniva da 38 miglia presso la via di Subbiaco, e l'altra detta Aniene Nuova perchè derivata dal fiume dello stesso nome, partiva da quattro miglia più lungi. Fuori di Roma correvano separate sui medesimi archi, e Poscia confondendosi insieme in città, da 92 serbatoi si distribuivano a case private, a edifizii pubblici, a terme, ad alloggiamenti militari, a teatri, a giardini, a fontane: ed erano in sì grosso volume che

<sup>14;</sup> Ciovenale, Sat. XII, 75; Nibby, Della via portuense e dell'antica città di Porto, pag. 41 ec. Roma 1827.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Claud. 18 e 19.

Area (3) Frontino, De Aquaed. 13; Svetonio, Calig. 21, e Claud. 20; Tacito, XI, 13.

formavano più d'un terzo di tutta l'acqua di Roma (1). L'acquidotto che costò 55 milioni e 500 mila sesterzi (10,813,376 lire ital.) era per testimonianza di Plinio la più gran maraviglia del mondo (2). Ne rimangono anche oggi grandi avanzi in campagna e in città, e gli archi della Porta Maggiore ove l'acqua passava sopra le vie prenestina e labicana sono la parte più bella sopravvissuta alle rovine del gigantesco edifizio.

Ma anche più prodigioso fu il lavoro intrapreso per disseccare il lago Fucino nei Marsi coll'intendimento di rendere liberi all'agricoltura i fecondi campi d'attorno inondati spesso dal traboccare del lago. Il liberto Narciso presedè a questa opera di incredibile spesa: e dopochè 30 mila uomini ebbero lavorato per undici anni continui a scavare tra gli scogli dei monti un canale, lungo tre miglia che scaricasse le acque nel Liri, Claudio per inaugurar l'opra con solenne festa, armò triremi e quadriremi sul lago e fece venire 19 mila prigioni che combattessero in battaglia navale. Le ripe e i monti d'attorno a modo di anfiteatro si empirono di folla innumerabile venuta al grande spettacolo da Roma e dalle terre circostanti. Presedè l'imperatore vestito d'insigne paludamento, e non lungi stava Agrippina in clamide d'oro. Gli infelici destinati ad uccidersi per dare spettacolo alla turba indirizzarono all'imperatore l'estremo saluto: e come egli rispose, Salute a voi, essi si reputarono graziati,

<sup>(1)</sup> Frontino dice che i condotti della Claudia e dell' Aniene Nuova portavano 9345 quinarie, mentre gli altri sette condotti (Appia, Aniene Vecchia, Tepula, Giulia, Vergine, Marcia, Alsietina) uniti insieme avevano 15460 quinarie. De Aquaed. 13, 21, 72, 76, 87; Nibby, Roma antica, I, 343 ec.

<sup>(2)</sup> Plinio XXXVI, 24.

niuno voleva combattere. Del che Claudio andato in furia meditava di ucciderli tutti di ferro o di fuoco: ma bastarono esortazioni e minaccie per indurli alla Pugna: e quando ebbero appagata la curiosità della turba con molta effusione di sangue fu fatta cessare la battaglia e impedita l'intera uccisione. Alla fine fu aperto l'emissario, ma non sgorgò se non poca parte delle acque perchè avevano errato nel calcolo, e il canale non era liveltato neppure a metà della profondezza del lago. Quindi fu mestieri di ritornare sui lavori: e al la fine dopo nuovi spettacoli fu data la via alle acque che proruppero a furia menando spaventoso rumore e rovina (1). La grande opra trascurata in appresso riase inutile, e fu mestieri di ripigliarla all' età nostra per impedire i danni del lago che durano oggi come nei tempi antichi (2).

Mentre l'imperatore era tutto nelle opere publiche e nei pensieri della censura, i liberti e la molie gli contaminavano la casa con infami tresche, che le a tutti ignoravansi da lui farneticante dietro agli lichi costumi.

Dopo avere ripudiato due mogli si era sposato con leria Messalina dalla quale ebbe Ottavia e Britannico mosi in appresso per loro sciagure. Ella portò al lo lino l'infamia delle feroci libidini e mutò in postriblo il palazzo imperiale. D'accordo coi liberti più fariti governava a sua voglia il marito, lo abbrutiva l'à che mai tra voluttà e gozzoviglie, gli empiva l'ani-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XII, 56, 57; Svetonio, Claud. 20, 21; Plinio XXXVI, Dione Cassio LX, 2, 6.

<sup>(2)</sup> Afan De Rivera, Della Restaurazione dell'emissario di Claudio e lo scolo del lago Fucino, Napoli 1836; Colletta, Storia del reame di Nabi, VI, 1, 3.

mo di paure, e ne usava il terrore alle proprie vendette. Per gelosia gli fece uccidere Giulia sorella di Caligola, ed esiliare in Corsica il filosofo Seneca accusato di adulterio con essa. Fece uccidere anche il patrigno Appio Silano perchè non volle condiscendere alle sue turpi voglie (1). Tirava le matrone a oscene tresche in palazzo: e voleva testimoni di loro infamia i mariti i quali erano premiati di ricchezze e di ufficii se compiacenti, e uccisi se resistenti. E tristo a chi tentasse di far noti a Claudio-quei vituperi (2). Le lordure della corte andarono al sommo, e furono strumento a nuove fortune. I liberti e la sconcia donna trovarono sconcissimi adoratori. Lucio Vitellio padre a quello che fu imperatore in appresso, bruttò in corte la fama di severa virtù procacciatasi nel governo di Siria, e rimase ai posteri sozzo esempio di adulazione servile. Fu il primo ad adorare Claudio come un Iddio, rese culto alle statue di Pallante e di Narciso: e ottenuto per grazia particolare di levare i calzari a Messalina, ne teneva sempre uno sotto la toga, e lo venerava e baciava (3).

L'indignazione pubblica contro le insanie di corte sì manifestò in parecchie congiure di patrizi intesi a toglier di vita Claudio per non esser più bersaglio ai furori della imperiale meretrice (4). Fu spinto alla rivolta Cammillo Scriboniano comandante in Dalmazia, il quale con una lettera piena di minaccie fece tanta paura all'imperatore che questi pensò di abdicare. Ma presto andò a monte la tentata rivolta perchè i soldati

<sup>(1)</sup> Svetonio, Claud. 37; Dione Cassio LX, 3.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LX, 5.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. VI, 32; Svetonio, Vitell. 2.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Claud. 13, 36; Tacito, Ann. XI, 28.

veduto un tristo augurio non tennero il fermo, e Camno illo abbandonato fu costretto ad uccidersi. Ricercato
en illo abbandonato fu costretto ad uccidersi. Ricercato ad uccidersi. Ricercato ad uccidersi. Ricercato ad ucc

Per opera dei liberti e delle mogli di Claudio, a mche il regno di lui fu pieno di sangue. Rancori, libidini, avidità, gelosie furono a molti cagione di morte. Uccisi 35 senatori, 300 cavalieri, moltissimi cittadimì (2). Valerio Asiatico fu ucciso perchè Messalina ne Voleva i sontuosi giardini: uccisa Poppea per pretesto adulterio con lui: ucciso anche il liberto Polibio dopo er servito da drudo a Messalina (3), la quale sem-Pre più furiosa in sue sconcezze correva notturna le ♥ie in cerca di avventure, andava pei lupanari, teneva Più adulteri in corte, ed era sì accesa di Mnestere istrione che per vincerne le repugnanze gli fece ordire da Claudio stesso di obbedirla in ogni sua vo-Slia (4). Da ultimo sprezzando le facili turpitudini si Volse a non più conosciuti piaceri, e ardendo furiosamente di Silio giovine nobile, il più bello di Roma, Pubblicamente andava a casa all'adultero, gli profondeva onori e tesori; e sì crebbe in questo furore che Pensò di sposarlo e regnare con esso: e questa grande

<sup>(1)</sup> Plinio Epist. III, 16; Svetonio Claud. 13, 35; Dione Cassio LX, 3; Marziale I. 14.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Claud. 29; Seneca, De morte Claudii Caesaris.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XI, 1 ec.; Dione Cassio LX, 5.

<sup>(4)</sup> Dione, loc. cit.; Tacito XI, 36; Giovenale Sat. VI, 115.

infamia, dice Tacito, le piacque come ultima voluttà dopo avere scialacquato tutte le altre. Colta l'occasione di un viaggio di Claudio a Ostia, la moglie dell'imperatore prese a marito l'amante, e vi furono testimoni e contratto e dote, e sacrifizi, e convito e velo e tutte le solennità delle nozze (1).

I liberti di corte inorriditi di tanta audacia e temendone rovina a se stessi agitarono se fosse da strappare da quello strano amore la donna per via di segrete minaccie. Dopo vario consultare, Pallante e Callisto per paura si rimasero da ogni pratica: ma Narciso fermo a troncar la tresca, per mezzo di due cortigiane fece sapere a Claudio in Ostia le vergogne della sua casa, e poscia gli confermò egli stesso la strana novella. L'imperatore impaurito già si credeva rubato, con la moglie, l'impero, nè sapeva a qual partito appigliarsi. Alla fine fu stabilito che prima provvedesse alla sua sicurezza riparandosi fra i pretoriani nel campo: poi si penserebbe alla vendetta degli adulteri. I quali intanto menavano grande orgia simulando una festa di vendemmia: Silio era incoronato di edera, e Messalina brandiva il tirso fra cori procaci e furiose baccanti. Fra quelli schiamazzi Vezio Valente un medico adultero dell'imperatrice (2) inerpicatosi sopra un albero disse che di lassù vedeva venire da Ostia un'atroce tempesta. E difatti venivano Claudio e Narciso apparecchiati a vendetta. I festeggianti si dispersero subito: Silio per mostrar sicurezza andò agli ufficii del foro; Messalina agli orti Lucullani, e benchè fuori di sè per la grande sciagura risolvè di farsi incontro al

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XI, 26; Svetonio, Claud. 36, 39; Giovenale, Sat. X, 331 ec.

<sup>(2)</sup> Plinio XXIX, 5.

marito per disarmarlo colle preghiere. Condusse seco i comuni figliuoli, e la più vecchia delle Vestali, e traversata la città fra i segni manifesti dell'universale dispregio, appena s'incontrò in Claudio gridava: volesse udire la madre di Britannico e di Ottavia: ma Narciso le ricopriva la voce ripetendo a Claudio le infamie di lei. Ai figliuoli non fu permesso accostarsi: la Vestale su rimandata con promessa che si ascolterebbero le discolpe. Claudio stava muto, e Narciso intento ad accenderlo gli mostrò le spoglie imperiali Portate in casa all'adultero, e trattolo in mezzo al campo eccitò i soldati a gridare che si punissero i rei. Quindi Silio fu condotto subito al tribunale: e non tentò difesa nè indugi, ma pregò gli affrettassero la morte. Furono uccisi più senatori e cavalieri complici delle imperiali vergogne, e con essi anche Mnestere quantunque Claudio ne sentisse pietà (1).

Intanto Messalina negli orti Lucullani allungava la vita, componeva suppliche con qualche speranza; con talor con ira; sì fu superba fino allo estremo. Che se Narciso non le avesse affrettata la morte, ricadevagli sul capo la rovina. Perocchè Claudio tornato a casa, e datosi a gozzovigliar più per tempo, come ne fu ammolcito, e riscaldato dal vino comandava, si andasse ad annunziare alla misera, tal parola dicono usasse, che venisse il dì appresso a difendersi. Il che udito, e veduto allenar l'ira e tornar l'amore, e tenendosi se s'indugiasse più, la notte vicina e la menoria del letto maritale; Narciso esce fuori, ed intima d'centurioni e al tribuno lì presenti, aversi ad eseguire la morte; così comandava l'imperadore. Fu dato loro

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XI, 26-36.

per guardia e soprastante, Evodo uno dei liberti. Questi volato ai giardini trovala in terra stramazzata; e sedutale appresso Lepida sua madre, non amica alla figlia nella felicità, ma ora vinta a pietà dalla sua estrema miseria. Consigliavala a non aspettare il sicario; passata era oramai sua vita; non altro restava a cercare che morte onorata. Ma in quell'animo dalle libidini corrotto non capeva onore; nè altro che lacrime e lamenti vani n'uscivano. Quando dall'impeto de vegnenti spalancate le porte, ecco senza far parola il tribuno, e con gran furia di servili villanie il liberto. Allora soltanto fecesi capace di sua fortuna, e preso il ferro se ne diè tremando malamente per la gola ed il petto, finchè da un colpo del tribuno fu trafitta. Il corpo fu conceduto alla madre. A Claudio banchettante su annunciato, esser morta Messalina, senza dire se di propria mano o d'altrui. Nè egli cerconne; ma chiesto un bicchiere seguitò al solito il convito. Ne' dì seguenti non fece segno d'odio, gioia, ira, dolore, o niuno umano affetto; non quando vedeva gli accusatori gioire, non quando i figliuoli dolersi. Aiutollo il senato a quell'oblio, ordinando si levassero il nome e l'effigie di lei da ogni luogo pubblico e privato. A Narciso furono decretate le insegne da questore; cosa da poco a lui, che già sovrastava a Pallante e Callisto. E bene stette tutto ciò; ma n'avevano a seguire effetti pessimi, e tristezze non vendicate (1) ».

Claudio quantunque avesse detto ai pretoriani di ucciderlo se dopo tanti matrimonii infelici si ammo-gliasse novellamente (2), non poteva star libero da un

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XI, 37, 38.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Claud. 26.

giogo di donna. E i liberti furono subito in gran faccenda per dargli altra moglie, e più donne sfoggiarono di nobiltà, di bellezza, e di ricchezze a mostrarsi degne di tali nozze. Lollia Paolina già moglie di Caligola era sostenuta da Callisto: Narciso instava a favore di Elia Petina già ripudiata altra volta: ma vinse Pallante protettore di Agrippina figliuola di Germanico, mipote di Claudio, sebbene le leggi romane e la pubblica opinione riprovassero come incestuose le nozze fra zio e nipote. Claudio già preso dai vezzi di Agrippina fu eccitato più da Vitellio il quale facendosi ora strumento di altre brutture gli dette ad intendere come quella unione volevasi pel bene universale dal Popolo e dal senato. Anche nella curia alcuni protestarono a gara che se l'imperatore indugiasse le nozze, ve lo costringerebbero a forza, e decretarono che d'ora in poi potessero unirsi legittimamente zii e ni-Poti: vergognoso monumento di servitù e di ambizione che durò fra le leggi fino all'impero di Nerva (1).

Agrippina fatta moglie recò tutto a sua obbedienza. Era bella di persona, superba e feroce di animo. Aveva avuto oscene tresche col fratello Caligola, ed era stata moglie a Domizio Enobarbo, uomo brutto d'infami delitti e degno compagno di lei come confessava egli stesso quando agli amici congratulantisi per la nascita di un figliuolo rispose che da Agrippina e da lui non pot eva nascere cosa che non fosse detestabile e dannosa al genere umano (2). E questo figliuolo nato coi piedi avanti a significare sciagura (3), chiamato Domi-

Tacito, Ann. XII, 1 ec.; Svetonio Claud. 26; Dione Cassio LX, 5.

Svetonio, Ner. 6; Tacito, Ann. IV, 75; Dione compendiato da Sifi-LXI, 2.

<sup>(3)</sup> Plinio VII, 8.

zio dapprima, fu più tardi Nerone. La mania del comandare vinceva in Agrippina ogni altra passione: ad
essa faceva servire oro, libidini, crudeltà. Con le sue
arti si rese devoti tutti i potenti di corte, e ottenne
da Claudio ogni sua voglia. Ebbe titolo d'Augusta, e
fu veramente imperatrice. Dava udienza ai cittadini,
rispondeva sulle faccende di stato, trattava cogli ambasciatori, presedeva ai giuochi in clamide d'oro, assisteva ai giudizi, andava in cocchio al Campidoglio,
sedeva innanzi alle romane insegne nelle comparse
solenni (1). E per mostrare la sua potenza anche alle
genti allcate fece mandare in suo nome una colonia
di veterani sul Reno dove era nata (2).

Usò ogni delitto per ingrandire se stessa e per inalzare all'impero il figliuolo a nome del quale voleva regnare in appresso, come ora regnava a nome del vecchio marito. Sotto varii pretesti e false accuse perdè tutti quelli che in qualunque maniera le dessero ombra. Silano fu accusato e costretto ad uccidersi perchè fidanzato ad Ottavia che ella voleva sposare al proprio figliuolo; e fu bandita anche la di lui sorella Calvina. A Statilio Tauro portarono morte le molte ricchezze che Agrippina desiderava per sè. Lollia Paolina rea di essere ricchissima e di avere aspirato alle nozze del principe fu mandata in esilio ove presto un tribuno le portò la morte. Una Calpurnia ebbe l'esilio perchè Claudio un di rammentandola a caso ne lodò la bellezza. Più tardi pei medesimi intrighi donneschi fu uccisa Domizia Lepida parente dei Cesari, pericolosa ad Agrippina, perchè anch'essa bella, giovane,

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XII, 22, 37, 42, 56. Dione Cassio LX, 6.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XII, 23. Si chiamò Colonia Agrippina, e dette principio alla città di Colonia che è oggi la più cospicua del Reno.

ricca, impudica, violenta e gareggiante con lei di vizi non meno che di prospera fortuna (1). E il figlio di Asrippina che era nipote di Lepida, ed aveva avuto prima educazione da lei, per far piacere alla madre testimoniò contro alla zia (2).

In cima ad ogni pensiero di Agrippina stava l'inna lzamento di questo figliuolo all'impero. Dapprima gli a veva messo d'attorno Seneca richiamato dall'esilio di Corsica perchè gli sosse maestro di studii, e consi-Sliere a giungere al principato (3). E come primo passo a ciò era l'adozione di lui nella casa imperiale, volse a questo intento ogni studio, sostenuta nell'opera Pallante suo adultero il quale eccitò Claudio a provvedere al bene dello stato coll'afforzare di questo a i vito la fanciullezza del suo Britannico. E l'imperatore d po aver fatto in senato una gran diceria adottò il fi slio di Agrippina nella famiglia Claudia e nel nome dei N eroni (4): poi gli anticipò la toga virile perchè paresse a to agli affari, lo destinò console pel ventesimo anno, colmò di onori, e lo sposò alla sua figlia Ottavia (5). nome di Nerone si fecero donativi ai soldati e alla P ebe: a lui riserbate le parti graziose: e quanto più e Sli era esaltato più si deprimeva Britannico che lasempre senza alcun segno di onore, ai giuochi c = censi fu portato come fanciullo in pretesta, mentre N cone comparve in veste trionfale perchè si argomensse di loro varia fortuna. Poi perchè rimanesse senza segno, la matrigna allontanò da lui chiunque gli mo-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XII, 4, 8, 22, 59, 64, 65.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Ner. 7.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. 8; Svetonio, loc. cit.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. XII, 25, 26; Svetonio, Claud. 39.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. XII, 58.

strasse compassione e affetto, e, fatti esiliare o uccidere gli educatori più fidi, lo pose in mano a gente venduta (1).

Per raggiungere pieno il suo scopo la feroce donna meditava anche l'uccisione di Claudio, in cui temeva si risvegliassero gli affetti di padre, ma non osò il misfatto finchè non si fu assicurata delle coorti pretorie col togliere ad esse i capi antichi, e col darne il comando a Burro Afranio, il quale stato fin qui di fama egregia nella milizia, ora per riconoscenza e per ambizione prestò l'opera sua a sostegno delle infamie di corte. Ella studiò anche di rovinare Narciso che le era di ostacolo, e lo assalì con accuse: ma questi non perduto di animo le resisteva a viso aperto, le rinfacciò la donnesca insolenza e le soverchie speranze e prese a sostener apertamente Britannico (2).

Fra queste agitazioni di corte Claudio ignaro sempre delle tristizie domestiche, alla fine seppe che si preparava rovina al suo figlio; e un giorno parlò minaccioso alla moglie, e fatte carezze a Britannico come a ristorarlo della trascuranza passata, gli promise la toga virile prima del tempo, affinchè il popolo romano avesse un vero Cesare (3).

Allora Agrippina a impedire che rovinasse ad un tratto tutta l'opera sua, affrettò l'estremo misfatto, cogliendo l'occasione ché Claudio rimaneva senza guardia perchè Narciso affranto sotto il peso di tante cure era andato in Campania a cercar salute. Stabilito di spegnere il marito con morte che non fosse nè troppo

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XII, 26, 41; Svet. Ner. 7.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XII, 4, 57, 65.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Claud. 43.

rapida nè troppo lenta, fu chiamata Locusta avvelenatrice famosa tenuta fra gli strumenti di regno: e il tossico preparato dall'arte di lei fu amministrato al veschio in un piatto di funghi, dei quali era ghiottissimo (1). Ma come questo non produsse altro che un breve scioglimento d'intestini e parve fallire all'effetto, ebbero tosto ricorso all'aiuto del medico Senofonte il quale come a promuovergli il vomito gli cacciò in gola un rapido veleno, e lo finì ai 13 ottobre.

Roma 8 Di G.

Intanto al di fuori senato, consoli e sacerdoti facevano voti per la salute dell'imperatore: e in corte per aver tempo a proclamar Nerone si fingevano cure al malato, e si chiamavano commedianti come a distrarlo. Agrippina pose guardie a tutte le entrate, ritenne in camera i figliuoli di Claudio, abbracciava Britannico chiamandolo ritratto vero del padre, e faceva dire che il malato stava meglio. Finalmente preparata ogni cosa, e venuto il momento annunziato propizio dagli astrologi, al mezzodì si aprirono ad un tratto le porte, e Nerone accompagnato da Burro si Presentò alla-coorte di guardia, la quale indettata dal capo lo accolse con grida di gioia, e lo trasportò in lettiga al campo, ove egli aringò i soldati, promise larghi donativi, e fu gridato imperatore da tutti. L'elezione delle milizie fu confermata anche da un decreto dei padri, nè vi fu esitanza nelle provincie cui poco importava del nome del padrone.

Poscia si fecero esequie solenni. Agrippina e Nerone piangevano; e questi recitò al morto una grande Orazione composta da Seneca, e ricordate le glorie antiche dei Claudii, lodò gli studii liberali del principe,

<sup>(1)</sup> Plinio XXII, 46...

e fece rider tutti discorrendo di sua provvidenza e saggezza. Lo posero anche fra i Numi; Agrippina gli inalzò un magnifico tempio sul Celio: e allora andò attorno un motto di Gallione fratello di Seneca che diceva Claudio tirato in cielo con un uncino come i condannati che si trascinavano alle gemonie. Nerone più tardi disse anche che i funghi erano cibo da Dei; e Seneca dopo le lodi dell'orazione funebre sfoggiò di arguzie per far ridere il mondo sulla morte e sull'apoteosi del vecchio assassinato dalla feroce moglie (1).

Nerone salì sul trono a 47 anni; e anch' egli ebbe lode di mitezza nei primi tempi quando si lasciò governare da Burro e da Seneca, a suggerimento dei quali con programma letto nella curia promise buona amministrazione e severa giustizia, e guerra alla tirannide dei delatori. Le porte della sua casa sarebbero chiuse alla baratteria e agli intrighi. Voleva che il senato ripigliasse i suoi ufficii antichi, e che l'Italia e le provincie del popolo stessero nella giurisdizione dei consoli: a sè riserbava solamente il comando degli eserciti e promise di governare secondo le prescrizioni di Augusto (2).

Sulle prime si mostrò severo contro le spese soverchie, fece pompa di liberalità e prometteva clemenza con sue dicerie composte da Seneca; e quando gli presentarono una sentenza di morte da sottoscrivere gridò che avrebbe desiderato di non saper di lettera (3). E anche alcuni altri fatti risposero alle parole in modo che Tacito afferma che rimaneva come un'apparenza

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XII, 66 ec.; XIII, 3; Svetonio, Claud. 44 ec.; Ner. 33; Dione Cassio LX, 6; Giovenale, Sat. VI, 619; Seneca, De morte Claudii Caesaris.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XIII, 4; Svetonio, Ner. 10.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XIII, 11; Svetonio, Ner. 10, 16.

di Repubblica (1). Il senato ebbe libertà di fare utili provvedimenti: e vi furono leggi nuove e riforme (2). Puniti i questori dell'erario aggravanti la mano sul po-Polo (3); frenate le prepotenze e le ruberie dei governatori delle provincie, e condannati tra essi quelli che on erano salvati da scelleratezze care alla corte. Fu Condannato anche un delatore stato già strumento alle Vendette di Messalina (4). Oltre ad abolire o mitigare imposte più gravi, Nerone assordato dai lamenti del Popolo contro i pubblicani meditava in appresso di to-Si ier via le dogane: ma come lo distolsero da ciò i se natori che lodando la sua magnanimità gli mostrarono che rovinerebbe lo stato se mancassero i modi di bilanciare le uscite e le entrate, egli con un editto rdinò che si pubblicassero le tariffe tenute fino allora segrete; le riscossioni tralasciate, dopo un anno non sì potessero ripetere; che a Roma e nelle provincie Fossero giudicati prima d'ogni altra causa i richiami contro i pubblicani; che i soldati godessero immunità t rafficavano: ed altri provdimenti giustissimi, dice Tacito, serbati qualche tem-▶ • , e delusi in appresso. Pure rimase la soppressione ella quarantesima e della cinquantesima introdotte il-Ecitamente dai pubblicani sulla esportazione e imporzione delle mercanzie. E le provincie oltremare surono liete della legge che rese meno gravoso il diritto sul trasporto del grano, e che liberò le navi dal da-Zio (5). Le nazioni delle Alpi marittime ebbero il di-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIII, 28.

<sup>(2)</sup> Dione comp. da Sifilino LXI, 4.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XIII, 28.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. XIII, 30, 31, 33, 43; XV, 20-22.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. XIII, 50 51.

ritto del Lazio: le Alpi Cozie e il Ponto furono ridotte a provincie (1).

Una legge sui testamenti intese a impedire le frodi dei falsarii: e nelle liti stabilito lo stipendio che dai contendenti doveva pagarsi agli avvocati, fu vietato di dar mercede ai senatori perchè pagati dal pubblico (2). Contro quelli che privi di figliuoli fingevano di adottarne per aver diritto agli onori, e li emancipavano appena ottenuto l'intento, il senato decretò che per adozioni simulate niuno potesse aver pubblici ufficii nè eredità (3). Tornò in campo anche la questione dei liberti cresciuti oltremodo e divenuti insolenti contro agli antichi padroni; e chiedendo alcuni che con legge generale vi si mettesse riparo, Cesare rispose al senato che si voleva distinguere gli innocenti dai rei, e fare ragione in particolare a qualunque padrone che desse querela ai liberti, senza derogare in generale a niuno dei diritti della libertà una volta donata (4). Ma fu rinvigorito con nuove disposizioni il senato consulto che dannava a morte tutti gli schiavi di una casa in cui da uno di essi fosse stato ucciso il padrone: e il tremendo decreto fu messo ad effetto quando fu trovato spento in sua casa Pedanio Secondo presetto di Roma, e Nerone nel dissenso dei padri sostenne l'avviso più fiero, e quattrocento schiavi, malgrado le grida furibonde del popolo, furono mandati a morte (5).

I primi cinque anni di Nerone andarono celebrati

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XV, 32; Svetonio, Ner. 18; Aurelio Vittore, De Cassaribus, cap. 5.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Ner. 17.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XV, 19.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. XIII, 26, 27.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. XIII, 32; XIV, 42-45.

come modelli di savio e giusto governo (1). Pure abbondano anch'essi di infamie e di morti, e la reggia continua a bruttarsi di sangue domestico, e presto crescono i mali pubblici e scemano i rimedii. Agrippina cominciò il nuovo regno col far morire di stento Narciso in dura prigione, e coll'ordinare che fosse ucciso senza saputa del figlio Giunio Silano proconsole d'Asia per timore che vendicasse il fratello già spento da lei (2). Agitata da insaziabile smania d'impero voleva governare a suo arbitrio il senato, lo faceva adunare in palazzo, e si stava dietro a una tenda per ascoltarne, non veduta, i decreti. Si apprestava anche a salire sul tribunale col figlio per dare udienza agli ambasciatori di Armenia, se non vi rimediava un accorgimento di Seneca, il quale suggerendo all'imperatore di farsi incontro alla madre, e di differire ad altro giorno l'affare, impedì quello scandalo sotto colore di filiale reverenza (3).

Resa vide côme Seneca e Burro governatori di Nerone, quantunque inalzati da lei, mirassero a toglierle ogni influenza sull'animo del figliuolo, ogni autorità nel governo; e sostenuta dal liberto Pallante cominciò governa ardente d'intrighi. Nerone le lasciò sulle prime gli usati segni d'onore (4): ma come questi non bastavano a lei cupida di tutto il comando, egli cominciò a pigliarla a noia insieme con Pallante che con trista arroganza ne secondava le voglie. Burro e Seneca a soffiare nella nascente discordia, e a porre osni studio in accrescerla per afforzare la loro potenza

<sup>(1)</sup> Aurelio Vittore, De Caesaribus, cap. 5.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XIII, 1, 2; Plinio VII, 11.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XIII, 5.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. XIII, 2; Syctonio, Ner. 9.

sulle rovine della fiera donna. Nè questi educatori, commecchè lodati di severi costumi, badavano troppo ai modi di raggiunger l'intento. Per sottrarre il figliuolo dalla influenza materna gli si fecero arrendevoli, gli allentarono il freno, gli lasciarono attorno un Senecione e Ottone, giovani corrotti entratigli in grazia per via di lussurie, e gli messero davanti un' Atte liberta, della quale egli che già aborriva la virtù della casta moglie, arse furiosamente. La madre fremente lo svergognava, ed egli si accendeva di più, e non dava ascolto a rimproveri. Nè a ricovrar la sua autorità le valse il tentar nuovi espedienti, nè il far carezze, nè l'offrirsi pronta a tener mano alle lascivie del figlio, nè il porgersi umile quanto prima era stata superba. Gli amici avvisarono Nerone perchè stesse in guardia contro quelle false mostre e lo indussero anche a togliere a Pallante, favorito di lei, il maneggio delle finanze datogli da Claudio. Allora Agrippina a modo di forsennata proruppe a grandi villanie contro i ministri, minacciò di rivelare tutti i delitti con cui era stato tolto l'impero a Britannico, e di condurlo nel campo tra i soldati a punizione del figlio ingiuriatore della madre: e nel suo furore invocò Claudio dal cielo, e le ombre di tutti gli uccisi, e le tante inutili scelleratezze (1).

Le quali ire non servirono ad altro che a prepararle l'ultima rovina, e ad affrettare la morte del figlio di Claudio al quale pur nocquero gli amori del popolo e dei grandi. In un'orgia di corte Britannico fu invitato a cantare coll'intendimento di renderlo ridicolo e spregiato; ma il giovinetto cantò con ferma

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIII, 12-14.

voce alludendo alle sue sciagure e all'impero rapitogli, e mosse a pietà i circostanti e accrebbe odio a Nerone. Il quale a liberarsi dall'emulo chiamò l'avvelenatrice Locusta: e dopo una prima prova riuscita An. di vana fu composto tale veleno, che amministrato al gio- Di G. C. vinetto alla mensa imperiale gli tolse ad un tratto e voce e siato. Al subito caso si spaventarono i commensali non consapevoli: Ottavia sorella di Britannico non ardì far segno di dolore o d'amore: Agrippina smarrita al vedersi togliere quell'ultimo appoggio sentì che cosa si preparava anche a lei. Nerone rimase coricato com'era, e fingendosi nuovo disse esser mal caduco di cui il giovinetto pativa fin dall'infanzia.

La medesima notte si fecero mediocri funerali già Preparati, e l'imperatore si scusò al pubblico della Piccola pompa, e disse che aveva affrettato l'esequie Per non prolungare ai cittadini il dolore dell'acerbo caso. Locusta ebbe ampli poderi e discepoli cui inse-Spava sua arte. I beni di Britannico furono donati ai Più potenti per farli tacere: e quelli stessi che affetvano più gravità di costumi, cioè Burro e Seneca, volontari o forzati presero case e ville. Anche Agrip-Pina ebbe parte alla preda (1).

Ma per larghezze non si attutavano le ire di lei. Abbracciando Ottavia, esaltando i più nobili, accarezzando centurioni e tribuni, ammassando denari cercava fautori e capi di parte. Allora Nerone le fece toglier le guardie avute prima come moglie del principe, Poi come madre, e la mandò in altra casa lungi da se ove la visitava di rado e con studiata freddezza, le mise d'attorno gente che in ogni modo la trava-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIII, 15-18; Svetonio, Ner. 33.

gliasse (1). E nella cresciuta disgrazia essa non solo rimase deserta da tutti, ma fu accusata di cospirare contro al figliuolo per isposare e portare all'impero Rubellio Plauto nipote d'Augusto. Ordirono la trama due donne: Domizia zia paterna di Nerone, e nemica aperta di Agrippina, e Giunia Silana che per causa di offese patite era passata segretamente dall'amicizia all'odio contr'essa. L'istrione Paride liberto di Domizia portò l'accusa all'imperatore, il quale atterrito pensò subito di uccider Plauto e la madre, e di togliere il comando dei pretoriani a Burro stimato complice come antica creatura di Agrippina: ma lo lasciò al suo posto per le assicurazioni di Seneca. Burro promise che spegnerebbe Agrippina se fosse provata l'accusa, ma pregò instantemente perchè alla madre accusata da genti nemiche si concedesse la difesa che non negavasi agli altri: e avuto egli stesso l'incarico di esaminarla, adempì quell'uffi-'cio alla presenza di Seneca e di alcuni liberti. Agrippina quantunque vergognosa di esser costretta a difendersi avanti a uomini inalzati da lei, serbò l'usata fierezza: respinse le accuse, ricordò tutto quello che aveva fatto per mettere in trono Nerone, e riuscita ad avere un abboccamento con lui ottenne vendetta contro ai suoi delatori, alcuni dei quali ebbero l'esilio, altri la morte. Andò salvo solamente Paride, necessario alle libidini del principe (2).

Pure il credito rimase ai ministri, i quali per conservare in loro mano il governo chiusero più che mai gli occhi ai disordini di Nerone: e per questa facilità egli che prima aveva cercato di coprire le sue brut-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIII; Svetonio, Ner. 34.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Ner. 34; Tacito, Ann. XIII, 19-22; Dione Cassio LXI, 8.

ture corse ora apertamente per la via del vitupero. Sempre in conviti e in abominevoli orgie. Il ponte Milvio lo vide la notte in sozzi baccani; e le rive del Tevere e del golfo di Baia furono bruttate di sue sporcizie. In città travestito da schiavo, correva di notte le vie e i lupanari con una turba di dissoluti, sconficcava le porte, rubava le botteghe, stuprava, feriva, uccideva. Su quell'esempio anche altre brigate notturne presero a disturbare la città, e crebbero gli oltraggi a uomini e donne, e ogni notte pareva un saccheggio. Per amore di orgie egli pigliava diletto anche alla licenza teatrale, e fatte togliere, come a segno di più libertà, le coorti solite stare a guardia degli spettacoli, eccitava da se stesso a guerra aperta istrioni e pantomimi, e mentre volavano pietre e sedili, stando nascoso gettava dall'alto sassi sul popolo e un giorno ruppe la testa a un pretore (1).

Poi un nuovo amore del sozzo principe finì di rovinare Agrippina e condusse lui al più esecrando dei delitti. S' invaghì di Poppea nata dall' altra che fu uccisa da Messalina per essere la più bella donna di Roma. Anche la figlia era bellissima, e tranne l'onestà aveva tutti gli ornamenti del corpo e dell'animo. Era lasciva e affettava modestia: mostravasi di rado in pubblico, e mezzo velata per destare più desiderio. Incurante della fama, e intenta solo all'utile suo, non distingueva mariti da adulteri. Lasciò il letto di un cavaliere romano per darsi ad Ottone di cui piacevale il lusso e il favore acquistato in corte per sue infamie. Ottone, fosse amore o ambizione, non finiva mai di lo-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIII, 24, 25, 47; Svetonio, Ner. 26-27; Dione Cassio LXI, 9.

dare al principe la bella moglie. Quindi il principe volle vederla, e la fece venire in palazzo: ed essa usò sì bene le sue arti che in breve Nerone acceso di lei allontanò dalla corte il marito, e perchè non gli facesse il rivale in Roma, lo mandò al governo di Lusitania (1).

Ma Poppea non contenta di esser meretrice del principe, voleva titolo e potenza di moglie: e per accendere più desiderio di sè usava severità e superbi disdegni. Come vide che alle alte ambizioni ostavano la madre e la moglie di Nerone, e che vivente Agrippina, non sarebbe facile indurlo al ripudio di Ottavia, fece ogni sforzo per recarlo all'infamia di uccidere la madre. Lo irritava garrendolo e motteggiandolo come pupillo, ligio all'altrui volontà: chiedeva di esser resa al talamo di Ottone per non vedere i pericoli e le vergogne dell'imperatore: e a tutto questo mesceva lacrime e libidini più eccitanti (2).

Narrano che Agrippina agitata dalla smania di tenere in poter suo il figliuolo trascorresse fino al tentativo di legarlo a sè coll'infamia di un incesto. Altri scrisse che la scellerata voglia fu di Nerone, non di Agrippina: ma giova più stare con quelli che credono il pensiero del delitto imaginato per causa dei costumi dell'uno e dell'altra (3). Certo è che Nerone timoroso d'insidie fuggiva ogni ritrovo con essa, e alla fine risolvè l'estrema scelleratezza del matricidio meditata già da gran tempo. Difficile ucciderla di veleno perchè andava munita di antidoti coi quali fece tornar vani tre tentativi (4): e la morte di ferro non copriva il

An. di oma 812. Di G. C. 59.

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIII, 45.46.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XIV, 1.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XIV, 2; Svetonio, Ner. 28; Dione Cassio LXI, 11.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Ner. 34.

delitto. Quindi esitanze sulla scelta del modo finchè non ne propose uno nuovo Aniceto prefetto dell'armata a Miseno, aio già di Nerone, odiatore di Agrippina e odiato da lei, il quale suggerì si facesse perire in mare per via d'una nave che aprendosi a un tratto la precipitasse nell'onde, e paresse opera del caso.

Nerone andato a Baia per celebrare le feste di Minerva vi attirò Agrippina col darle intenzione di volere rifar la pace con lei. Ed essa facile a credere a ciò che desiderava vi andò, e fu lietamente incontrata dal figlio che la tenne seco a mensa per gran parte della notte, la accarezzò, le fu largo in dimostranze d'onore, e al dipartirsi non saziavasi di baciarla, o per compiere l'inganno, dice Tacito, o che l'ultima vista della madre destinata a perire rattenesse quell'animo quantunque feroce.

Era stellata la notte, placido il mare: e la donna fidente e lieta delle dolci accoglienze, muoveva in nave alla sua villa di Bauli con due soli familiari, Crepereio Gallo che stava al timone, e Acerronia che assisa ai suoi piedi le ragionava del pentimento del figlio e dell'amore ricuperato. Quando ad un tratto precipitò la coperta della nave, e il piloto ne rimase schiacciato. La nave non si sfasciò tutta, nè si sommerse istantaneamente come era ordinato, perchè in quel tumulto i remiganti non indettati impedirono l'opera degli altri. I lati sporgenti del letto salvarono le donne dalla prima rovina. Acerronia mentre o per paura o per devozione diceva essere ella la madre del principe e chiedeva soccorso fu uccisa a colpi di remi. Agrippina ferita in una spalla si gettò a nuoto, e trovata poscia una barca entrò nel lago Lucrino d'onde si fece trasportare alla villa.



Appariva chiara l'iniquità della trama: ma essa stimando che unico scampo fosse il mostrare di non intender le insidie, mandò a dire al figliuolo che per benignità degli Dei e per fortuna di lui era scampata da un gran caso, dopo il quale non le occorreva altro che stare in riposo.

Nerone al sentire non riuscito il delitto di cui non poteva rimaner dubbio l'autore, credè di veder subito accorrere la madre a sollevargli contro il senato, il popolo e i soldatin E in quel terrore fece chiamar subito Burro e Seneca, i quali è incerto se fossero a parte del fatto. Essi stettero un pezzo in silenzio: poi Seneca guardò in viso l'altro come per interrogarlo se si aveva a mandare un soldato a uccider la donna: e Burro rispose che i pretoriani memori di Germanico non ardirebbero un misfatto contro il suo sangue: e come per risparmiare quell' obbrobrio ai soldati aggiunse che al liberto Aniceto apparteneva di compier l'opera. Questi accettò lietamente: e avuti caldi ringraziamenti da Nerone gridante che ora solamente e in grazia di un liberto possedeva l'impero. E inventata la favola di un servo mandato dalla madre a uccidere il figlio, Aniceto con una mano di sicuri sgherri andò a consumare l'assassinio.

Alla novella del caso di Agrippina i lidi di Baia si erano empiti di popolo: correvano attorno con fiaccole, cercavano, chiedevano, facevano risuonare le rive e il mare di lamenti, di grida, di voti. E saputala salva, muovevano a congratularsi con essa, quando furono dispersi dagli armati. Aniceto circondò di guardie la villa, sforzò le porte, s'impadronì degli schiavi, e penetrò nella camera dove Agrippina giacceva affannata di non veder giungere niun messaggio

nè tornare quello spedito al figliuolo. Era stata abbandonata da tutti, e l'ultima ancella fuggì al comparire degli sgherri. La sciagurata al vedere cinto il suo letto dagli assassini disse ad Aniceto: se Nerone ti manda a cercar mie novelle, gli dirai che mi sono riavuta: se vieni a un delitto, io non credo che ti abbia mandato il mio figlio. In questa uno degli sgherri le dette di un bastone sul capo: e mentre un centurione stringeva il ferro, essa sporgendo il ventre disse: ferisci qui; e rimase spenta di più colpi di spada. Il cadavere fu arso nella stessa notte dalla pietà di un liberto, e le ceneri non ebbero onore di sepoltura finchè visse il matricida (1).

Anche la scellerata anima di Nerone non potè aver quiete dopo tanto misfatto. Lo agitavano furie tremende, e nell'atterrita fantasia udiva lamentevoli suoni che lo cacciavano dai luoghi infamati colla sua empietà. Ma non mancarono confortatori allo scellerato, quasi a mostrare a quanto eccesso di infamia fossero condotti gli uomini dalla più sozza delle tirannidi. Burro gli mandò centurioni e tribuni a congratularsi di essere scampato dalle insidie materne. Gli scellerati di corte gli dissero che aveva acquistato il favore del popolo colla morte dell' odiata donna. Le città di Campania arsero incensi sugli altari e fecero festa. Seneca scrivendo a Roma a nome del matricida ne fece l'apologia, e chiamò pubblico beneficio quella uccisione, mentre Nerone per accrescere odio alla madre e parere, levata lei, più benigno, richiamava in patria più donne e uomini cacciati da essa. Il senato fece ringraziamenti, e supplicò al principe che tornasse in città:

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIV, 3-9; Dione Cassio LXI, 13-14.

e in quella occasione il solo Peto Trasea protestò contro la vile scelleratezza di tutti coll'alzarsi e partire dalla curia. Alcuni fecero satire in greco e in latino; ma i più applaudirono, e quando alla fine il mostro tornò a Roma fu incontrato e festeggiato solennemente dal popolo e dai grandi che stettero su palchi lungo la via come a veder passare un trionfo. Ed egli trionfante della pubblica servitù entrò in Campidoglio, rese grazie agli Dei, fece sacrifizi e giuochi sontuosissimi. Il mondo non aveva veduto mai abominazioni simili a queste (1).

Dopo non ebbe più freno a misfare: si contaminò sulla scena, e fra più turpi libidini, inferocì nelle stragi, uccise i ministri, fu micidiale di tutta la sua casa.

Fino dai più teneri anni educato da un ballerino e da un barbiere si dilettò solo in cavalcare, in cantare, in dipingere, in far versi (2). Ora Burro e Seneca non potendo più trattenerlo nella sua manìa di far da cocchiere e di cantar sulla scena, condiscesero che reggesse cavalli senza pubblicità in un chiuso della valle vaticana. Ma bramoso di esser veduto e ammirato vi ammesse il popolo, e dai plausi fu viepiù acceso nei suoi strani amori. Così su teatro domestico cominciò a cantare sulla cetra a modo di giullare: poi comparve più solennemente nei giuochi giovenali istituiti quando si tagliò la prima barba. E per menomare la sua onta trasse per prezzo o per forza più nobili di ogni sesso, grado ed età a cantare, a danzare, a fare sulla scena sconci atti: e a poco a poco posto giù ogni riguardo si fece pubblico cantore e guidatore di cavalli e re-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIV, 10-13; Dione Cassio LXI, 15-17; Svetonio, Ner. 34, 39.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Ner. 6, 20; Tacito, Ann. XIII, 3.

citatore di tragedie, non lasciando occasione di farsi ammirare sui teatri, nel circo, alle feste particolari dei cittadini. Il popolo e i soldati applaudivano a lui cantante con grande studio e amore di artista, e anche Burro e Seneca, comecchè dolenti, erano costretti a lodare il citaredo. Applaudivano con bella varianza di suoni, cinquemila cavalieri Augustani arruolati e istruiti da particolari maestri a quest' uopo (1).

Egli poneva ogni studio a conservare e a coltivare la roca voce (2) che i cortigiani chiamavano celeste: e al tempo stesso era fieramente frugato anche dal desiderio della gloria poetica, e raecoglieva intorno a sè poetastri perchè gli ripulissero i versi, i quali poi recitati da lui in pubblico a gara con altri erano naturalmente coronati dai giudici, e il senato li faceva scrivere in lettere d'oro e consacrare nel tempio di Giove Capitolino. Si recitavano anche da giullari per le piazze, e i cittadini che non vi badassero nè dessero premio ai recitanti, correvano rischio di andare in prigione per crimenlese. Si dilettò pure dell'ascoltare le dispute dei filosofi e Tacito ritrasse sdegnosamente i frequentatori delle sue cene, i quali compiacevansi di esser contemplati in volto e voce severa tra le delizie e le voluttà della reggia (3).

Così il mondo per più anni ebbe lo spettacolo di un cannibale verseggiatore e suonatore di cetra. Fra gli esercizi di poesie e di musiche fece uccidere dai medici Domizia sua vecchia zia per pigliarne i posses-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIV, 14, 15; Svetonio, Ner. 20-22; Dione Cassio LXI, 20.

<sup>(2)</sup> Plinio XIX, 33; XXXIV, 50.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XIV. 16, 21; Svetonio, Ner. 10, 12; Filostrato, Vita Apollonio Tianeo IV, 39.

si (1). Poi spense di veleno Burro (2) contrastante al meditato ripudio di Ottavia, e dette il governo dei pretoriani a Fenio Rufo e a Sofonio Tigellino; il primo buono e dappoco, l'altro scelleratissimo, e che perciò divenuto onnipotente usò a delitti la grazia e la potenza acquistate con libidini infami. Collo sparire di Burro cadde anche il favore di Seneca che già aveva mal nome pei milioni procacciatisi con tristi arti di usure, e per le sue connivenze e approvazioni alle scelleratezze di corte. Egli veduto come precipitavano le cose, studiò di tirarsi indietro per provvedere a sua sicurezza: tenne lungo discorso a Nerone per domandargli riposo, lo ringraziò delle sue grandi liberalità, e offrì di rendergli i troppi doni divenuti causa di travagli ed invidie. E Nerone a sfoggiare in parole cortesi, a ringraziare il maestro dei suoi precetti e consigli, a pregarlo che non volesse, per troppo amore di moderanza e di quiete, lasciare l'amico esposto a passare per avaro e ingrato. Poi abbracciamenti e baci, usando sempre coprir l'odio con le carezze. Senecà, come avviene sempre a chi ragiona coi principi, lo ringraziò, e riformò sua grandezza, e colse pretesti a star solitario per non dare ombra: ma non riuscì a campare da morte violenta (3).

Invano il filosofo aveva mostrato al principe che per quanta gente spegnesse non potrebbe toglier via il successore. Crebbero le uccisioni e i misfatti. Il comparire della cometa che durò continuo per tutto questo feroce regno, e che Nerone placò sempre con sangue

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LX1, 17; Svetonio, Ner. 34.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Ner. 35; Dione Cassio LXII, 13; Tacito, Ann. XIV, 51.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XIII, 42, 43; XIV, 52 ec.; XV, 45.

illessere (1), erasi creduto annunziatore di mutazione di stato. E come la voce pubblica metteva innanzi il nome di Rubellio Plauto, severo uomo discendente per partè di madre dai Giulii, Nerone lo aveva rilegato nei suoi possessi di Asia. Ma poichè anche di là faceva paura, Tigellino lo fece uccidere come troppo ricco, e arrogante e torbido, e avido di affari come tutti gli stoici. Anche un Silla marito di Antonia figliuola primogenita di Claudio, quantunque povero e indolente, per la chiarezza del sangue fu spento nella Gallia Narbonese ove lo avevano esiliato attribuendogli a sottile astuzia la tardità dell'ingegno. Le tronche teste furono portate al principe, il quale mirandole si burlò del grosso naso di Plauto e della precoce calvizie di Silla (2). Per le quali infamie lo ringraziava il senato (3): ed egli certo oramai di potere osar tutto, e di fare accogliere come cosa ottima ogni scelleratezza, alla fine ripudiata la casta Ottavia sotto pretesto di sterilità, sposò la meretrice Poppea, la quale per infamare la virtuosa donna, la fece accusare di amore a uno schiavo. Le più delle ancelle resisterono a tutti i tormenti per sostenere la santità della padrona, e una di esse fra le torture sputò in faccia a Tigellino e gli disse che più pure della sua bocca erano le parti feminili di Ottavia (4). Tornò vana ogni difesa, e la infelice sorella di Britannico fu cacciata in Campania sotto la custodia di feroci sgherri. Per tanta scelleratezza si levò a rumore la città, e Nerone impaurito richiamò a Roma la misera donna. E allora la turba salì al Campidoglio

<sup>(1)</sup> Plinio II, 23; Tacito, Ann. XV, 47; Svetonio, Ner. 36.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XIII, 47; XIV, 22; Dione Cassio LXII, 14.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XIV, 57 ec.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LXII, 13.

a ringraziare gli Dei, e benedicendo a Nerone abbattè le statue di Poppea, e rialzò e inghirlandò quelle di Ottavia. Sforzi vani e dannosi! Una frotta di sgherri disperse i festeggianti a colpi di bastone e di spada: e Poppea più inferocita dalla pubblica esecrazione ridestò con l'ira l'ardimento del delitto in Nerone, e subito fu risoluta la morte di Ottavia. Aniceto uccisore della madre, tratto da larghe promesse a infamare con nuova accusa la moglie sostenne di aver fatto adulterio con lei, e sotto nome di bando ne ebbe a premio il godimento di ricchi possessi in Sardegna (1). Ottavia relegata da un editto nell' isola Pandataria partì accompagnata dalla sterile pietà del volgo, e trovò il carnesice nel luogo già infame per altre stragi della casa imperiale. Era nel ventesimo anno; e quantunque la sua vita fosse stata un continuo dolore, non sapeva ridursi a lasciarla. Circondata da centurioni e soldati pregò, invocò i parenti comuni a lei e a Nerone. Le strinsero di legami le membra, le tagliarono le vene, e come il sangue ghiacciato dalla paura usciva lento, la fecero spirare col vapore di un bagno caldissimo. Aggiungono anche che per più atroce crudeltà le fu recisa la testa e recata a Poppea. E si decretarono per ciò doni ai templi, perchè oramai divenne uso di ringraziare gli Dei per ogni uccisione o esilio come in altri tempi si faceva pei successi felici (2).

Poppea giunta coi delitti al colmo dei desiderii andò superba di sua feroce vittoria; sfoggiava di non più visto lusso, ferrava d'oro i cavalli, era studiosissima della bellezza che le aveva dato la mano dell'im-

An. di oma 815 Di G. C. **62**.

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIV, 60-62; Svetonio, Ner. 35.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XIV, 64.

peratore; e per conservare morbide e lucenti le carni si bægnava ogni giorno nel latte di un armento di asime (1). Nerone sempre più preso di lei ne cantava in versi i biondi capelli (2), e dette in eccessive allegrezze quando gli partorì una figliuola cui come alla. madre dette il nome d'Augusta. Il senato pure non ebbe misura nel fare ringraziamenti agli Dei e nell'ordimare allegrezze. Poi quando in capo a pochi mesi morì la bambina, la dichiararono Dea, e le fecero onore di tempii e di sacerdoti (3). Ma non durarono a lungo queste felicità di Poppea, perchè dopo tre anni mentre era gravida di nuovo, Nerone un di crucciato con essa le dette un calcio e la uccise: e dopo le sece onori infiniti, ne lodò la bellezza dai rostri, la celebrò come madre di una divina fanciulla, e per imbalsamare il cadavere all'uso orientale non gli bastarono i profumi che produceva tutta l'Arabia in un anno (4).

Poscia ebbe capriccio di Antonia figlia primogenita di Glaudio alla quale come dissi aveva già ucciso il marito e perchè essa non volle consentire alle nozze, la spense accusandola di macchinazioni contro all'impero: e sposò una Statilia Messalina cui pure aveva trucidato il marito (5). Fece anche cose più infami: sposando pubblicamente e con ogni solennità di nozze uno sporo ed altri eunuchi e liberti, e inventando ogni di più mostruose libidini, introducendo a Roma ogni

<sup>(1)</sup> Plinio XI, 96; XII, 49; XXVIII, 50; Dione Cassio LXII, 28.

<sup>(2)</sup> Plinio XXXVII, 12.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XIV, 23; Svetonio, Ner. 35.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. XV. 6-7. Dione Cassio, loc. cit.; Plinio XII, 41.

<sup>(5)</sup> Syetonio, Ner. 35; Tacito, Ann. XV, 68.

lascivia straniera, facendosi maestro e sforzatore di vizi, e perdonando ogni delitto a chi più si mostrasse impudico (1). Si voltolava come porco in brago, banchettava giorno e notte servito da meretrici, e spendendo in una sola cena fino a quattro milioni di profumi (2). Un banchetto preparato da Tigellino è ricordato da Tacito come esempio degli scialacquamenti e delle turpitudini di cui era capace. Fu fatto nello stagno d'Agrippa su navi intarsiate d'oro e d'avorio, e imbandite di uccellami e selvaggiumi d'ogni paese e di animali ricercati fino dall'oceano, mentre sulle sponde gentildonne e meretrici facevano gesti e moti sporcissimi (3).

Gli cresceva sempre più anche la smania di fare ammirare la sua voce dal mondo, e a Napoli cantò in teatro tre giorni di seguito, e meditava un viaggio in Grecia per avere ammiratori degni della sua valentia (4).

Mentre Nerone poneva ogni diletto nelle libidini, e ogni gloria nel far l'istrione e il cantore, altri combatteva in lontane contrade, ed egli da quelle geste pigliava occasione ad orgie novelle, a grandi spettacoli, a inaudite profusioni.

Sotto il suo impero arse lungamente la guerra in Britannia e in Oriente. I Britanni si sollevarono per causa delle insolenze soldatesche, e delle crude gravezze imposte anche ai morti (5). Dicono vi contribuisse pure l'avarizia di Seneca che aggravò le mi-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XV, 37; Svetonio, Ner. 28, 29.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Ner. 27.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XV, 37: Conf. Dione Cassio LXII, 15.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. XV, 33, 34; Syetonio, Ner. 20.

<sup>(5)</sup> Dione Cassio LXII, 3.

serie dei popoli col ripetere a un tratto il pagamento di 40 milioni di sesterzi (7,352,392 lir. ital.) prestati loro con grossa usura (1). Svetonio Paolino governatore de lla provincia assalì l'isola Mona (Anglesey) ricetto di Druidi e di altri fuggiaschi. Fu contrastato gagliardamente lo sbarco: il popolo in armi occupava le rive: le donne vestite a lutto, scapigliate e con in mano faci ardenti correvano come furie in mezzo alle schiere. I Druidi colle mani alzate al cielo gli mandavano feroci preghiere, e stando immobili e lasciandosi ferire, colla novità dello spettacolo mettevano paura ai soldati. Il duce romano superato alla fine ogni contrasto, pose presidio sui vinti (2): ma mentre vinceva a Mona ebbe novelle di una terribile sollevazione dei Brettoni spinti ai partiti estremi da nuove insolenze dei vincitori.

Il re degli Iceni (3) morendo lasciava eredi due figlie e con esse Nerone, per salvare così la famiglia e regno. Ma i centurioni mandati dall'imperatore a Coglier l'eredità messero a sacco il regno, percos- An. Se ro Baodicea moglie del morto, stuprarono le figliuole, barono la casa. Per le quali enormità il popolo le-Vato a rumore, tirò a ribellione le genti dattorno più Cupide di libertà. Si aggiunsero narrazioni di strani Prodigii minaccianti ai nemici rovina estrema: e ne Crebbe il cuore agli oppressi. Assalita la colonia di Camaloduno seggio odioso della tirannide; uccisi i velerani non forti a reggere a tanto impeto, inseguiti i soldati sparsi per le castella, espugnate le rocche, arse le case, rovinato il municipio di Verulamio: e

Di G

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXII, 2.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XIV, 30.

<sup>(3)</sup> Contee di Suffolk, di Norfolk e di Cambridge.

nel rapido spargersi della rivoluzione per ogni luogo dove fossero Romani, furono uccisi 70 mila tra cittadini e alleati, senza distinzione di sesso o età e con strazii ferocissimi alle donne appese agli alberi con in bocca le mammelle tagliate. L'ira e la vittoria non lasciarono alcuna sorte di vendetta.

Erano in armi 120 mila uomini governati da Baodicea, la quale armata di asta, coi lunghi capelli sparsi dietro le spalle, truce in volto, ardente di vendetta eccitava le turbe a rivendicare la libertà, mostrava le figlie stuprate, ricordava le ingiurie patite dai superbi oppressori non rispettanti nè verginità nè vecchiezza.

Svetonio Paolino accorso con rapida marcia al riparo e traversati arditamente i paesi infestati dalla rivolta, andò a Londinio (Londra) luogo già celebratissimo per commercii e ricchezze; e intento a raccogliere tutte le forze e pensando col danno di una sola terra salvare il tutto, senza dare ascolto a lamenti, prese seco chi volle seguirlo, e lasciò donne, vecchi e fanciulli al furore dei nemici che li uccisero tutti.

I Brettoni pazienti di ogni disagio, forti alla guerra dei luoghi difficili, e vincitori agli assalti repentini non avevano nè disciplina nè armi da reggere alle grandi battaglie contro le ordinanze romane. Perciò quando lasciarono la guerra spicciolata per venire a giornata campale, la virtù prevalse al furore, e Svetonio Paolino con soli diecimila uomini ne vinse 120 mila. Il centro nemico fu sfondato dai legionarii: la cavalleria romana colle lunghe aste sbaragliò tutti i più forti che le si fecero incontro. È detto che caddero 80 mila uomini, nè furono risparmiate le donne venute su carri per veder la vittoria: e Baodicea si uccise d

Furono messe a ferro e a fuoco le terre dei vinti:

questi anche nelle estreme sciagure non lasciarono

pensiero della resistenza nè l'amore della libertà.

Sperarono anche di far loro pro delle discordie nate

fra i duci del campo nemico; e quando da Roma venne

il liberto Policleto a ricomporre gli animi, essi risero

vedere come un generale e un esercito vittorioso

di sì gran guerra si lasciassero governare da schiavi (1).

Sotto Nerone la quiete su appena turbata in Germania da tentativi sacilmente repressi (2): all'incontro Patirono lunghi travagli di guerra le provincie orientali Per causa del gran disegno concepito da Vologeso re dei Parti di sottrarre l'Oriente dal giogo romano, e Per l'amore ardente di indipendenza che agitava i Giudei.

Vologeso cominciò dall'invadere l'Armenia e vi

Pose al governo il suo fratello Tiridate, nei primi

anni di Nerone: poi minacciato si ritirò, e dette ostaggi

Per ingannare con sembianti di pace, e aver tempo a

Più forti apparecchi. A vegliare e a impedire quei moti

fu mandato Corbulone duce di grande eccellenza, il

Tuale bramando di rinnuovare in Asia i trionfi di Lu
culto e di Pompeo richiamò a severa disciplina le le
sioni infemminite tra le delizie orientali, e poscia en
trato in Armenia arse la grande città di Artassata,

ebbe a patti Tigranocerta, e recato in suo potere tutto

il paese cacciò Tiridate, ne dette la corona a un Tigra
ne amico di Roma, e si ridusse nella provincia di Siria.

Ma i due Parti non erano uomini da lasciare fa-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIV, 29-39; Agric. 14-16; Dione Cassio LXII, 1-12.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XIII, 53-56.

eilmente il pensiero di quell'impresa. Mandarono ambascerie e preghiere, usarono accorgimenti, corsero di nuovo l'Armenia, ne cacciarono Tigrane, e ridotto il legato Cesennio a capitolare vergognosamente, chiesero a Roma per via di messaggi il regno già preso colle armi. Ma come questo sembrava uno scherno, il consiglio di Nerone dichiarò la guerra, e ne dette tutto il carico a Corbulone investito di straordinarii poteri. Egli fatti grandi apparecchi passò l'Eufrate, e correva sulle terre dei Parti per la via fatta già da Lucullo, quando, prima per ambasciatori e poscia in persona gli si fecero incontro Vologeso e Tiridate chiedenti pace. Molte furono le ceremonie e le cortesie da ambe le parti: e alla fine fu concluso che Tiridate ponesse sotto la imagine di Nerone la regia corona e che andasse a riprenderla dalle mani dell'imperatore a Roma ove avrebbe ogni sorte di liete accoglienze (1).

Mentre si combatteva al di fuori, Nerone per procacciarsi non più visti spettacoli e nuovi piaceri di artista fece incendiar la città. La voce pubblica riferita dai più degli storici narrò che egli commise questa atrocità inaudita, perchè non garbandogli la forma e l'ordine dei vecchi edifizi e delle strette e tortuose vie, ambiva alla fama di architettore col creare una novella Roma che portasse il suo nome. Comunque sia, l'incendio cominciato da alcune botteghe presso il Circo, si allargò nei piani e nei colli, aiutato dal vento, dai calori estivi (19 luglio), e dai ministri del principe che impedivano ad altri di spegnerlo, e lo eccitavano

An. di oma 816. oi G. C. 63.

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIII, 6-9; XIV, 23-26, 34-41; XV, 1-17; Dione Cassio LXII, 19-22; Svetonio, Ner. 39.

ardenti faci. Lo scroscio degli edificii cadenti e il remore delle fiamme ricoprivano le grida e i lamenti dei miseri che, cinti per ogni parte dal fuoco e da una notte di fumo, invano cercavano scampo, e molti morimo per salvare i cari parenti. Non si era mai veduta uguale rovina. Andarono in cenere tre intere regioni: di sette restarono poche vestigie; e quattro sole rimasero intatte. Fra gli edificii arsero i più venerati per antichità e religione: perirono con Vesta i Penati di Roma, e i miracoli dell'arte greca, e le ricche sposlie delle antiche vittorie, e le cose belle e memorabili durate da tanti secoli.

Nerone che era in Anzio tornò quando il fuoco infuriava già da sei giorni, e corse voce che tutto lieto dalla torre di Mecenate mirasse lo splendore delle fiamme, e che di là o di sulla scena cantasse l'eccidio di Troia di cui il presente disastro rendeva viva la tremenda imagine. La qual cosa creduta dal popolo, rese meno grati i soccorsi con cui egli tentò di riparare alla grande miseria prodotta dall'incendio, e il rinvilio del grano, e i ricoveri dati ai raminghi, e i subiti edificii inalzati per accogliervi la turba mendica. Poscia ordinò la riedificazione della città con disegno più bello, promise premii a chi rifacesse più presto le case, fece molti provvedimenti a impedire nuovi incendii, e coma ndò espiazioni agli Dei. Ma per questo non iscemò l'im fame grido che diceva lui comandatore dell'incendio - E quindi egli per iscagionarsene, ne dette la colpa agli innocenti Cristiani, e li fece straziare crudelmente agest ungendo alle morti gli scherni. Alcuni vestiti di pelli fiere furono fatti dilaniare dai cani; altri affissi alle croci; altri coperti di vesti resinose e incerate erano arsi per far lume la notte agli spettacoli che Nerone

in abito di cocchiere dava nei suoi giardini: dove quello strazio feroce di uomini innocui mosse a pietà il popolo stesso che non amava i Cristiani di cui non comprendeva le sante credenze (1).

La città risorse più regolare con isolati edificii, con larghe e diritte strade per opera di Severo e Celere due ingegneri di tale audacia che non conoscevano ostacoli, e ne disgradavano la potenza del principe, a cui promisero di trarre un canale navigabile dal lago Averno ad Ostia per aride spiaggie ed opposti monti: ed egli smanioso com'era delle cose impossibili fece cominciare i lavori, e durarono anche in appresso i vestigii della folle speranza (2). Fra tutte le opere nuove si alzò portentosa dalle rovine la casa aurea di Nerone che si estendeva dal Palatino all' Esquilie e al Celio in una circonferenza di quasi tre miglia e un terzo (3), dove il lusso volgare delle gemme e dell'oro profuso per le sontuose sale era nulla rispetto alla magnificenza dei campi, dei laghi, degli spazii aperti, dei prospetti, e delle selve solitarie che si distendevano d'attorno al superbo edificio a cui lavorarono i condannati e i prigioni di tutto l'impero. Nel vestibolo sorse in oro e in argento il colosso di Nerone, alto 120 piedi; e sul davanti un portico di mille passi con tre ordini di colonne. Nell'interno tutto fregiavasi di pitture, d'oro, di gemme e di perle. Nei triclinii le volte d'avorio si volgevano con mirabile congegno e spargevano fiori e profumi sui convitati: e la sala principale

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XV, 38-44; Svetonio, Ner. 38; Dione Cassio LXII, 16, 17; Giovenale e il suo Scoliaste, Sat. VIII, 235.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XV, 42; Svetonio, Ner. 16, 31.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Ner. 30; Marziale, De spectac. 2; Plinio XXXIII, 16; XXXV, 24; Nibby, Roma antica II, 446.

di forma rotonda, girava giorno e notte, come per imitare il movimento del mondo. I bagni erano forniti da acque di mare e da quelle chiamate Albule. Un lago dei contigui giardini, fatto a imitazione del mare era circondato da tanti edifizii che davano imagine di una città. I boschetti d'attorno abbondavano di ogni sorta di animali domestici e di fiere.

Quando l'opera fu compiuta, Nerone nell'inaugurarla disse che alla fine cominciava ad aver casa degna di un uomo. E per adornarla saccheggiò l'Asia e la Grecia, prese 500 statue di bronzo a Delfo, rubò Tespia ed Olimpia, non perdonò a cose sacre e profane (1), fece sua preda gli Dei di Roma, e l'oro dei trionfi e i voti dei templi, e tutte le robe trovate tra le rovine dell'incendio, e gravò senatori, cavalieri e mercanti, e devastò l'Italia e tutto l'impero (2).

Era una vicenda continua di profusioni e di rapine: profusioni immense in non più visti spettacoli,
in giuochi, in feste di ogni maniera: in donativi di cibi
squisiti e di masserizie gettate alla plebe per via di
polizze (3): profusioni di tesori, di palagi di consoli, e
di ricchi possessi a delatori (4), a citaredi, a pantomimi, a liberti e a servi, uno dei quali potè comprarsi
la libertà per 130 milioni (5). È detto (6) che Nerone
profuse in donativi 2 mila 200 milioni (7), che chia-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XV, 42, 45; Svetonio, Ner. 31; Plinio XXXIV, 18; XXXV, 10, XXXVI, 22; Pausania V, 25, 26; IX, 27; X, 7.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Ner. 38; Orosio VII, 7.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Ner. 11, 12; Tacito, Ann. XIII, 31; XV, 32; Plinio VIII, 7; Dione LXI, 9, 18.

<sup>(4)</sup> Tacito, Hist. IV, 42.

<sup>(5)</sup> Svetonio, Ner. 30; Plinio VII, 40; XIII, 4; XVIII, 2; XXXV, 33.

<sup>(6)</sup> Tacito, Hist. I, 20.

<sup>(7)</sup> Equivalenti a 391,380,000 lire italiane.

mava sordido ogni spenditore temperato, che lodava di magnificenza chi fondesse tutta la sua facoltà, e che era grande ammiratore di Caligola. Smodato in tutto: nel pescare usava reti di oro: non si messe mai la stessa veste due volte: conduceva in viaggio due mila carri tratti da mule ferrate d'argento: copriva gli istrioni di oro, indorava barbaramente le statue (1). Per aver denaro eccitava alle rapine i ministri, e nel dare un ufficio era uso a dire: Tu sai quello di cui ho bisogno: attendiamo a far sì che non rimanga nulla a nessuno (2). Gli fu dato a credere che a Cartagine troverebbe nascosti i tesori della regina Didone: e ordinò scavi e ricerche, e rimase schernito della folle speranza (3), ma si rifece uccidendo sei grandi cittadini e pigliandosi la metà della provincia di Affrica posseduta da essi (4). Dette di piglio a testamenti ed eredità (5), spense per amore di pecunia i più ricchi (6). Ogni parola fu convertita in delitto di maestà: non ricercavansi lunghi processi nè minuzie legali; una denunzia bastava a dar morte: e se gli accusati erano lenti a morire, egli mandava i suoi chirurghi a curarli, cioè a tagliar loro le vene (7). Anche ora fu causa di maraviglia un uomo illustre che a forza di nascondersi riuscì a viver tranquillo (8).

An. di oma818. Di G. C.

Questa feroce e obbrobriosa tirannide alla fine fece nascere una grande cospirazione a cui presero parte

<sup>(1)</sup> Svetonio, Ner. 30; Plinio XXXIV, 19; XXXVII, 6.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Ner. 32.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XVI, 1-3; Svetonio, Ner. 31.

<sup>(4)</sup> Plinio XVIII, 7.

<sup>(5)</sup> Svetonio, Ner. 32.

<sup>(6)</sup> Tacito, Ann. XIV, 65; XV, 35; Hist. I, 48.

<sup>(7)</sup> Svetonio Ner. 37.

<sup>(8)</sup> Tacito, Ann. XIV, 47.

senatori, cavalieri, centurioni, tribuni, forti soldati, uomini molli, e anche donne. Fra i più ardenti erano Subrio Flavio, tribuno d'una coorte, Plauzio Laterano console designato, Fenio Rufo, uno dei prefetti del pretorio, i senatori Scevino e Quinziano, il poeta Lucano, più commensali di Nerone, ed Epicari, una liberta che alla prova si mostrò più forte di tutti. Alcuni volevano vendicar la Repubblica; i più le ingiurie private. Lucano tra gli altri odiava Nerone perchè per istolta competenza, vituperava e proibiva i suoi versi. Scopo alla congiura era uccider l'imperatore, e mettere in suo luogo Caio Pisone della illustre casa Calpurnia, uomo rotto ai piaceri, ma caro ai più perchè dello di aspetto, largo in donare, protettore facondo dei cittadini, e cortese in atti e in parole.

Subrio Flavio tirato da subito impeto voleva spe-Snere il tiranno mentre cantava in teatro, o quando corresse per la città senza guardie: ma la brama di im punità lo ritenne. Indugiavano incerti, quando la presura di Epicari intenta a tirare alla trama i capi della flotta stanziata a Miseno, messe paura in tutti, e fu stabilito di affrettar l'uccisione. Alcuni proponevano di fare il colpo a Baia nella villa stessa di P.isone, dove l'imperatore allettato dall'ameno luogo andava sovente per bagni e banchetti. Ma Pisone non Volle contaminare di sangue le mense ospitali: e quindi su sermato di ucciderlo ai giuochi del Circo, e si dette la sua parte ad ognuno. Se non che mentre si apparecchiavano al fatto fu rovinata ogni cosa dal tradimento di un liberto, il quale allettato da speranza di premio accusò Scevino di aver fatto testamento, liberato i servi e dato loro danari, e fatto ordinar fasciature da legar ferite, e assilato un pugnale tratto dal

tempio della salute in Etruria. Trovato e sostenuto uno dei cospiratori non fu difficile scoprirne molti altri, perchè i più, spaventati alla vista delle torture, rivelarono gli amici e anche i parenti. Vi fu un momento di universale paura: tremanti i congiurati, tremante Nerone, comecchè armato di sgherri e di supplizii. Fu imprigionata, a così dire, tutta la città, occupate con guardie le mura, interclusi il mare e il fiume. Fanti e cavalli e soldati germani correvano la città e la campagna traendone continue funate di prigioni. Pure alcuni congiurati rimanevano ancora ignoti e liberi e in armi presso a Nerone, e mentre gli erano ministri ai tormenti continuavano le trame. Fra gli altri Fenio Rufo per mostrarsi ignaro era crudelissimo ai complici: e quegli già sostenuti denunziavano gli altri. Da un Natale su denunziato Seneca forse innocente. Scevino portò denunzia a Lucano, questi alla madre: altri ad altri. Un centurione cospiratore trasse al supplizio Laterano che generoso non gli rivolse contro l'accusa: un tribuno pur complice, avuto l'ordine di andare a uccider Seneca consultò Fenio Rufo che gli disse di obbedire al comando. Finalmente Nerone mentre interrogava i sostenuti, si trovò senza saperlo fra i due congiurati Subrio Flavio centurione, e Fenio Rufo prefetto. Flavio domandò per cenni al prefetto se in mezzo alla disamina aveva a sguainare la spada, e compire l'uccisione: e il timido Rufo rispose di no, e gli rattenne la mano già corsa all'elsa.

I cospiratori morirono in varie maniere; tremanti alcuni, impavidi altri. Epicari dette forte esempio ai denunziatori codardi; sopportò imperterrita verghe, fuochi, ira di manigoldi, e colle membra dilaniate serbò costante silenzio a favore di ignoti che tradivano

gli a mici e i parenti, e alla sine perchè i tormenti non le strappassero alcuna parola, si appiccò da se stessa, satto capestro della sascia del petto. Pisone, non ascoltate le voci di chi lo confortava a tentare il favore de i soldati e del popolo, da ultimo si ritrasse in sua ca sa, afforzò l'animo pei momenti estremi, e finì colle vene tagliate alle braccia e per salvare i beni alla moglie fece nel testamento brutte adulazioni a Nerone. Seneca impedito di far testamento, lasciò agli amici l'esempio della sua vita, come la più preziosa cosa che gli rimanesse, e diè conforto ai piangenti dicendo che null'altro che morte era da attendersi dalla crudeltà di Nerone. Poi abbracciata la moglie Paolina, la pregò a temperare il dolore, e a confortarsi onestamente di quella sciagura. Ma come ella dichiarò di voler morire, egli non resistè, per non invidiarle tal gloria, e ambedue si fecero aprir le vene. A lei cui Nerone non aveva odio proprio furono fasciate le ferite, e visse ancora pochi anni, ma sempre pallida in volto e memore dell'amato consorte. Seneca, fatti venire scrivani occupò i momenti ultimi a dettare suoi ricordi di stoico. E poichè il sangue stentava ad uscire dal vecchio corpo, bevve un veleno già apparecchiato: e non spento neppure da questo, entrò in un bagno caldo, e finì spruzzando i servi vicini, e consacrando quel liquore a Giove Liberatore. Lucano sentendo per l'uscire del sangue freddarsi le mani e i piedi, e appressare la fine, presente a se stesso recitò i versi del suo poema in cui aveva ritratto il morir simile di un soldato ferito (1): e furono questi i suoi detti estremi. Laterano tratto al luogo dei supplizii dei servi

<sup>(1)</sup> Lucano, Pharsal. III, 639.

morì con fermo silenzio. Senecione, Quinziano e Scevino smentirono colla morte la morbida vita. Subrio Flavio morì confessando aperto a Nerone il proponimento di ucciderlo per l'odio destatogli dopochè era divenuto uccisore della madre, e della moglie, e cocchiere e istrione e incendiario. E intrepidi finirono anche gli altri soldati, tranne Rufo morto tra indegni lamenti.

La città fu piena di funerali, e il Campidoglio di vittime. I parenti e gli amici degli uccisi per paura di sè si affaccendavano a ringraziare gli Dei, a ornare di allori le case, a gettarsi alle ginocchia di Nerone, e stancarne la destra coi baci. I senatori quanto più avevano ragioni di dolore, più s'infangavano in adulazioni decretando doni e grazie agli Dei, e giuochi e feste e templi alla salute, e a Nerone dichiarato un Iddio. Egli consacrò a Giove Vindice il pugnale di Scevino, e onorò di statue Tigellino e altri ministri di sue vendette. Il liberto Ninfidio ebbe gli onori trionfali, e quindi fu inalzato a prefetto del pretorio. A ogni soldato dette due mila sesterzi e grano gratuito. Premiò riccamente i delatori per cagione dei quali e per la crescente paura del principe continuarono lungamente le stragi (1).

Fatti morire di veleno o di fame i figliuoli dei condannati, e vietato ai rimasti poveri di andar mendicando per vivere (2). Poi bandi a truppe di uomini e donne: bandi ai filosofi sebbene non partecipi della congiura. Andarono per le amare vie dell'esilio Cornuto maestro di Persio, Virginio insegnatore di elo-

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XV, 48, 74; Dione Cassio LXII, 24, 25.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Ner. 36, 37.

que uza e Musonio Rufo eroe degli stoici, e celebrato anche dai Cristiani per la sua grande virtù (1). Perse cazioni di morte o d'esilio al vecchio e cieco Cassi perchè serbava il ritratto del suo antenato uccisore di Cesare: e a Silano per lo splendore della sua nobiltà (2): e a più per delitto di parentela o amicizia agli uccisi (3). Polluzia vedova di Plauto ucciso già come dissi altrove, ne aveva abbracciato il corpo sanguigno, ne serbava religiosamente il sangue e le vesti intrise, durava in lutto perpetuo e in digiuno, rotto sol quanto bastasse a non morire. Ella e suo padre Vetere e Sosia suocera a lui erano odiosi a Nerone cai, vivendo, pareano rimproverare la uccisione di Plauto. Quindi fu facilmente trovato il modo a perderli: e il vecchio e le donne non vedendo via onesta di scampo, nella medesima camera si tagliarono le vene e morirono insieme (4). Ostorio Scapula famoso per le sue geste in Britannia, accusato di consultare indovini contro Nerone, si ruppe le vene, e spacciandosi col pugnale rivolse in sè la virtù mostrata spesso al nemico (5). Per le molte ricchezze su costretto ad uccidersi Anneo Mella fratello di Seneca e padre a Lucano: così altri per le stesse cagioni (6). È fra tanta pazienza servile e tanto sangue sciupato che staucavano e straziavano anche il forte cuore di Tacito, andò singolare la morte di Caio Petronio che samoso per molle vita e squisitezza di lusso era intimo

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XV, 71; Dione Cassio LXII, 28, 29; S. Giustino, Apolog.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XVI, 7-9; Svetonio. Ner. 37.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XVI, 13.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. XVI, 10, 11.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. XVI, 14, 15.

<sup>(6)</sup> Tacito, Ann. XVI, 17.

al principe e arbitro di sue eleganze. Il qual favore gli fu cagione di morte, perchè Tigellino sdegnoso di esser vinto da lui nell'insegnare al padrone le voluttà, lo fece accusare da un servo di essere stato amico a Scevino. Nerone ne desiderava la morte anche per impadronirsi delle sue ricche mense. Onde Petronio veduto che non vi era scampo, non istette a indugiare tra speranze e timori, ma non corse nemmeno precipitoso a morire. Scherzò colla morte; si fece aprire, poi richiudere, e quindi riaprire le vene, parlò burlescamente agli amici, si fece leggere non detti di filosofi sull'immortalità dell'anima, ma versi piacevoli; dette agli schiavi denari e bastonate, passeggiò e dormì per dar sembiante di volontaria alla morte forzata; non scrisse nei codicilli niuna adulazione ai potenti, fece spezzare un vaso, prezioso perchè non potesse goderne Nerone, e lasciò descritte tutte le foggie nuove delle ribalderie di lui e gliele mandò sigillate (1).

Dopo tante uccisioni Nerone volle, dice Tacito, spiantare la stessa virtù collo spegnere Peto Trasea e Barea Sorano già odiati da lungo tempo ambedue.

Trasea era uscito dal Senato, quando gli altri celebravano la uccisione di Agrippina: non assistè ai funerali di Poppea, non faceva sacrifizi per la salute del principe, non plaudiva alla sua celeste voce. A queste colpe bastanti a dar morte aggiungevansi anche le audaci sentenze, l'ostentazione di animo libero, la severità dei costumi e del portamento per cui andava celebrato in Italia e nelle provincie. Sorano aveva l'odio di Nerone per la severa giustizia esercitata nell'amministrazione dell' Asia. I due onesti cittadini

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XV, 18, 19; Plinio XXXVII, 7.

erano coi severi costumi perpetuo rimprovero alle brutture di corte e quindi fu decretato di spegnerli.

Nel giorno del giudizio, del quale non poteva sarsi a meno con uomini di quella chiarezza, su cinta la curia di milizie e di sgherri togati, e le basiliche e le piazze vicine si empirono di squadre a minaccia dei giudici: e per questo apparecchio l'assemblea dei padri apparve compresa non della tristezza nota e solita per la continuità dei pericoli, ma di nuovo e più prefondo terrore. Nerone non osò di comparire alla curiu e mandò a leggere una sua diceria. Tre infami delatori Eprio Marcello, Cossuziano Capitone, e Ostorio Sabino tirati da speranza di grossa preda dissero a gara parole minacciose al senato e feroci agli accusati. A Trasea tra le altre cose imputarono il dispregio di ogni religione, perchè non adorava Nerone, e le lodi date a Catone, e l'aver settatori, e infine il silenzio con cui condannava tutti i fatti del principe. A Scrano apposero a colpa l'amicizia tenuta con Plauto e l'ambizione di conciliarsi la provincia per far novità. Fu implicata nella causa anche la sua figlia Servilia giovinetta di 20 anni, vedova di un marito esiliato, e accusato di avere speso denari per consulter maghi contro Nerone. Ella condotta in Senato non osava guardare in faccia il vecchio padre, stimando di avergli accresciuto i pericoli: e quando la interrogarono sugli ornamenti femminili venduti per fare misteriose cerimonie, piangendo e abbracciando Sli altari rispose, non aver supplicato empi Dei, nè chieste con sue preghiere infelici se non che fosse salvo l'ottimo padre, per cui non che le gemme darebbe anche la vita. Sorano non lasciandola finire chiese che la sua causa fosse separata da quella della figlia rea solamente di soverchia pietà, e correva ad abbracciarla se non lo respingevano brutalmente i littori.

Furono condannati tutti alla morte, lasciata loro solamente la libertà di sceglierne il modo.

Trasea sentì la condanna mentre nei suoi giardini era a crocchio con uomini e donne illustri attendendo principalmente a Demetrio filosofo cui domandava della natura dell'anima e della disgiunzione di essa dal corpo. Esortò gli amici piangenti a ritrarsi, affinchè il praticare con un condannato non portasse loro sciagura. Alla moglie Arria che voleva imitare la fortezza di Arria sua madre (1) ordinò di vivere come unico sostegno alla comune figliuola vedovata di Elvidio Prisco che la stessa sentenza dannava all'esilio. Poscia fattesi tagliar le vene alle braccia offrì il suo sangue a Giove Liberatore e morì impavidamente. Gli accusatori Marcello e Capitone ebbero ciascuno cinque milioni di premio (919, 045 lir. ital.), e Sabino un milione e 200 mila sesterzi cogli ornamenti della questura (2).

Nè fra tanti misfatti cessavano mai le orgie: e le feste e le letizie delle danze e dei canti. Roma contaminata del sangue più illustre festeggiò solennemente Tiridate venuto a prendere la corona di Armenia, accompagnato da moglie e figliuoli, da itremila cavalieri Parti, e da numero grande di Maghi. La città era adorna splendidamente; il foro pieno di soldati e di turba ardentissima di vedere il discendente degli Arsacidi. Nerone stava presso ai rostri in sedia

An. di Roma 818. Di G. C. 65.

<sup>(1)</sup> Vedi sopra pag. 241.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XVI, 21-35; Dione Cassio LXII, 26, 27; Svetonio, Ner. 37.

curule, fra i vessilli militari, vestito da trionfatore. Tiridate al cospetto della moltitudine, sebbene non volesse deporre la spada, si messe in ginocchio davanti all'imperatore, lo chiamò suo padrone, e lo venerò come Mitra, il gran Dio dell'oriente: e Nerone rialzandolo, lo bació, gli pose in testa la corona e lo gridò re. Poi lo ebbe a sontuoso convito, e quindi lo condusee al teatro di Pompeo, fatto a bella posta coprir d'oro in quel giorno: e vago di mostrare allo stranjero la virtù di cui più si gloriava, vestito da Apollo sfoggiò nel circo la sua destrezza a regger cocchi e cavalli, e cantò al suono della cetra, destando di sè profondo dispregio nel Parto il quale disse apertamente che non comprendeva come il prode Corbulone potesse star soggetto a un tal uomo. Nerone volle essere da lui istrutto nei misteri della magia per apprendere a parlare colle ombre e cogli spiriti infernali. Poscia rimandandolo al regno di Armenia lo colmò di doni, e per le spese del viaggio durato nove mesi gli fece pagare 800 mila sesterzi (147, 077 lir. ital.) al giorno (1).

Anche gli spettacoli dati per sare ammirare la sua voce erano occasione a nuove crudeltà, e vi correva pericolo chi dalle spie sosse notato non plaudente e non lieto. Vespasiano dormicchiante nel tempo del canto ebbe una grande sgridata da Febo liberto, e a mala pena ne uscì salvo. Percosse toccavano agli Italiani e ai provinciali non pratichi di tali lascivie, e non tolleranti della disonesta satica dei plausi comandati (2).

<sup>(1)</sup> Svetonio, Ner. 13, 30, 53 ! Dione Cassio LXII, 1-7; Plinio XXX, 6; XXXIII, 16; Lucano I, 48.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XVI, 4, 5.

Pei successi d'Oriente Nerone aveva avuto onori militari, e il Senato gli ordinò statue, archi e continui consolati (1). Egli fra tante follie un giorno ebbe anche vaghezza dalla gloria delle armi, e meditò guerra agli Etiopi e ad altre nazioni (2): ma tutto finì con un viaggio da artista.

Dopo i plausi di Roma e d'Italia ardeva di farsi ammirare dalla Grecia patria delle arti, dalla quele gli erano inviate spesse corone anche per gare a cui non avea preso parte. Onde gridando che i soli Greci si intendevano di canto, e soli erano degni dei suoi cari studi, partì per la Grecia con splendidissimo corteggio, con un esercito di istrioni e di citaristi, armato di cetre, di plettri, di maschere e di cotarni. Cantò dapprima a Corcira; poi corse trionfante per totte le città omeriche, tranne Sparta e Atene, per paura di Licurgo e delle Furie vendicatrici dei delitti. Fece celebrare tutti i giuochi famosi, entrò in tutti gli aringhi, e da se stesso si dichiarò vincitore di tutti gli istrioni, e cocchieri, e cantori, e, per risplendere solo, sece abbattere le statue di tutti gli atleti antichi. Qui pure alle feste uni le rapine e le stragi, mentre a Roma i liberti Elio e Policleto uccidevano e rubavano in suo nome. A Delfo sdegnato dell'oracolo che gli ricordava i suoi delitti, rubò le ricchezze del tempio, confiscò il sacro campo di Cirra, volle esterminare i sacerdoti. Altrove mescolò il greco col sangue dei nobili romani tratti con sè come mallevadori di ciò che accadesse sul Tevere: e uccise anche il prode Corbulone il quale chiamato dall'Asia con lettera. ingannatrice appena giunse a Cencrea ebbe ordîne di

An. di oma 819. Di G. C. 66.

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIII, 41.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XV, 36; Plinio VII, 35.

morire: ed egli si serì di sua spada dicendo di aver meritato tal sorte per essersi serbato fedele al vile istri que e all'infame incendiario. Nerone ambizioso di Le le glorie, a Corinto imprese il taglio dell' Istmo già tentato invano da Demetrio, da Cesare e da Caligola (4). Con una zappa d'oro, al suono delle trombe dette egli stesso principio solenne all'opera fra i Pari del popolo. Numero grande di soldati e di schia-🕶 🎍 di condannati, e seimila prigionieri Giudei mande Li da Vespasiano attesero alacramente all'impresa: e - im 75 giorni scavato il canale per quattro stadii ne evano fatta la decima parte, quando ebbero ordine di cessare dal lavoro (2). Perchè Elio giunto in gran fretta da Roma portava avviso di nuove trame ordite ciula: e quindi Nerone posto giù ogni altro pensiero. dette libertà alla Grecia che aveva contaminata e manguinata e spogliata, e carico di palme e di trosei parti alla volta d'Italia. Fece solenni ingressi a Napoli, ad Anzio; ad Alba. A Roma per dargli il passo fureno abbattute le mura, e comparve su carro trionfele in veste di porpora, ricamata d'oro, e coronato d'oleastro come i vincitori d'Olimpia, e ostentò nel circo 4800 corone (3) guadagnate alle grandi prove di Grecia, e salì al Campidoglio accompagnato. da soldati, da cavalieri e da Senatori festanti. Gli fecero sacrifizi, lo ricoprirono di profumi e di fiori, gli moltiplicarono le statue in abito di citaredo. Da ogni parte, gridavano furiosamente: evviva Nerone Apollo,

<sup>(1)</sup> Plinio IV, 5.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Ncr. 19; Dione Cassio LXIII, 16; Giuseppe Flavio, Guerr. Giud. III, 10; Filostrato, Vita di Apollonio Tianeo IV, 8.

<sup>(3)</sup> Le corone furono poste nel circo sul grande obelisco che ricorda le conquiste di Sesostri; ed è quello stesso che oggi sorge sulla Piazza del Popolo.

Nerone Ercole, Nerone vincitore di tutti i giuochi. Il Senato gli decretò feste più numerose dei giorni dell'anno. Ed egli deificato e adorato continuò nelle orgie, nelle rapine e nel sangue finchè il mondo non fu stanco di quella tirannide mostruosa (1).

La tempesta mosse dalle afflitte provincie e dagli eserciti stati cagione di perpetua paura al cuntore (2): lo scoppio primo fu nelle Gallie dove era vicupretore Giulio Vindice discendente degli antichi re d'Aquitania, uomo di gran cuore, di interi costumi, ardentissimo di libertà, e scampato per sue arti da Nerone (3). Egli non agitava pensieri d'indipendenza, ma voleva sottrarre la provincia nativa e l'impero del governo del sozzo tiranno. Non forte di esercito sollevò la nazione ricordandole le rapine e le vergegne patite, e raccolti 100 mila uomini nella Gallia centrale offrì l'impero al vecchio Sulpicio Galba governatore di Spagna pregandolo con ripetute lettere a farsi liberatore del genere umano. E questi dopo molte incertezze, si messe nella impresa, fece leva di uomini, trovò seguito grande; eccitò col narrare le crudeltà di Nerone, e promise ogni cura alla patria chiamandosi non imperatore, ma capitano del Sonato e del popolo romano (4).

Nerone che già altra volta aveva creduto di vedere segni di novità nei fulmini che nella villa di Sublaqueo (Subiaco) gli colpirono le mense (5), ebbe le prime notizie di Gallia a Napoli dove stava tra

An. di Ro**ma 821.** Di G. C. **68**.

<sup>(1)</sup> Svetonio, Ner. 22-25, 30; Plinio IV, 10; Dione LXIII, 8-21.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XIV, 51, 57, 60; XV, 59.

<sup>(3)</sup> Plinio XX, 57.

<sup>(4)</sup> Plutarco, Galba; Svetonio, Galba 9, 10; Dione Cassio LXIII, 22, 23.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. XIV, 22.

le ensate libidini, e sul primo su lieto di quei moti sperandone occasione a nuove vendette. Nè si mosse fece risposta agli avvisi finchè non seppe che Vitaclice nei suoi bandi lo chiamava un tristo can-LOT . Allora andò sulle furie, affidò le vendette senato, andò a Roma, mise una taglia al ribelle, orcianò gli muovessero contro le legioni d'Illiria e del Remo. Gli arguti di Roma scrivevano sulle mura e sutcolonne che i Galli cantando lo aveano svegliato (1). Ma gli durarono poco i gravi pensieri. Dopo le agitazioni della prima paura tornò alle libidini, ed era tut-Del provare e mostrare al pubblico uno strumento muova invenzione. Poi nuovi terrori alla notizia delsollevazione di Galba: si stracciò le vesti, delte della testa nel muro, non poteva persuadersi di avere Les Le lo ricondussero alle gioie dei canti e dei lauti eviti ove: recitò versi contro i ribelli: e meditò di assasmare tutti i duci degli eserciti, fece vendere a Roma i beni di Galba che in risposta prese i posses-Si dell'imperatore nelle Spagne: si apparecchiò a dare provincie rivoltate al saccheggio, a sare uccidere Lutti i Galli che erano a Roma, ad avvelenare il senaa un convito, a incendiare la città, a scatenare le bestie feroci contro il popolo. Parve pensare anche guerra, ma al modo solito, non trascurando tra Sli apparecchi le vetture pei suoi strumenti di musica Per le cortigiane vestite e armate a foggia di Amaz-Disegnò pure di presentarsi senz' armi ai ribelsperando d'intenerirli col pianto; e già preparava gli inni per tale vittoria.

<sup>(1)</sup> Svetonio, Ner. 45.

Ma i segni dello stolto svanirono presto. I cittadini non risposero all'appello, e negarono soldati e denaro. La plebe affamata e turbolenta: la città piena di satire e di grida, e di presagii annunziatori di estrema rovina (1). Sempre più tremendi gli annunzii di fuori: la rivoluzione allargatasi in Lusitania dove Ottone seguiva la parte di Galba, e nell'alta Germania (2) dove Virginio Rufo capo delle legioni si dichiarava nemico a Nerone sebbene riprovasse le sollevazioni di Gallia e di Spagna. Virginio, uomo di antica severità sosteneva l'impero doversi dare dai liberi suffragi del senato e del popolo, non dai soldati: e corse a frenare i moti delle Gallie. A Vesonzio (Besanzone) ebbe un abboccamento con Vindice ed era sut punto di intendersi con lui desideroso di abbatter Nerone, non di sottrarre le Gallie all'impero, quando i due eserciti venuti alle mani, senza ordine dei capi fecero grossa battaglia, e'i Galli perderono 20 mila uomini e Vindice stesso spentosi di propria mano al veder caduta tanta speranza di libertà. Le legioni vincitrici gridarono imperatore Virginio che fermo nel forte proposito ricusò quell'onore ripetendo che il dar l'impero non apparteneva ai soldati.

Nelle Spagne Galba tornava alle antiche dubbiezze, e stava per lasciare l'impresa. Un capo di ardimento e di senno avrebbe potuto trar profitto dalle
incertezze del vecchio governatore, come dai contrasti di Gallia. Ma Nerone frugato dalla rea coscienza e
perseguitato dall'odio e dalle grida universali tremava di suprema paura, e cadeva nel precipizio. Lo

<sup>(1)</sup> Svetouio, Galb. I.

<sup>(2)</sup> Plutarco, Galba; Svetonio, Ner. 47; Tacito, Hist. 1, 53.

abbandonarono anche quelli tenuti più fidi: lo stesso Nice fidio Sabino inalzato non ha guari al grado supredi prefetto del pretorio trasse i pretoriani alla parte di Galba con promessa di larghissimi donativi. Lo \_ sconcio tiranno non trovando neppure chi gli des-😘 🖢 morte, e ondeggiando fra disperati pensieri ora "WO E evà gettarsi nel Tevere, ora ricovrarsi in Egitto a Vivere del suono della sua cetra, ora tra i Parti, ora misericordia di Galba o a implorare coi pianti Perclono dal popolo: ora ricordava i presagii che gli ve vano promesso l'imperio d'oriente (1). Quando vide secheggiate le sue stesse camere e rapito anche il Veleno che gli aveva preparato Locusta, fatto stupido ettava il fato estremo. Il liberto Faonte gli offri Picovero in una sua villa a quattro miglia da Roma: egli nel buio della notte parti sopra un tristo Carallo, scalzo, in camicia, col viso nascosto in un velto per non essere riconosciuto, e ascoltando da ogni Parte maledizioni al suo nome, per tragetti e male Vie si ridusse affannato alla villa, ove per non esser Veduto entrare dalla porta passò da un'apertura fatta vella parte più nascosta del muro. Ma quasi subito vi su raggiunto dalla notizia che il Senato lo condannava a perire di supplizio all'antica. Egli domandò qual fosse questo supplizio, e udito che consisteva nell'inforcare il collo del reo, e nel battere colle verghe pubblicamente il nudo corpo finchè spirasse, su preso da più siera paura, e trasse di sotto due pugnali, ne tentò la punta, e poi li ripose dicendo che ancora non era giunto il fatal momento. Chiese all'infame Sporo che cominciasse i lamenti, pregò che alcuno gli facesse cuore

<sup>(1)</sup> Svetonio, Ner. 39.

col proprio esempio ad uccidersi, e si rampognò di viltà, Alla fine all'udire il rumore dei cavalli correnti a cercarlo ripetè il verso d'Omero « Sento il rumor dei pronti corridori », e rammaricandosi che in lui finisse un artista sì grande, coll'aiuto del liberto Epafrodito si dette del pugnale nella gola, e sconciamente come aveva vissuto morì ai 15 giugno in età di 32 anni. Nutrici e liberti gli prepararono rogo e funerali e lo deposero nel sepolcro di casa Domizia sul colte degli orti, ove è oggi la lieta passeggiata del Pincio. (1)

Lasciò Roma e l'Italia piene di sangue e di devastazioni e contaminate da libidini e crudeli infamie delle quali durò vivo il ricordo fino all'età più lontane. Nel medio evo le genti credevano di vedere l'orrendo fantasma uscire dal sepolcro ed errare sulle alture d'attorno. L'esecrato nome, rimase congiunto a più rovine della Campagna di Roma; e sulle amene rive di Pozzueli e di Baia dura sempre l'atroce memoria del matricida. Al suo tempo, quasi non bastassero i flagelli della mano del principe, l'Italia fu percossa anche da tempeste e malori. La Campania fu devastata da trombe di venti che abbatterono ville, arbusti e biade fin presso a Roma:, e una gran pestilenza uccise ogni generazione di mortali (2). Caddero fulmini più che in niun altro tempo, splenderono continuamente sinistre comete. È narrato anche di strani prodigi (3), ma il prodigio

An.di loma 821 Di G.C. 68.

<sup>(1)</sup> Svetonio, Ner. 40-50, 57; Dione Cassio LXIII, 22-29; Supplem. a Tacito, Ann. XVI, 66, etc.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XVI., 13; Svetonio, Ner. 39.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XV, 47; Plinio II, 23, 85, 106.

su che sosse sopportato quattordici anni questo nemico del genere umano (1).

Con Nerone finì la progenie dei Cesari che cadendo sempre a più turpi vituperi, e spargendo fiumi di sangue alla fine distrusse anche se stessa. Fra quelli che tennero il supremo grado Augusto solo finì la vita tranquillo. Trentadue membri della casa imperiale perirono di morte violenta senza riguardo a sesso, età, innocenza; di 16 mogli sette furono ripudiate, sei uccise (2). Il fondatore dell'impero aveva fatto questo singolar dono alla sua casa e al mondo.

<sup>(</sup> Neronem tota principalu suo hostem generis humani. Plinio VII, 6.

( Vedi in Giusto Lipsio la Genealogia della famiglia dei Cesari.

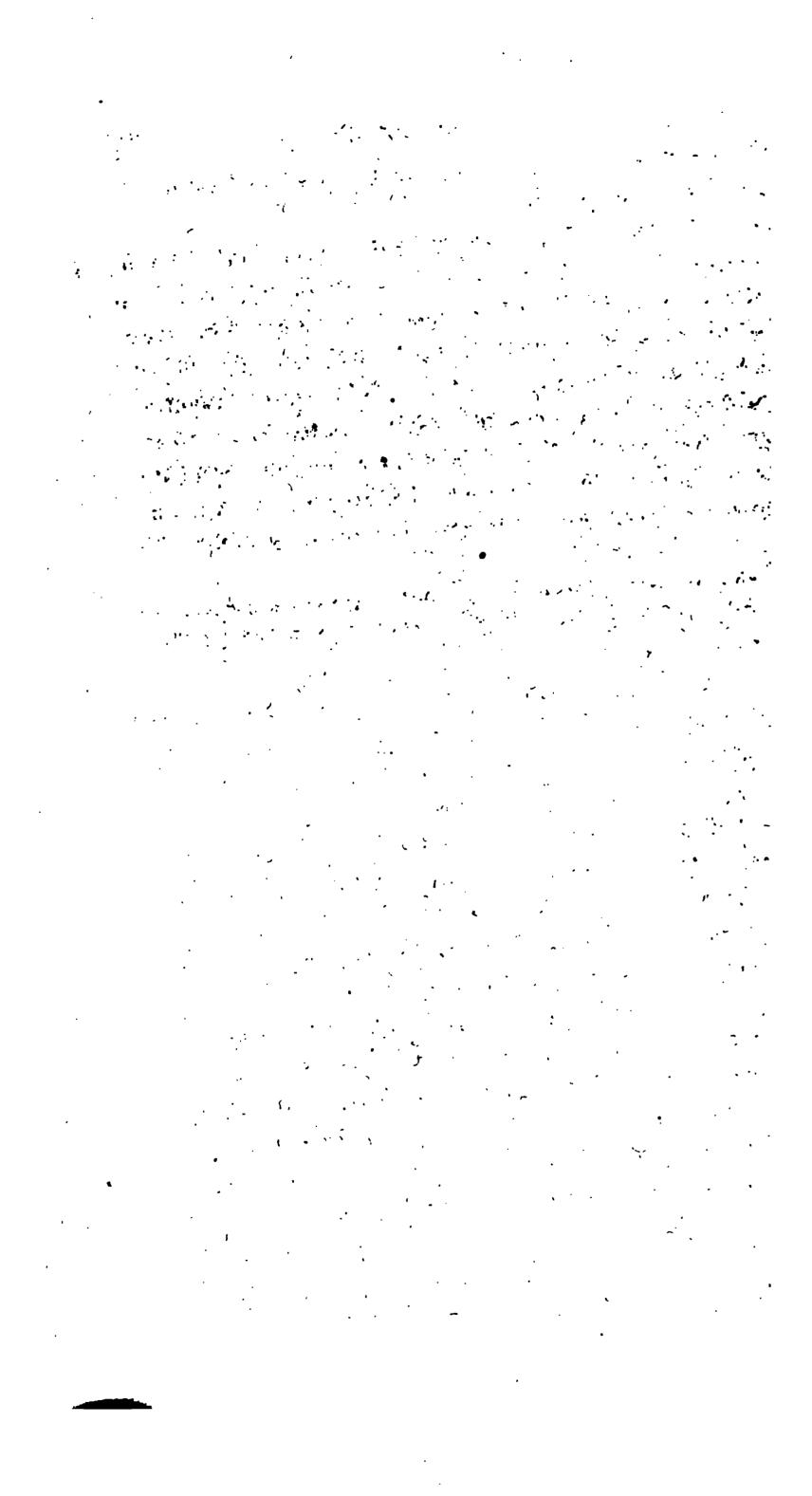

## CAPITOLO III.

chia militare e guerra civile. — Galba vecchio e avaro ucciso dopo. Cte mesi di regno da Ottone inalzato dalle milizie mentre le legioni Germania gridano imperatore il sozzo Vitellio La contesa si finisce - - Po. La parte vitelliana vince a Bedriaco e Ottone si uscide di proia mano. L'Italia predata e disertata dal furore dei vincitori e dei Thati. Orgie di Vitellio. Flavio Vespesiano gridato imperatore dalle le-Coni d'Oriente dopo la fama acquistatasi nelle guerre contro i Giudei. Cremona dei Flaviani e Vitelliani sul Po. Cremona distrutta. Roma in Preda ai Flaviani. Vitello ucciso. — Onori ai vincitori. — Elvidio Pri-Muciano e Domiziano e le spie. — Grande sollevazione destata Civile nelle Gallie e in Germania. — Vespasiano in Egitto. Gerusa-🖿 e mme presa e distrutta da Tito. Vespasiano a Roma. Provvedimenti Exer ristorare l'ordine, la giustizia, le finanze, i costumi, e per ab-Dollire la città — Tito tristo depprima, poi delizia del genere umano. alamita pubbliche. Grande incendio del Vesuvio. — Roma siagellata Camila tiranuide di Domiziano finche un ferro non toglie dal mondo 1 - atroce mostro.

(Anni di G, C. 68-96: di Roma 821-849).

Se i pretoriani avevano mostrato che dipendeva de la loro arbitrio il dare e il togliere l'impero, ora l'elezione di Galba svelava il grande arcano che il principe poteva farsi anche fuori di Roma: e quindi sollevandosi gli animi dei soldati e dei capi delle provincie si apparecchiava nuova materia a rivoluzioni, ad anarchie, a guerre civili. Tutto l'impero andò sottosopra: arse guerra sterminatrice in Italia e in Roma stessa; e in pochi mesi tre imperatori finirono di morte violenta.

La città, morto Nerone, fece grandi allegrezze, e la gente correva le vie col berretto degli affrancati. Con principo nuovo e lontano pigliavano libertà il senato e i grandi; e i loro seguaci e il popolo migliore e i parenti dei condannati aprivano l'animo a liete speranze. Solamente la plebaglia e chi campava sui vituperi di Nerone erano addolorati e avidi di rumeri. Non mancò chi per più anni ornasse di fiori il sepolero dell'osceno tiranno, nè chi pigliasse il suo nome, e in breve si videro più falsi Neroni (1).

Anche ora era spento il tiranno, non la tirannide. Sulle prime Ninfidio Sabino prefetto del pretorio, messo da parte Tigellino suo cellega, col favore dei soldati tirò a sè ogni faccenda, comandò da padrone, e si fece salutare dal senato benefattore della patria. Per procacciarsi popolarità fece trucidare i Neroniani che gli cadevano in mano: poi mirando più alto cospirò per far sè imperatore, e volle tradir Galba come aveva tradito Nerone. Mà non riuscì nel disegno: perocchè i soldati sebbene accarezzati da lui furono svolti da altri, e quando egli si presentò al campo, invece di salutarlo imperatore lo trucidarono (2).

Le novelle di Roma erano giunte a Galba quando egli pensava a lasciar da banda l'impresa in cui era entrato per caso, non per consiglio deliberato. Dapprima lcelo suo liberto, poi Tito Vinio gli recareno la notizia che l'esercito, il senato, e il popolo lo avevano eletto all'impero. Era un vecchio di 72 anni discendente di famiglia antichissima, stato in sua vita ora austero, ora molle. Da giovane ebbe fama per aver dato prima d'ogni altro al popolo uno spettacolo di elefanti funamboli. Governò l'Aquitania sotto Caligola, e combattè fortemente i Germani: poi sotto Claudio governò severamente l'Affrica, e ne ebbe gli ornamenti trionfali. Ma vedendo correre tempi difficili si ritrasse poscia a vita solitaria finchè

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. I, 2, 4, 5; II, 8, 9; Syetonio, Ner. 57; Dione Cassio LXIV, 9.

<sup>(2)</sup> Plutargo, Galba.

Nerone non lo mandò al Governo di Spagna, ove dopo le prime severità divenne trascurato e infingardo per allontanare da sè i sospetti che menavano a morte ogni migliore (1).

Fatto Imperatore nel modo che abbiamo veduto, mosse a piccole giornate da Spagna alla volta di Roma. A Narbona gli si fece innanzi l'ambasceria del senato che lo pregava di affrettar il cammino perchè il popolo aveva grande desiderio di lui. Ma egli continuò lentamente per andare più sicuro. Tolse dall'esercito di Germania Virginio Rufo quantunque avesse cessato da ogni resistenza, e pose in suo luogo Ordeonio Flacco, vecchio, debole, infermo, e non atto al governo di soldati pronti a sedizione (2). Nelle Gallie alleggerì i tributi ai popoli amici, e pose enormi gravezze e diminuì i territorii ai nemici, e a più città distrusse le mura e uccise i capi con loro donne e figliuoli. Dappertutto spedì ordini per toglier di mezzo chi gli fosse contrario, e fece uccidere a Roma i complici della congiura di Ninfidio, e in Affrica e in Germania i legati Clodio Macro e Fonteio Capitone minaccianti rivolta (3). Le quali morti date senza processo, e con tutto il fiero arbitrio della tirannide gli partorirono fama di uomo crudele: e l'odio si accrebbe al suo entrare in Roma per la strage dei remiganti dei quali sece uccidere più migliaia, perchè chiedevano tumultuando di rimanere nell'ufficio di soldati in cui li aveva posti Nerone (4). Le vie erano piene di san-

<sup>(1)</sup> Svetopio, Galba 2-9; Plutarco, Galba.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. I, 8, 9; Plutarco, Galba.

<sup>(3)</sup> Tacito, Hist. I, 6, 8, 51, 65; Svetonio, Galb. 11, 12; Plutarco, Galba; Dione LXIV, 2.

<sup>(4)</sup> Tacito, Hist. I, 6; Svetonio e Plutarco, loc. cit.; Dione Cassio LXIV, 3.

gue: e quell'entrata del nuovo Imperatore fra tanti cadaveri apparve orribile cosa.

Anche il suo governo non fu tale che gli concilianse favore, perchè, incapace a reggere di per sè cotanto peso, si abbandonò a tre favoriti, Icelo, Vinio e Lacone che messero tutto a disordine. Icelo liberto ebbe le insegne di cavaliere e il nome di Marziano. Lacone, uomo intollerabilmente arrogante e ignavo, fu prefetto dei pretoriani, e governò ogni cosa insieme con Tito Vinio, un altro tristo, peggiore di tutti, audace, pronto, astuto, vario di costumi, capace di grandi ribalderie e di sorti opere, vituperoso per libidini, e infame per avere rubato una tazza d'oro alle mense di Claudio. Costoro intesi soprattutto a farsi presto ricchi per timore che la vecchiezza di Galba non lasciasse loro troppo tempo, vendevano le cariche, le dignità, i privilegii, le esenzioni, le pene degli innocenti, le impunità dei rei: rubavano a man salva lo stato, e empivano di odio e di dispregio il principe di cui erano sempre al fianco (1).

Galba faceva pompa di severità all'antica, ma alle parole non aveva corrispondenti i costumi. In nulla era uguale a se stesso: ora mostravasi fiero, ora rilassato: punì alcuni partigiani di Nerone, e per la protezione di Vinio (2) risparmiò Tigellino più infame di tutti, e rampognò il popolo che ne chiedeva il supplizio. La stessa sua età era cagione di fastidio e di beffe al volgo che, dice Tacito, fa concetto dei principi dalla bellezza e dul decoro della persona. Le brutture di corte duranti come sotto Nerone erano meno scusate perchè mentre questi largheggiava in donare, Galba mostravasi parco anzi

<sup>(1)</sup> Svetonio, Ner. 14, 15; Tacito, Hist. 1. 6, 7, 12, 13, 48; Dione LXIV, 2; Plutarco, Galba.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. 1, 72.

avaro sordidamente. Quindi l'odio dei soldati cui non dava il donativo per la speranza del quale avevano abbandonato Nerone, Ai pretoriani chiedenti le larghezze promesse da Ninfidio in suo nome rispose: che egli sceglieva, non comprava i soldati. Il quale detto che in altri tempi avrebbe fatto famoso un uomo, a lui fu cagione di pronta rovina. Perocchè le milizie inasprite rimasero materia disposta ai cenni di chiunque ardisse far novità, mentre Roma e l'Italia erano pronte a servire e a darsi a chi vincesse, come premio della guerra (4).

Pochi giorni dopo le calende di gennaio in cui entrarono consoli Galba e Vinio, venne avviso che le legioni dall'alta Germania irritate della fallita speran- An. di Roma 822. za dei premi, sprezzando il duce Ordeonio Flacco si erano levate a chiedere altro Imperatore di cui, per marer meno ribelli, lasciavano la scelta al senato, e l'approvazione a tutti gli ererciti. Piene di malcontento anche le legioni della Germania inferiore governate da Anlo Vitellio: e nel medesimo tempo si mostravano divise, inquiete e minacciose anche le Gallie (2). Onde l'imperatore pensando che la mala contentezza di tutti venisse dall'essere lui vecchio e senza figlinoli, per rassicurare gli animi si affrettò a recare ad effetto il · disegno già concepito dell'adozione di un successore. Di che su grande il discorrere per la città, grande l'affaccendarsi dei favoriti. Vinio portava Ottone sperando di dargli per moglie la propria figliuola: e Ottone contava molto sull'adozione per essere stato il primo a dichiararsi per Galba: ma il vecchio Impera-

Di G. C.

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. I, 5-7; Svetonio, Galb. 12, 15, 16; Dione Cassio LXIV, 2, 3; Plutarco, Galba.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. I, 51.

tore non volle sapere di lui pieno di vizii e di debiti, e in quella repugnanza fu confermato da Lacone e da Icelo già adombrati del troppo orgoglio di Vinio. Alla fine su chiamato a corte e adottato Pisone Liciniano, uomo di stirpe nobilissima, grave di aspetto, severo di costumi, e di modi all'antica. Fatta l'adozione in palazzo ai 10 gennaio, non ostante un fiero temporale che dava tristo augurio, fu presentato al campo dei pretoriani come successore all'impero. Ivi Galba disse brevi parole, e si astenne da ogni promessa di doni. Quindi cupo silenzio nei più dei soldati che per ognipoca di liberalità avrebbero levato plausi. In senato molti applaudirono di cuore all'adozione, altri tepidamente e fintamente. Poi fu discorso di mandare ambasciatori in Germania all'esercito ribellato: e stringendo il bisogno di rimediare alla penuria dell'erario, nella difficoltà di porre nuove gravezze i consiglieri di Galba avvisarono che si facesse danaro col ripigliare i tesori prodigati già da Nerone ai suoi favoriti. E come molti di questi avevano dissipata ogni cosa, fu stabilito di andare contro chi aveva comprato da essi, e ne nacquero grandi turbamenti nella città, e nuovi ed inutili odii. Fu accresciuta anche la irritazione dell'eser-· cito col cassare quattro tribuni dai ruoli: perchè quell'atto di diffidenza invece di essere di esempio agli altri messe paura e malanimo in tutti (1).

Di questi errori sece suo profitto Ottone, il quale stato il primo, come dicemmo, ad accostarsi alle parti di Galba, ed entrato sin d'allora nella speranza di alte sortune, avea posto ogni studio nel sar suoi i soldati con carezze e con donativi. Lo vedemmo già compa-

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. I, 12 ec.; Svetonie, Galba 17.

gno a Nerone nei vizii più infami: era molle e pieno di mondizie muliebri, col viso sbarbato e impiastrato, e curava la cute e andava armato di specchi, nascondeva accuratamente le calvizie, si acconciava con lo studio di una meretrice. Tutti i cortigiani di Nerone amavano, per la uniformità dei costumi, costui splendido, scialacquatore, avido di pompe, e di voluttà, e pieno di gusti da grandi. Gli astrologi gli avevano promesso l'impero, ed egli lo cercava ardentemente per liberarsi dai debiti, per aver modo a vivere in Bussurie, in ebbrezze, in ritrovi di femmine: e sebbene molle di corpo e piccolo di statura aveva l'animo ardito a ogni pericolosa ventura (1). Quindi appena vide fallire la speranza dell'adozione, non avendo altro partito alle mani, si gettò alla rivolta, e pensò ad uccidere Galba e Pisone nel tempo stesso che faceva loro Ba corte, ed ebbe a principale strumento il liberto Onomasto il quale, corrotti con denari alcuni soldati, tirò facilmente a servir la congiura gli altri aborrenti il principe avaro: e la pessima scelleratezza su, clice Tacito, ardita da pochi, voluta da molti, patita da tutti.

Ai 15 Gennaio offrendo Galba un sacrifizio nel Lempio di Apollo, l'aruspice vide segni di vicina scia-Bura. Ottone che era ivi presente ne prese cagione a meglio sperare per sè; e poco appresso avvisato co-pertamente da Onomasto che tutto era pronto, partì scusandosi di avere a comprare certe case. Appena giunto nel foro, ventitrè soldati lo salutarono imperatore, e mentre trepidava per causa del piccolo numero, lo posero in lettiga, e lo rapirono al campo, ove in

<sup>(1)</sup> Svetonio, Oth. 12.

breve su gridato imperatore anche dagli altri soldati accorrenti da ogni parte. Egli stendeva loro le mani, adorava la turba, serviva per dominare, e con ardenti parole eccitava ai missatti i già pronti.

La notizia del fatto giunse a Galba mentre continuava ad affaticare con voti gli Dei dell'impero che
non erano più suoi. La città offrì quel giorno uno sconcio spettacolo di ferocia, di viltà, di paura, e di repentini passaggi dalla gioia al dolore, dal rumore al
silenzio, dalle salutazioni festive alle grida di morte
ora a questo ora a quello, a seconda dei timori e delle
speranze. La plebe e gli schiavi dapprima empirono
di grida adulatrici l'atrio imperiale e chiesero la morte
dei congiurati; e quando uscl voce che Ottone era uociso, moltiplicarono nelle dimostrazioni di gioia, e più
feroci di lingua apparvero i più codardi che poco appresso imprecarono a Galba spento, e s'inchinarono
umili a Ottone vincitore.

Fra quel tumulto Pisone studiò con modeste parole di tener fedele la coorte di guardia al palazzo, mentre Mario Celso ed altri facevano prova di tener devoti gli altri soldati. Da un altro canto i favoriti stringevano con discordi consigli lo sciagurate imperatore, il quale lasciato da banda il partito di difendersi cogli schiavi in palazzo, si avviò al foro sperando di frenare i ribelli col suo aspetto. Uscì in lettiga, non potendosi reggere sulla persona, e mostrò fino all'ultimo animo intrepido a ogni minaccia, e fermo a reprimere la insolenza soldatesca. A un Giulio Attico che vantavasi di avere ucciso Ottone, e a prova del fatto mostrava la spada insanguinata, disse: Committone chi te lo ha comandato? Ma tutto era vano: la sedizione si faceva più furibonda, crescevano le triste novelle. Pisone man-

dato innanzi a tentare il campo era costretto a retrocedere: le milizie della città in piena rivolta: fuggiti anche quelli che avevano mostrato più sede e coraggio. Galba era spinto qua e là nel foro dal vario ondeggiare della turba passata dalla servile baldanza al terrore dei codardi. Finalmente el giungere dei soldati di Ottone, il vecchio imperatore su abbandonato da tutti, e rovesciato dalla lettiga, finì trucidato e oscenamente straziato dopo sette mesi d'impero al quale parve atto sinchè non l'ebbe ottenuto. Pisone diseso mamanimamente da un centurione fuggì, sebbene ferito, nel tempio di Vesta, d'onde poi tratto a forza dagli sgherri fu futto a pezzi sul limitare. Viuio che per salvarsi gridava di essere della congiura, cadde di più colpi davanti al tempio di Cesare. Lacone fu esiliato e subito ucciso; Icelo liberto, giustiziato in pubblico al modo degli schiavi. Le tronche teste infitte sulle aste Jurono portate in trionfo. Ottone fece smodata allegrezza di quella di Pisone, e la contemplò con occhi insaziabili. I carnefici mostravano a vanto le mani brutte di sangue: più di 120 chiesero premio di quelle uccisioni: e Vitellio in appresso trovate le loro suppliche, li sece tutti punir di morte, non per amore agli uccisi da essi, ma per provvedere, secondo l'uso dei principi, alla sua sicurezza col timore della vendetta avvenire.

Tutto quel giorno andò a voglia dei soldati. Ebbero premio del sangue versato, nominarono a loro arbitrio i prefetti del pretorio, fecero prefetto di Roma Flavio Sabino, fratello di Vespasiano, già nominato a quella dignità da Nerone. Poi a colmo delle scelleratezze si aggiunse la gioia. Il popolo e il senato precipitatisi nel campo pretorio gareggiarono in false e turpi mostre di allegrezza lodando il giudizio dei soldati, im-

precando a Galba, baciando la mano a Ottone. Ognuno sfoggiava in adulazioni per far dimenticare le recenti parole d'ingiuria (1).

Ottone avuti tutti gli onori dei principi e salito al trono fra i cadaveri e il sangue studiò di rassicurare la città e di quietare i soldati avidi e minaccianti: e quantunque non avesse ancora la forza da proibire il mal fare, salvò dai loro strazii col farlo incatenare, Mario Celso, uomo dabbene, stato fedele a Galba fino all'estremo.

La città spaventata da tante atrocità, ebbe nuovo terrore dall'avviso che le legioni del Reno, creato nuovo imperatore, marciavano minacciose alla volta d'Italia.

La rivolta cominciata, come dissi, prima della morte di Galba, non si arrestò quando egli fu spento, perchè i soldati non curanti di ciò che facevasi a Roma, volevano un capo che fosse pieghevole alle loro voglie. Perciò avevano inalzato all'impero Aulo Vitellio messo da Galba al governo della Germania inferiore. Era figlio del sozzo adulatore di Messalina, e lo rendevano spregevole vizii grossolani, e la cura soverchia del ventre, e la insaziabile voracità. Donava largamente il suo e l'altrui, e quindi divenne caro ai soldati, i quali con sediziose grida scuotendo la sua tarda natura gli fecero parer bello l'impero. Ma nutriva più il desiderio che la speranza, finchè non su più vivamente eccitato dai legati Alieno Cecina e Fabio Valente, i quali audaci e avidi di farsi con una mutazione ricchi e potenti gli mostrarono che egli più di ogni altro era degno dell'onore supremo. Ai 3 di Gennaio Valente

<sup>(1)</sup> Tacito Hist. I, 21-47; Plutarco, Galba; Svetonio, Galba 19 etc.; Otho 4 etc.; Dione Cassio LXIV, 5 ec.

accorso in Colonia coi cavalli e con gli ausiliarii della prima legione lo gridò imperatore. Aderirono a gara gli altri soldati, e ad essi furono pari in ardore i Coloniesi, i Treviri e i Lingoni offrendo all' esercito aiuti d'uomini, d'armi, di denari, e ogni loro facoltà. Assentirono alla mutazione i Galli offesi da Galba, e i presidii della Belgica e della Lionese, come quelli di Rezia e di Britannia (1).

Perlochè i sollevati sentendosi forti chiedevano ardentemente di precipitar subito all' assalto d'Italia e di Roma: e quell'ardore compensando il difetto del duce, che briaco a mezzo di e torpido per troppo mangiare, innanzi tempo godeva la fortuna del principato in lusso infingardo, fu deliberata e presa tosto la guerra. Valente mosse con 40 mila armati per la via delle Gallie verso le Alpi Cozie: Cecina si diresse con 32 mila uomini alla volta dei monti Pennini (Gran S. Bernardo): e Vitellio dovea tener dietro con gli aiuti di Gallia e con tutto il pondo della guerra.

Le Gallie non fecero resistenza dopo le triste sorti toccate a Divoduro (Metz) dove l'esercito, quantunque accolto cortesemente, uccise 4 mila persone. Tutte le altre città tirate da amore o paura andarono incontro e aprirono festevoli e supplichevoli le porte a Valente, il quale per Lione, Vienna e Savoia giunse ricco di rapine alle Alpi.

Più preda e sangue sece Cecina contro gli Elvezii resistenti dapprima. Egli sece venire i Rezii a pigliarli alle spalle, ed empì di crudeli rovine gli ameni luoghi ove è di presente la città di Baden nel cantone di Argovia, frequentati anche allora per salutiseri ba-

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. 1, 51-59.

gni. Sacco e sangue per tutto. Gli abitatori fuggiti nel Giura al monte Vocezio (Boezberg) e perseguitati per selve e caverne, caddero a migliaia o furono venduti all'incanto. Aventico (1) loro capitale destinata alla distruzione, fu salva dalla parola di un ambasciatore eloquente. Dopo, Cecina passate fra le nevi le Alpi giunse alle pianure del Po, dove già una guarnigione dichiaratasi per Vitellio aveva tirato con sè Milano, Novara, Eporedia (Ivrea) e Vercelli (2).

Stettero per Ottone le legioni di Dalmazia, di Pannonia e di Mesia con l'Egitto e l'Affrica, e le altre
provincie lontane e le armi di oltremare. Vespasiano gli
tenne fedele la Giudea, Muciano la Siria. La Spagna
giurò e poi si volse a Vitellio: così molti luoghi delle
Gallie, quantunque fossero dati privilegii per tenerli
fedeli.

Prima di venire alle mani i due tristi uomini si tentarono a vicenda con lettere: Ottone offriva a Vitellio, e questi a quello pecunia e favori e vita sicura a patti di lasciar l'impresa: dapprima dolcemente e con brutta simulazione, poi con male parole o con rinfacciamenti scambievoli di loro malvagità. Studiarono anche di corrompersi i soldati, e l'uno e l'altro mandò vanamente assassini al rivale (3).

Pure fra questi furori la famiglia di Vitellio a Roma non patì oltraggio di sorta. Ottone apparecchiò navi e uomini con energia insolita a lui, quantunque fra le gravi cure non iscordasse anche gli amori antichi. Fece rialzare le statue a Poppea, pensò a celebrare la memoria di Nerone, e a compirne la casa aurea; e per ciò

<sup>(1)</sup> Avenches a due leghe e mezzo da Friburgo.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. I, 60-70.

<sup>(3)</sup> Tacito, Hist. I, 74, 75; Svetonio, Oth. 8.

Per piacere alla città fece anche dare a Tigellino la morte chiesta come debito publico dall'universale; da ma parte perchè fautore, dall'altra perchè traditore di Nerone. Lo scellerato colto ai bagni di Sinuessa senza ever modo di scampo, finì tra laidezze di concubine e brutte dimore la infame vita tagliandosi la gola con un rasoio (1).

Ma nulla rassicurava la città incerta tra tirannide e Dicenza per le frequenti mutazioni dei principi, e travagliata da mali crescenti. Il Tevere straripando fece strage di uomini e di case. Mancavano il lavoro, il denaro, le vettovaglie: infuriava la fame, infuriavano le feroci soldatesche. Mentre Ottone dava un gran convito in palagio a senatori e a nobili donne, andò un falso grido fra le coorti che egli era a pericolo di essere assassinato. Quindi i soldati mezzo ubriachi corsero colle spade sguainate, uccisero chi tentasse di ritenerli, rientrarono furiosi in palazzo. I convitati pieni di terrore si salvarono fuggendo come potevano per segrete uscite, e l'imperatore a fatica potè frenare i tumultuanti con preghi, con lacrime, con donativi. Anche nel giorno appresso stettero deserte le vie e chiuse le case. I soldati pieni di maltalento contro ogni nobile e ricco undavano travestiti a spiare i segreti domestici. A ogni nuova buona o trista si cambiava animo e volto per non mostrare o paura o poca allegrezza. Tutto pieno di sospetti i tristi soli speravano di avvantaggiarsi dei mali pubblici.

Finalmente cominciava la guerra. Ottone preparava la flotta per assaltare la Gallia Narbonese, e commessi

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. I, 72; Plutarco. Galba.

fanti e cavalli a Svetonio Paolino, a Mario Celso, e a Licinio Proculo prefetto dei Pretoriani nel quale fidava più che in ogni altro, ai 44 Marzo celebrò in parlamento la maestà di Roma, e la concordia del senato e del popolo nell'inalzare lui all'impero, il popolo per libidine di servitù gli rispose con grida adulatrici e false: ed egli raccomandata la Repubblica ai Padri, e lasciato it suo fratello Salvio Tiziano al governo della città e dell'impero partì per la guerra conducendo seco magistrati e personaggi a modo di corte, e molti che non avvezzi alle pugne pompeggiavano in belle armi, in cavalli e in apparechi di conviti e di lascivie (1).

Cinque coorti pretoriane, una legione e 2000 gladiatori sotto il comando di Annio Gallo e di Vestricio Spurinna andarono innanzi a pigliare le ripe del Po, e a far testa a Cecina. Seguiva Ottone accompagnato da truppe scelte, non tardo nè col solito lusso, ma pronto e pedestre, innanzi alle insegne, armato di lorica di ferro, lurido, polveroso, dissimile dalla sua fama.

La sua flotta s'impadroni di quasi tutta l'Italia occidentale fino alle Alpi marittime, e disertata la Liguria procedè alla Gallia Narbonese per arrestare le operazioni di Valente: ed ivi menò atroce strage dei Vitelliani venutile contro, e li forzò a ritrarsi in Antipoli (Antibo). E la fama di questi successi tirò anche la Corsica e la Sardegna alle parti di Ottone (2).

Dall'altra parte Cecina felice nei primi scontri aveva occupato i luoghi più fiorenti dal Pò alle Alpi. Compariva in saio di varii colori e in brache all'uso dei Galli con Salonina sua moglie montata su nobile

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. I, 71-90; Svetonio, Oth. 8; Plutarco, Ottone.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. II, 11-17.

palasteno coperto di porpora. Tentò di corrompere i nemici e su tentato da essi: assalì Piacenza con grande ssorzo, e respinto vergognosamente da Spurinna ripassò il Po, si diresse a Cremona, e a 12 miglia da essa su battuto di nuovo dagli altri generali di Ottone, e avrebbe patita piena sconsitta se Svetonio Paolino per soverchia prudenza non suonava troppo presto a raccolta.

Brano discordi i capi, indisciplinate le truppe. A Svetonio Paolino e a Mario Celso, ottimi duci, diceva villanie ogni peggior soldato. E Ottone che credeva a più vile e temeva dei buoni, chiamò da Roma Tiziano suo fratello, e lo fece supremo capo.

Dall'altro canto l'esercito di Valente composto di Batavi, di Treviri, di Tungri, di Galli, di Liguri misti ai le-Sionarii era corso agli estremi disordini. Levatisi a tumulto contro il duce le avevano forzato a nascondersi travestito da schiavo: poi impauriti dal vedersi senza capo, dalle conseguenze di loro anarchia, lo ricercarono, Sli fecero gran festa, lo portarono in trionfo. Cecina e Valente si astiavano e si rinfacciavano loro colpe scambievolmente. Ma nel pericolo, posti giù i gelosi pensieri e i rancori, congiunsero insieme tutte le forze con animo di finir la guerra in una giornata campale.

Allora Ottone tenne consiglio sul partito da prendere. Svetonio Paolino famoso per le sue geste di Britia e tenuto pel più accorto guerriero del suo tempo, di costrò che mentre al nemico necessitava la fretta, indugio era senno per essi abbondanti di tutti i codi, difesi dal Po e da città forti, e vicini a ricepoderosi rinforzi di Pannonia e di Mesia. Mario Celso e Annio Gallo furono dello stesso avviso. Ma Ottone ardeva di combattere. Tiziano e Proculo per

ignoranza avevano il medesimo desiderio: battaglia chiedevano i pretoriani cupidi di tornare alle delizie di Roma. Quindi fu risoluto il combattere, e con più tristo consiglio che fece cader l'animo a molti, spinsero l'imperatore a non pigliar parte alla pugna e a ritrarsi coi migliori in Brescello eve si serberebbe all'ultimo uopo e all'impero.

La battaglia (15 aprile) detta di Bedriaco da un borgo fra Cremona e Verona fu cominciata sulle rive del Po. I Vitelliani erano superiori d' ordine, di prodezza, di numero. Agli altri mancava la disciplina e la perizia dei supremi capi, ai quali Celso e Paolino gridarono invano non doversi assalire il nemico riposato con soldati stanchi per una marcia di 16 miglia. Pure anche con questi svantaggi dettero dentro ferocemente, e al principio fece belle prove la prima legione. Poi essa perdè il legato e molte bandiere: andarono a sbaraglio i gladiatori, fu rotta la legione decimoterza, fu sgominato il centro, fuggirono i duci, e tutti gli Ottopiani corsero a precipizio verso Bedriaco, e per la lunga via patirono grande uccisione perchè la guerra civile non permetteva di far prigionieri. Lo storico Dione narrò che tra questa battaglia e il fatto accaduto precedentemente presso a Cremona perirono 40 mila uomini. I soldati fuggiti a tumulto infuriavano contro i capi chiamandoli traditori per volgere in altri la propria vergogna, e a fatica furono ritenuti dal voltare le spade contr'essi e dall'aggiungere l'infamia ai mali della sconfitta. Nel giorno appresso raccoltisi da varie parti nel campo chiesero pace al nemico e la ebbero. Allora, dice Tacito, vinti e vincitori con lacrime dirotte e con miseranda allegrezza esecravano le armi civili. Nelle medesime tende chi de' fratelli,

chi de' parenti medicavano le ferite. Le speranze e i piaceri erano dubbi, le morti e i lutti certi: non vi fu chi non avesse niuno da piangere.

Giunta la nuova della disfatta in Brescello, i soldati facendosi intorno ad Ottone, con grande amore lo pregavano, non disperasse. Gli ricordarono che vi era ancora un'oste fedele, e pronta a ogni estremo, e che presto giungerebbero i rinforzi di Mesia. Ma Ot-Lone coraggioso e di sè risoluto li ringraziò di loro fedeltà, disse esser fermo a non voler cercare con nuovo sangue civile il suo scampo. Confortò i piangenti, premiò gli amici, pregò tutti a partirsi per non irritare l'ira del vincitore, arse le lettere in cui fossero parole di lode a lui e di vitupero a Vitellio, e quindi mella notte si trafisse colla propria spada, e a 37 anni **mini un** impero di tre mesi con morte dissimile da tutta La sua molle vita. Tutti gli storici celebrarono la forezza dell'effeminato, che facendo la scimmia a Catone protestava di morire per la pace di Roma dopo aver contaminato il fôro di sangue civile. Ma altri con ragione potè domandare se l'uomo caduto in fondo alla più vile mollezza non si uccidesse piuttosto per non esser portare le incertezze fra il timore e la speranza. I sol-≪lati lo piansero come uomo fortissimo, e parecchi si viccisero intorno al suo rogo. Poi fecero tumulto per dar ≪li nuovo l'impero a Virginio Rufo, o mandarlo ambasciatore per essi al nemico: ed egli fermo più che mai al rifiuto si salvò colla fuga (1).

Roma alla notizia della vittoria che portava nuova mutazione di principe, disse contumelie a Ottone ca-

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. II, 18-51; Svetonio, Oth. 9-12; Plutarco, Ottone; Dione Cassio LXIV, 10-14.

duto, sece plausi a Vitellio vincitore: e il senato tremante gli decretò quanti più onori si trovarono mai per principe stato lungamente sul trono, e per ambascerie mandò agli eserciti lodi e ringraziamenti (1).

Intanto la povera Italia rimaneva disonestamente straziata per queste infami battaglie nelle quali trattavasi solamente di quale dovesse prevalere tra i contendenti famosi per dappocaggine e per brutti costumi. Già i soldati di Ottone nel muovere alla guerra avevano trattato le patrie contrade come paese straniero. In Liguria disertate le coste, arse e rubate le città. Intemelio (Ventimiglia) pati orribile strazio (2). Dall' altra parte ruberie e distruzioni dei barbari venuti d'oltre Alpe. A Piacenza andò distrutto un magnifico anfiteatro. I capi mettevano contribuzioni, e per immense rapine non si appagava la fiera ingordigia (3). Nè i mali cessavano col tacere delle armi: dopo la battaglia le misere contrade furono afflitte più atrocemente che in tempo di guerra. « I Vitelliani sparsi, dice Tacito, per municipii e colonie spogliavano, rapivano, stupravano: niun riguardo a sacro o profano: uccisi i particolari nemici sotto specie di soldati di Ottone. I soldati pratici del paese destinavano a preda i fertili campi, le ricche case, e chi contrastasse uccidevano: nè i capi ardivano di rattenerli. Cecina era meno avaro, ma più ambizioso: Valente infame per brutti guadagni dissimulava perciò le colpe altrui. L'Italia spossata già da granetempo non poteva più tollerare tanti soldati, e violenze e oltraggi » (4).

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. II, 5; Dione Cassio LXV, 1.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. II, 12, 13; Agric. 7.

<sup>(3)</sup> Tacito, Hist. II, 21; Dione Cassio LXIV, 16; Plutarco, Ottone.

<sup>(4)</sup> Tacito, Hist. 11, 56.

Poi rimaneva a nutrire la insaziabile voracità di Vitellio che, udita nelle Gallie la morte di Ottone, mosse alla volta di Roma facendosi portare a modo di trionfante in mezzo a un esercito pieno di scompiglio, di crapule, di baccani. Egli rideva delle rapine dei suoi familiari (1), e attendeva più che mai a grandi apparecchi di mense e a piaceri di ventre. Fu ricerca e sacchegiata tutta l'Italia dall'uno all'altro mare per apprestargli squisiti cibi: i grandi e le città si rovinavano in imbandigioni di mense.

Al giungere di qua dalle Alpi gli disturbava i sozzi piaceri il pensiero dei soldati statigli contro a Bedriaco. e quindi per liberarsi da quella molestia fece uccidere i centurioni mostratisi più prodi, e più devoti al nemico, sciolse i pretoriani, rimandò gli stranieri ai loro paesi, disperse qua e là le legioni e seminò nuove cagioni di guerra. Tra i capi principali Paolino e Proculo, lungamente straziati, alla fine si salvarono col sostenere di essere stati traditori ad Ottone. Mario Celso la scampò senza viltà; e Tiziano ne uscì a nome della pietà pel fratello, e della sua dappocaggine (2).

Tutto il viaggio fu brutto di orgie e di sangue sparso tra i vincitori stessi che corrotti dall'esempio del capo venivano a risse e si davano dei ferri nel petto. A Cremona Vitellio assistè allo spettacolo dei gladiatori preparato da Cecina, e poi volle vedere nei campi di Bedriaco i tristi vestigii della recente vittoria, e passeggiò lieto nei luoghi devastati dalla guerra fraterna, lordi ancora di tabe, pieni di corpi laceri e di tronche membra, mentre i Cremonesi gli spargevano

<sup>(1)</sup> Svetonio, Vitell. 10.

<sup>(2)</sup> Tacito, *Hist.* II, 57 ec.

la via di fiori, e gli uccidevano vittime. Il mostro non commosso da tanto strazio di uomini, bevve allegramente tra i cadaveri, e disse che il sangue dei nemici mandava odor buono, e meglio quello dei cittadini. Fu un osceno tripudio che agghiaccia solo a pensarvi, e l'orrore si tempera al solo ricordo di un umano affetto mostrato dai soldati che piansero alla fiera vista (1).

Poi nuovo spettacolo di gladiatori a Bologna, e nuove e più fiere crudeltà pel cessare della paura che gli era venuta dagli emuli. Nell' appressarsi a Roma și faceva più dispregevole per lordure sue, e di eunuchi, di istrioni e giullari amici suoi per comunanza di vituperi. Lo seguivano 60 mila uomini licenziosissimi, e numero maggiore di servi e di vivandieri. Grande anche il corteggio dei familiari, e dei senatori venuti a incontrarlo per paura. Incredibili le rapine. Per ammassar provvisioni furono devastate, come paese nemico, le città e le campagne biondeggianti di messi. I soldati discordi tra loro s'intendevano solo nel rapire, nell'uccidere i miseri abitatori, e nell'empir tutto di paura. Strage immensa accadde a sette miglia da Roma ove Vitellio distribuiva largamente cibo alle milizie, come avesse a ingrassare gladiatori. Vi corse per diletto molta plebe dalla città, e come si divertiva a scherzare togliendo le cinture ai soldati, quegli animi fieri non usi ad esser beffati corsero con le spade ignude addosso agli inermi e ne fecero macello. Anche Roma andò sottosopra per le milizie precorsevi, che vestite di pelli di fiere e ornate di grossi dardi, per nulla menavano le spade ed empivano le vie di terrore e di strage (2).

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. II, 70; Svetonio, Vitell 10; Dione LXV, 1.

<sup>(2)</sup> Tacito, *Hist*. II, 87, 88.

Vitellio fece solenne entrata sopra superbo corsiero col popolo e senato innanzi, e i soldati attorno. Il giorno appresso salito al Campidoglio fece, con gran diceria, le lodi della sua industria e temperanza davanti a quelli stessi che lo avevano veduto traversare l'Italia ebbro e sonnolento. Il popolo strepitò colle solite adulazioni imparate, mentre insolentivano i soldati sparsi senz' ordine pei portici, pei templi, per la valle del Vaticano. Cecina e Valente discordi e gareggianti governavano ogni cosa: rapivano le case, e i giardini dei particolari e le ricchezze dell'impero. Alla brutta corte era gara di turpitudini tra liberti, istrioni e cocchieri fatti potenti. Feroce si mostrò Lucio, fratello del principe: feroce più che donna Triaria moglie di quello. Sola la madre Sestilia serbò l'antico costume, e non fatta baldanzosa per lusinghe di fortuna, nè per corteggiamenti; sentì solo i mali della sua casa. Dal principato del figlio non cavò altro che pianto e buona fama. Andò voce che fosse uccisa da lui o che si avvelenasse per tedio del presente o per paura dell'avvenire (1).

Vitellio attese anche a far leggi, vietando ai cavalieri di contaminarsi in teatro, e ordinando come pontefice massimo le feste pubbliche, sebbene ignorante di ogni ragione uma na e divina. Ascoltava le cause in senato, faceva onori di allori e di vittime a Nerone, ma sopratutto era occupato a mangiare (2). Tutti affaccendati a preparare incredibili imbandigioni a quella gola insaziabile come voragine. Orgie e ubriachezze il giorno e la notte. Mangiava, vomitava, tornava a mangiare. Si faceva convitare da questo e da quello,

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. 11, 63, 64, 90, 92; Svetonio, Vitell. 14.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. II, 62, 91, 91; Svetonio, Vitell. 11, 12.

e alcuni per lo smisurato spendere andarono falliti. Nella cena datagli dal fratello al suo entrare in città furono imbanditi duemila uccelli e sette mila pesci rarissimi. Costò 100 mila sesterzi un piatto di fegati di scari, di cervelli di fagiani e paoni, di lingue di pappagalli e di latte di murene pescate dal mar Carpazio fino al mare di Spagna. Era sì lordo che ai sacrifizi si gettava a divorare le viscere delle vittime, e viaggiando entrava per le cucine delle osterie e trangugiava ogni avanzo. In pochi mesi dette fondo a 900 milioni di sesterzi, e avrebbe divorato l'impero, se le legioni di oriente e il nome di Vespasiano non venivano a disturbarli i conviti (1).

Flavio Vespasiano che inalzò al trono la oscura gente dei Flavii veniva da Rieti, e sulle prime si fece largo col blandire i potenti. Adulò Caligola e divenne senatore: cercò la protezione dei liberti di Claudio e fu duce in Germania, e si acquistò alta gloria nelle guerre della Britannia dove è detto che prese 20 città e vinse 30 battaglie. Era fiero soldato, pronto di mano e di consiglio; appariva il primo ai pericoli, sopportava disagi e fatiche, sapeva farsi amare dai soldati senza corromperli. Sotto Nerone ebbe favori e patì disgrazie: tornò povero dal governo dell'Affrica e visse mercanteggiando di cavalli e di schiavi. Poscia fu mandato a domare la ribellata Giudea (2), d'onde la fama di gran capitano lo condusse all'impero.

I Giudei si erano sollevati perchè non potevano più reggere alla cruda tirannide dei governatori romani. Pilato messo colà da Seiano vendeva le sentenze, ru-

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. II, 95; Svetonio, Vitell. 13; Dione Cassio LXV, 2-4.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Vespas. 2-4; Tacito, Hist. II, 5.

bava, uccideva, e nel tempio di Gerusalemme mescolò il sangue del popolo a quello dei sacrifizi (1). In appresso furono ferocissimi i governi del liberto Felice (2), come quelli dei procuratori Albino e Floro sotto Nerone. Continue le iniquità, le rapine, le stragi (3). Quindi frequenti i tumulti: bande armate correvano i monti: cresceva ogni dì il desiderio di scuotere l'insopportabile giogo, e s'infiammavano tutte le passioni politiche e religiose per opera di predicatori ispirati che agitavano le turbe promettendo loro che Dio farebbe miracoli per liberarle dalla schiavitù (4). A Gerusalemme in numerose assemblee gli amatori della indipendenza nazionale si accendevano con canti e preghiere e commenti alla lesge. I più caldi chiamati zelanti ripetevano doversi guerra disperata cacciare la dominazione straniera morire: i più temperati volevano la lotta ma con \*Peranza di accomodamenti: altri, e i nobili massimamente, parteggiavano pei forestieri, e nei giorni del Pericolo lasciarono la patria o si ripararono nel campo ne mico (5). Era divisione nelle città e nelle famiglie. Ma al la fine i moderati non ebbero forza di frenare più a lo per la moltitudine, e il grido della rivolta onò per tutta la Palestina. Floro fu respinto da Gesalemme: e Cestio Gallo legato di Siria accorso in via to con 30 mila combattenti fu anch'egli fugato battuto (6). 6

Gli insorti provvidero gagliardamente alla guerra, dinarono la difesa per tutto il paese, afforzarono le

<sup>(1)</sup> Filone, Legazione a Caio; S. Luca, Evang. XIII, 1.

<sup>(2)</sup> Tacito, *Hist.* V, 9.

<sup>(3)</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Giud. II, 12; Antichità Giud. XX, 6, 8.

<sup>(4)</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Giud II, 13.

<sup>(5)</sup> Gius. Flavio, loc. cit. 11, 20.

<sup>(6)</sup> Giuseppe Flavio II. 19; Tacito, Hist. V, 10; Svetonio, Vespas. 4.

mura di Gerusalemme, fabbricarono armi: la gioventù correva a gara agli esercizi guerreschi, e le donne stesse erano ardentissime a difendere la libertà (1). Di questi gravissimi fatti accaduti negli ultimi anni di Nerone giunse a lui la novella in Acaia mentre era intento ai trionfi di artista. A reprimergli faceva mestieri di forte esercito e di prode condottiero, e fu scelto Vespasiano perchè, quantunque non godesse allora le grazie del principe, stimavasi il solo capace a domare i ribelli, e non davà sospetto a cagione degli oscuri natali. Egli mosse all'impresa con Tito suo figlio, e con oste forte di numero e di disciplina. Radunò a Tolemaide 60 mila combattenti, s' intese coi partigiani di Roma sparsi pel paese nemico, fece ogni apparecchio opportuno, e quindi cominciò l'invasione (anno 67 dell'era volgare 820 di Roma) nelle terre 'giudaiche e mise tutto a ferro e a siamme.

Non è qui luogo a narrare partitamente le prodezze di Vespasiano, nè le eroiche prove fatte dai Giudei a difesa della indipendenza nazionale. Il bello argomento di cui ci lasciò i principali ricordi Giuseppe Flavio, giudeo traditore di sua gente, fu non ha guari trattato nobilmente da un ebreo che aveva il cuore e l'ingegno e l'eloquenza da ciò (2): e a noi non appartiene se non toccarne i fatti principalissimi e le conclusioni finali.

An. di oma 820 Di G. C. 67.

Vespasiano entrò in Galilea alla metà di aprile, prese Gabara, la dette alle fiamme, e uccise tutti gli abitatori. A Giotapata posta sopra scoglio di difficilissimo accesso i cittadini opposero una resistenza che me-

<sup>(1)</sup> Gius. Flavio, loc. cit. II, 22; Tacito, Hist. V, 13.

<sup>(2)</sup> V. Salvador, Histoire de la domination romaine en Judée, Paris 1847-

di stare fra le più famose che ricordi la storia. Ve spasiano stesso vi ebbe una ferita di freccia. Ma dopo 45 giorni di terribile assedio gli eroici difensori spossati lungo combattere e dalla sete furono vinti per tradi mento di un disertore, e menati al macello. Essi desimi, quando videro fallita ogni speranza di vittoaiutaro no la strage uccidendosi di propria mano, e gettandosi dai precipizii. Vi furono 40 mila morti, e 4 200 schiavi di ogni sesso ed età (1). Furono vinte e sterminate le bande raccolte sulle montagne : presa Joppe ove i sollevati armavano navi, vinta con fiera Ltaglia Tarichea sul lago di Tiberiade, e degli abi-La piti 6 mila furono mandati in Grecia a lavorare, come dicemmo, al taglio dell'istmo; 30 mila venduti all'in-Canto, e 1200 vecchi e altri cui la debolezza toglieva. Ospi valore in commercio furono uccisi a Tolemaide rel circo sotto gli occhi di Vespasiano (2). Con valore Pari alla loro fama si difesero i cittadini di Gamala Le muti pei più forti dei Galilei. Vespasiano vi corse pericolo, e pati grandi danni l'esercito contro il quale furono rovinate le case poste in pendio. Qui come a Tarichea andò celebrata la prodezza di Tito (3). La Città cadde dopo un mese di assedio: di 10 mila abita ne caddero 4 mila di ferro, e 5 mila gettandosi Si dagli scogli (4).

L'ultimo grido di libertà in Galilea suonò sulle al ture del Tabor: e spento anche questo nel sangue, frontiere e le parti settentrionali del territorio giudico stettero tutte in potere del nemico. I sopravvis-

<sup>(1)</sup> Gius. Flavio, loc. cit. III, 7; Svetenio, Vespas. 4.

<sup>(2)</sup> Gius. Flavio, loc. cit. III, 9, 10.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Tit. 4.

<sup>(4)</sup> Gius. Flavio, loc. cit. IV, 1.

suti alle prime battaglie si ripararono con maravigliosa marcia a Gerusalemme sotto la scorta del galileo Giovanni da Giscala uno degli eroi e dei martiri della libertà nazionale, mentre lo storico Giuseppe Flavio che aveva il supremo comando di Galilea comportandosi da traditore passava al campo nemico, e vi era accolto con premi ed onori per avere agevolato la caduta della provincia affidata alla sua difesa. Nei due anni seguenti Vespasiano assalì le altre contrade coll'intendimento di impadronirsi di ogni provincia, e di stringere da ultimo la metropoli da ogni parte. Dappertutto trovò eroi pronti a combattere e a morire per la patria: ed egli sparse fiumi di sangue, empì il Giordano di cadaveri, incendiò e devastò campagne e città, e alla fine aveva recato in suo potere tutta la Giudea tranne Gerusalemme, e le fortezze di Herodion, di Massada e di Macheronte (1); quando sopravvennero i fatti che dovevano portarlo all'impero.

Nel tempo della guerra egli teneva l'occhio anche alle rivoluzioni di Roma, e dopo l'inalzamento di Galba aveva mandato Tito a onorarlo, o per essere eletto a successore, come si diceva dal volgo: ma la subita novella della uccisione del vecchio giunta a Tito in Corinto gli impedì di proseguire il viaggio e rese vana ogni pratica (2).

Dopo le elezioni di Galba, di Ottone e di Vitellio fatte dai soldati, ogni esercito ardeva di disporre dell'impero a sua voglia. E le legioni d'Oriente non volevano essere da meno delle altre, e pensarono a inalzare all'impero il vincitore dei Giudei, il quale

<sup>(1)</sup> Giuseppe Flavio, loc. cit. IV, 8, 9; Tacito, Hist. II, 4.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. II, 4; Svetonio, Tit. 5.

sotto ogni rispetto avanzava di gran lunga i tre eletti in pochi mesi dagli altri soldati. A questo erano accese anche dalla voce allora divulgata che i fati promettessero grandezza a chi veniva d'Oriente (1). Vi si aggiungevano pure gli interessi di molti capi che speravano di ingrandirsi col dare al mondo un nuovo padrone: e fra questi era principale Licinio Muciano governatore di Siria, uomo melle e forte a seconda dei casi, grande spenditore, e potente per vizi e virtù, e per arti squisite di seduttore. La vicinanza dei governi aveva dapprima portato inimicizia fra lui e Vespasiano, ma poscia per le pratiche di Tito, i due posero giù gli odii, accomunarono i consigli: e Muciano che non poteva sperar l'impero per sè, fermò di darlo al vincitore dei Giudei, pel quale si adoperavano anche il giudeo Tiberio Alessandro governatore d'Egitto, Agrippa figlio dell'ultimo re di Giudea, e sua sorella Berenice amante di Tito (2).

Le milizie erano sì infervorate per Vespasiano che rimasero silenziose quando dovevano prestare il giuramento a Vitellio (3). Gli avevano promesso l'impero anche augurii e predizioni di astrologi, (4) ma egli andava considerando le difficoltà, e pendeva incerto se a 60 anni dovesse avventurar sè e i due giovani figli Tito e Domiziano, a un'impresa piena di estremi pericoli. I legati e gli amici gli fecero cuore, e soprattutti Muciano insistendo con veemenza maggiore lo tolse dalle incertezze col mostrargli che il prender l'impero era opera agevole, gloriosa, utile al pubblico, necessaria

<sup>(1)</sup> Svetonio, Vespas. 4.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. II, 2, 5; Salvador, loc. cit. II, 308.

<sup>(3)</sup> Tacito, Hist. II, 74.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Vespas. 5.

An. di oma 822. Di G. C. 69. alla propria salute (1). Il primo a gridarlo imperatore fu il governatore di Egitto che fece giurare le legioni in suo nome il primo di luglio. Quindi giurarono le legioni di Giudea ove pochi soldati dapprima, poi tutti lo salutarono Cesare e Augusto, e gli dettero ogni titolo del principato. Le legioni di Siria giurarono unanimi e liete, e Muciano nel teatro di Antiochia parlamentò con grazia e greca facondia alle turbe e tirò tutti alla nuova fortuna. In pochi giorni stavano per Vespasiano, oltre alle legioni, i principi alleati e tutto l'Oriente.

Egli sollevato l'animo alle alte venture, parlò militarmente, apparve non gonfio, non arrogante, non nuovo in tanta novità. Tenne generale consiglio a Berito (Bairut), e subito furono stanziati nuovi apprestamenti di guerra, ordinate leve, richiamati i veterani, scritte lettere ai legati di tutti gli eserciti, invitati a ripigliare le milizie i pretoriani nemici a Vitellio, fermati con ambascerie i Parti e gli Armeni per non aver molestia alle spalle. Fu battuta moneta, e cercato, senza badare a modi, il denaro che è nerbo della guerra civile. Muciano rapì agli altri, e spese tutto il suo per rifarsi poi sullo stato: e in breve tutto romoreggiò di navi, di armi, di uomini. Stabilito che Tito avesse la cura di governare la Giudea e di vincere Gerusalemme, Vespasiano si indirizzò all'Egitto per tenere la chiave dell'impero ed avere in mano le vettovaglie di Roma, e Muciano con parte delle truppe, e col nome del nuovo eletto si dispose a correre contro Vitellio in Italia (2).

L'impresa e la vittoria finale furono accelerate dalle legioni d'Illiria e di Mesia rinforzate da quelle

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. II, 76, 78.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. II, 79-84.

Primo, uno dei più terribili strumenti della parte flaviana. Era un Tolosano soprannominato Becco dai suoi (1). Fu cacciato dal senato per condanna di falsario, poi vi rientrò nei tumulti della guerra civile. Uomo pro' di mano, pronto di lingua, gran seminatore di odii, potente nelle sedizioni, rapace, largo a donare, pessimo in pace, non spregevole in guerra. A lui si unì anche Cornelio Fusco che tirò seco i soldati di Dalmazia e aggiunse gran fiamma all'incendio. Essi eccitarono con lettere le legioni di Britannia, di Gallia e di Spagna e mossero precipitosi alla volta d'Italia (2).

Antonio occupò ogni cosa intorno ad Aquileia, tirò a sè facilmente Opitergio (Oderzo), Altino, Padova, Este, Vicenza patria di Cecina, e, sorprese e volte a mutar fede tre coorti Vitelliane sul Po, fermò la sede cella guerra in Verona, la quale forte di ricchezza e cli sito, e cinta di nuove trincee dava riputazione agli invasori, e li faceva padroni degli sbocchi della Rezia e delle Alpi Giulie. Vespasiano dall' Egitto aveva ordinato di non procedere oltre Aquileia sperando che i Vitelliani cedessero per mancanza di vettovaglie: ciò stesso ripeteva con lettere frequenti Muciano cupido che si riserbasse a lui tutta la gloria della guerra: ma per causa delle grandi distanze gli avvisi giungevano sempre dopo i fatti.

A queste novelle poco credute dapprima, Vitellio ordinò a Cecina e a Valente di mettersi in pronto. L'esercito, corrotto dai piaceri sull'esempio del principe, uscì di Roma fiacco di corpo e di animo, e con capi

<sup>(1)</sup> Svetonio, Vitell. 18.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. II, 85, 86.

discordi e nemici. Cecina che mosse il primo e mandò le legioni a Ostiglia e a Cremona aveva l'animo al tradimento per l'invidia che portava a Valente: quindi tutti i suoi pensieri erano a intendersi con Lucio Basso capo della flotta stanziata a Ravenna per tirarla, alla parte flaviana. Poi si accampò in luogo sicuro tra Ostiglia e le paludi del Tartaro, e quando ebbe la nuova che la flotta aveva voltato bandiera, corse pel campo esaltando la virtù della parte nemica, esortò i soldati a tradire e ne mandò avviso ad Antonio Primo. I consapevoli giurarono subito fedeltà a Vespasiano, e abbatterono le imagini di Vitellio: ma gli altri si levarono ferocemente contro tanta bruttura, incatenarono Cecina, e creati nuovi capi si volsero a Cremona per unirsi alle legioni Rapace e Italica già ivi spedite a tener la città (1).

An. di Roma 822. Di G. C. 69.

Antonio che aspettava l'esito del tradimento, al sentire che la frode non procedeva felicemente, mosseprecipitoso da Verona ad assalire i Vitelliani prima che si unissero insieme, e nei campi di Bedriaco già fatali ad Ottone, incontratosi in una parte di essi, sulle prime fu anch'egli al punto di esser disfatto, e vide i suoi volti in fuga; ma nel pericolo facendo fortemente le parti di duce e di soldato ritenne i fuggenti, raccolse la cadata bandiera, ristorò la battaglia, e volti in piena sconfitta i nemici li inseguì fin sotto Cremona. Dove al giungere poco appresso di sei legioni di Vitellio e di tutto l'esercito stato ad Ostiglia, fu combattuta nella notte una nuova battaglia, varia, atroce, ora a questi, ora a quelli esiziale. Non valevano nè animo, nè mani, nè occhi a schermirsi fra le tenebre, e nella confusione

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. II, 96-101; III, 1-14; Dione Cassio LXV, 10.

segnali, delle armi, delle bandiere. I Vitelliani funo disfatti con orribile strage, e come in tutte le erre civili, si videro fatti atrocissimi tra i quali l'uccisione di un padre per mano di un figlio (1).

Rimaneva a superare la città forte di mura, di torri, di porte aspramente ferrate, di popolo numeroso, di altra moltitudine concorsavi in quei giorni alla fiera da ogni parte d' Italia. Antonio a spavento fece Bu bito incendiare le amene ville d'attorno, poscia spinse all'assalto delle mura i suoi avidissimi di preda. I Vi-Lelliani ivi raccolti erano scorati per tante perdite, nè Potevano resistere alla nuova tempesta. Quindi cedenalla fortuna pensarono a provvedere a se stessi: abbatterono le immagini di Vitellio, e sciolto Cecina, mandarono a implorare mercè dal nemico. Il traditore con pretesta e littori da console si presentò nel Ca copo dei vincitori in contegno superbo e lieto così che fece orrore agli stessi nemici i quali gli rinfacciavano l'infamia del suo tradimento, e gli avrebbero fatto Peggio se Antonio non lo salvava mandandolo sotto scorta a Vespasiano.

Fu perdonato alle milizie non alla misera Crenon, ove entrati a furia 40 mila armati con numero
segiore di servi cupidi di preda e ardenti di menar
mendetta dei cittadini stati sempre fautori di Vitellio,
pirono tutto di rapine, di stupri e di sangue. È detto
che contata la strage della precedente battaglia furono
cise 50 mila persone (2). Il saccheggio durò 4 giorni,
e ad esso fu aggiunto l'incendio che distrusse ciò che
non si poteva rapire. Mai non si vide ardore più seroce

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. III, 15-18, 22, ec.; Dione Cassio LXV, 12-14.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXV, 15.

nella ricerca dell' argento e dell' oro, nè rabbia così crudele nel macello degli esseri più inoffensivi. La città già lieta di popolo, e ricca per ubertà di campi e comodità di commercii rimase un mucchio di rovine. I cittadini sopravvissuti andarono all' incanto: e poichè gl'Italiani con bell' esempio di fraterna pietà stettero concordi a non comprare quegli infelici, i soldati pieni di sdegno minacciavano di ucciderli tutti, e avrebbero tenuto parola, se parenti e amici non correvano a procacciarne il riscatto. In appresso si ripopolarono anche quelle rovine: la magnificenza dei cittadini rifece fòri e templi, e Vespasiano stesso favorì il risorgere della città distrutta dal furore dei suoi (1).

Alle sciagure Vitelliane non potè ripararsi da Fabio Valente, il quale muovendo lento fra concubine ed eunuchi, e pensando più che altro a sfogar sue libidini giunse quando era impossibile porgere efficace soccorso. Da ultimo egli mandate le sue genti ad Arimino, s'imbarcò sulle coste d'Etruria volgendo nell'animo l'ardito disegno di correre nella Narbonese, e destare di là nuovo incendio di guerra nelle Gallie e in Germania. Ma travagliato da fortuna di mare cadde in mano dei nemici alle isole Stecadi (Hieres) presso Marsilia: e ricondotto in Italia fu dopo ucciso in prigione ad Urbino, e mostrata la sua testa ai soldati per togliere ogni speranza a chi volesse serbarsi fedele a Vitellio (2).

I vincitori mandarono corrieri e novelle della vittoria nelle Spagne, in Gallia, e in Britannia per tirare le legioni a Vespasiano, e chiusero i passi delle Alpi

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. III, 31-34.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. III, 40, 41, 43, 62.

per impedire che di Germania giungessero aiuti al nemaico. Cornelio Fusco messo a capo della flotta di Ravena circondò i soldati che tenevano Arimino e prese i piani dell'Umbria e le marine del Piceno. Antonio mella fortuna scoprì meglio il suo animo avaro, superbo, capidissimo di potenza: calpestava l'Italia, studiava farsi ligio l'esercito, mentre si apparecchiava a passare l'Appennino e a muovere a Roma (1) contro a Vitellio. Il quale, come dicemmo, non credente sul Primo ai pericoli, stava sdraiato pei boschetti di Aricia, come porco in brago, intento a empire di cibo il sacco. Alla prima novella dei tradimenti tentati tornò a Roma, spogliò Cecina per l'ultimo giorno dell' ufficio di console, fece pompose dicerie in senato fra le adulazioni dei Padri, e spinto dal fratello Lucio proruppe ad atti crudeli (2). Poi saputo della disfatta di Cremona aggravò male per volerlo celare, e fece uccidere le spie mandate a osservare le forze nemiche, affinché non Parlassero, mentre in Roma non discorrevasi d'altro, e si diceva anche più del vero. Continuava nelle orgie, creò consoli per dieci anni, dette titoli di cittadini agli Strani, largì immunità: ma non voleva udire di guerra (3).

Pure alla fine destato dal moltiplicare delle notizie sempre più gravi, mandò gente a occupare l'Appennino, ed egli stesso con gran seguito di senatori,
tratti i più da paura, andò a campo nell'Umbria. I soldati gli erano fedeli e pronti a far testa al nemico travagliato dalla fame e dal freddo: ma egli non seppe
fare altro che dar loro continuo spettacolo di ubriache zze e di paure crescenti a ogni annunzio. Quando

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. III, 42, 49.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. III, 36-39.

<sup>(3)</sup> Tacito, Hist. III, 54.

poi udi che anche la flotta di Miseno gli aveva voltata bandiera, lasciato parte dell'esercito a Narni, e mandato il fratello Lucio a frenare la Campania, tornò precipitoso a Roma, pianse, pregò, fece larghe promesse, come è solito di chi ha paura, prese come buono augurio il nome di Cesare non voluto dapprima. Il volgo chiese armi a difenderlo: ed egli pose gravezze, e pensò a nuovi argomenti di guerra che oramai erano vani (1).

Antonio Primo passato l'Appennino con molto pericolo per le nevi della cruda vernata, al primo incontro tirò a sè i vitelliani scorati per la fuga dell' imperatore e degli altri capi. Poi per fuggire a Roma l' odio
partoritogli dal gran sangue sparso a Cremona raffrenò l'ardore dei soldati, e mandò a offrire larghi
patti a Vitellio se rinunziasse all' impero. E quegli incapace di ogni forte consiglio avrebbe ceduto a quei
patti, se non si opponevano i suoi. Invano pianso e
chiese pietà, e cercò di deporre le insegne dell' impero prima in mano de' magistrati poi nel tempio della
Concordia (18 dicembre). La turba si levò a rumore,
chiuse le strade, e lo forzò a rientrare in palazzo,
mentre egli voleva tornar privato in casa al fratello (2).

Fra quel disordine i grandi stavano attorno a Flavio Sabino prefetto della città esortandolo a farsi capo a parte flaviana, e a salvare l'impero al fratello. Egli debole per vecchiezza o aborrente dal sangue, sulle prime andò lento, e trattò con l'imperatore di porre giù le armi e far pace (3). Poscia allo spargersi della voce che Vitellio rinunziava l'impero, confortato più che

An. di Roma 822. Di G. C.

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. III, 58; Svetonio, Vitell. 15.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. III, 68; Svetonio, loc. cit.

<sup>(3)</sup> Tacito. Hist. III, 65.

mai dai primi del senato e dall'ordine equestre uscì suori in armi, e battuto in un primo scontro da tre coorti di Germani fedeli a Vitellio (1) si riparò, con qualche senatore al Campidoglio. I Vitelliani lo assediarono, ma con tal negligenza che nella notte potè farvi entrare i figliuoli, e il nipote Domiziano, e spedire avvisi ad Antonio. Nel giorno appresso mandò a ricordare i patti a Vitellio; ma il messaggio a mala pena scampò dal furore dei soldati, i quali intanto dal fôro assalivano impetuosamente il Campidoglio, salendo pei cento gradi della rocca Tarpeia, e pei congiunti edifizii e tentando di aprirsi la via colle fiamme. I difensori gettarono dall'alto tegoli e sassi e chiusero le zarse porte con le statue dei grandi cittadini già poste īvi ad ornamento dei templi e degli archi. In quel furore andò a fiamma il tempio di Giove con gli edifizi «d'attorno, e gli assalitori messero tutto a ferro e a distruzione. Sabino atterrito e come fuori del senno smentì la famu acquistata in 35 anni di onorata milizia, e non seppe disendere contro tre coorti la rocca stimata inespugnabile anche da fortissimi eserciti. I suoi alla fine studiosi solo del proprio scampo gettarono le armi, e fuggirono chi travestito da schiavo, chi in altro modo. Domiziano si ricoverò nella cella del tempio, si nascose sotto le vesti dei sacerdoti, e poi trovò via alla fuga. Fu preso Sabino inerme e non fuggente: e Vitellio tentò di salvarlo, ma la furibonda plebe glielo tolse di mano sulle scalee stesse del palazzo, e fattolo a pezzi lo trascinò alle gemonie. Il console Quinzio Attico che aveva mandato fuori gran bandi pieni di vituperi a Vitellio si salvò coll'asserire di aver messo fuoco nel

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. III, 93.

tempio e col pigliare per sè l'odio e l'infamia che andavano ai vincitori (1).

La fama di questi fatti affrettò la marcia dei Flaviani già venuti da Narni ad Otricoli. Petilio Ceriale venuto avanti con mille cavalli per la via Salaria fu respinto e rotto presso alla città. Ma ciò non spense l'ardore degli altri. Invano Vitellio spedì ambasciatori di pace: fu risposto che ucciso Sabino e arso il Campidoglio non vi potevano essere accordi (2). Quindi Antonio Primo fece entrare in Roma l'esercito in tre corpi, per la via Flaminia, lungo la ripa del Tevere, e per la via Salaria dalla porta Collina. La plebe andò in rotta al primo urto dei cavalli. Gli invasori trovarono dapprima forte contrasto negli orti sallustiani per le vie insidiose e anguste, ove dall'alto delle macerie i nemici gli travagliarono e gli respinsero a lungo. Ma per esser meglio guidati alla fine poterono atterrare ogni ostacolo. In Campo Marzio fu fiera battaglia. I Vitelliani volti in fuga si raccozzarono dentro le mura: e allora si combattè dappertutto sotto gli occhi del popolo che, come fosse a festa, applaudiva ora a questi ora a quelli, scopriva il ritiro dei vinti perchè fossero uccisi, e attendeva a rapire mentre i soldati empivano le vie e le case di strage. Crudele e brutto fu in quel giorno l'aspetto di Roma piena di battaglie, di sangue, di cadaveri, e al tempo stesso di crapule, di voluttà, di nefande scelleratezze: misti più che in ogni altra guerra civile gli estremi lutti e il sozzo esultare di uomini lieti dei mali pubblici (3).

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. III, 71-76, 78; Dione Cassio LXV, 17; Svetonio, Domit., 1.

<sup>(2)</sup> Tacito, *Hist.* III, 88-81; Svetonio, *Vitell.* 16; Dione Cassio LXV, 18, 19.

<sup>(3)</sup> Tacito, *Hist.* III, 83.

L'ultima battaglia su al Campo pretorio ove i Vitelliani con coraggio degno di miglior causa caddero tutti seriti nel petto. Dopo la città su tutta in potere dei Flaviani (1).

· Vitellio aveva tentato invano la fuga. Deserto anche dagli infimi schiavi si aggirava pel vasto palazzo con l'anima atterrita da quel silenzio di morte. Da ultimo si era nascosto in un vergognoso aguato. Lo scoprì Giulio Placido tribuno di una coorte, e cavatolo fuori lo strascinò con le mani legate dietro alle spalle e mezzo ignudo a obbrobriosa mostra nel foro tra le grida insultanti della oscena turba. Con le punte delle spade gli tenevano alta la faccia perchè la presentasse agli scherni e vedesse lo strazio delle sue statue cadenti. Lo ricoprirono di fango e di sterco, lo chiamarono incendiario e leccapiatti, lo schernivano della soverchia pinguedine, e della faccia rubiconda pel soverchio bere. Agli iusulti rispose solo una volta dicendo: Eppure io fui vostro imperatore. Alla fine lo gettarono alle gemonie e il volgo lo strazió morto con la stessa perversità con cui lo aveva favorito vivente (2).

Col morire di lui cessò la guerra non cominciò la pace. I vincitori Flaviani fatti padroni della città, dapprima uccisero chi incontrassero per via, poi traevano dagli asili i nascosti e alle uccisioni aggiungevano le rapine. Furono sfondate e rubate le case sotto colore di cercare i Vitelliani. Dappertutto, dice Tacito, grida e lamenti e faccia di sforzata città. Non era facile frenare il furore della soldatesca: e i capi avevano il pensiero ad altro. Domiziano uscito dai nascondigli e

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. III, 84.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. III, 85; Svetonio Vitell. 16, 17; Dione Cassio LXV, 20, 21.

salutato Cesare dai soldati, dapprima nel palazzo imperiale era inteso a mostrare potenza principesca con stupri e adulterii; poi trascorse a insolenze, e distribuiva a suo talento uffici in città e nelle province, ed eccitava contro di sè gli sdegni del padre iontano (1).

La suprema potenza stava in Antonio Primo che sopra tutto attendeva a spogliare il palazzo dei Cesari. Mandò cavalli contro Lucio Vitellio fratello del morto, che riconducendo da Terracina le coorti con cui era andato a frenar la Campania faceva temere che si riaccendesse la guerra. A Boville Lucio si dette in mano ai Flaviani e fu spento. I suoi soldati furono condotti a Roma e incarcerati in mezzo agli scherni del volgo.

Fu provveduto con nuovi presidii alla quiete della Campania, e alla fine parve tornata stabilmente la pace. La città era lieta delle lettere scritte d'Egitto da Vespasiano che parlava modestamente di sè e magnificamente della Repubblica. E il senato gli decretò tutti glionori soliti ai principi (2), lo fece console insieme consolare. Muciano che scriveva lettere piene di vanti ebbele insegne trionfali a nome della sua spedizione controli Sarmati, ma in verità per la guerra civile. Ad Antonio Primo furono date le insegne consolari; agli altri capitaltri onori.

Mentre tutti applaudivano ai nuovi padroni, solo

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. IV, 39, 46, 47, 51; Dione LXVI, 2.

<sup>(2)</sup> Il decreto, detto volgarmente legge regia, con cui il Senato rivestì Vespasiano dell'autorità imperiale fu inciso in bronzo, e rimane anche oggi in gran parte nel Museo Capitolino, ed è uno dei più cospicui monumenti di Roma antica. Fu stampato dal Grutero e si può vedere anche nelle edizioni di Tacito dell'Oberlino, del Brotier, e del Lemaire.

Elvidio Prisco non apparve adulante. Discorrendosi di rifare il Campidoglio arso, egli propose che si riedificasse a pubbliche spese, e che Vespasiano porgesse aiuto. Col che si aprì la via alla estrema rovina, e fu esempio di quanta libertà godesse Roma sotto il nuovo padrone. Veniva da Terracina; era uno stoico della tempra di Trasea di cui, come vedemmo, sposò la figliuola. Tacito lo celebra come uomo giusto, spregiatore delle ricchezze, liberissimo d'animo, intrepido nei pericoli. Bandito quando Trasea fu ucciso tornò ai tempi di Galba, e in ogni incontro si scagliò contro i delatori che sotto la tirannia di Nerone erano stati causa di morte ai misliori. Più fieramente d'ogni altro assalì Eprio Marcello Peggiore di tutti, ma non riuscì a perderlo, perchè i senatori ebbero paura che con lui non rovinassero troppi.

Mancava il principe, mancavano le leggi per go-Vernare i casi presenti: i vinti ardevano di rabbia, i Vincitori non avevano autorità, e tutto si avvolgeva nell'incertezza, quando giunse a Roma Muciano, e recò <sup>o</sup>80i faccenda in poter suo. Comparve in grande apparato di armi, di guardie, di lusso, di grandigie da Principe, e su corteggiato dalla città pronta a volgersi Ogni fortuna nuova; poi datosi al severo tolse di mezzo anche gli innocenti che gli dessero ombra, fece mettere in croce Asiatico liberto potente per tristizie Sotto Vitellio e più tardi uccise anche il figliuolo di questo per toglier via ogni cagione di discordia, calmò Pretoriani che levavano quasi fiamma di sedizione, accarezzò Antonio Primo non potendolo assalir di fron-• e dopo averlo celebrato in pubblico, gli tolse tutta la forza col privarlo dei più devoti soldati; e con lettere a Vespasiano lo fece cader di grazia per modo che Poscia non fu più parola di lui.

Per queste arti di Muciano la città a poco a poco tornò in potere delle leggi e dei magistrati. Ma non cessavano gli assalti contro i delatori arricchitisi sotto Nerone; e vi ebbero fiere batoste in senato e fu coperto di improperii Regolo iniquissimo fra gli accusatori. Elvidio si rifece contro Eprio Marcello: e Musonio Rufo assalì Celere che aveva perduto Barea Sorano suo discepolo e amico. Ma Domiziano si fece a intercedere per questi ribaldi. Muciano stesso per cessare le contese la prese apertamente pei delatori che andarono salvi (4).

In questo mezzo giunsero avvisi di una grande rivolta di Germani e di Galli, e della distruzione delle legioni sul Reno. Eccitatore primo del moto era Giulio Civile, nato in Batavia (Olanda) di regia stirpe, e destro più di ogni barbaro, e fierissimo odiatore della signoria forestiera; si chiamava Sertorio ed Annibale per essere com' essi cieco da un occhio. Da giovane militò pei Romani da cui patì prigionia ed ebbe un fratello spento. Quindi cresciuto nell' odio giurò di non tagliarsi i capelli finchè non avesse fatta vendetta di sè e della patria colla cacciata degli stranieri. Rivolse tutti gli sforzi della sua energica anima a fare un solo impero dei Batavi, dei Galli e dei Germani, e in questo intento combatte da eroe, eccitò con ardente eloquenza gli oppressi. Diceva, la natura aver fatto liberi anche gli animali muti, la virtù esser bene proprio dell'uomo, gli Iddii stare coi forti. Mandò messaggi ai lontani, e parlando a questi di preda, a quegli di libertà, agli altri di gloria, destò un moto terribile.

Per far suo pro della guerra civile che teneva divisi i dominatori, dapprima simulò di seguire la parte

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. (V, 1-11; 39-46, 80; Svetonio, Domit. 1.

Fiaviana, e ne ebbe aiuti al suo intento, e potè armare i suoi Batavi, e impadronirsi delle navi romane del Reno, e quindi sollevare Galli e Germani. Tirò a sè Classico e Tutore duci dei Treviri, e quel Giulio Sa bino Lingone che si vantava bastardo di Giulio Cesare, e che poi fu reso celebre dalle sue sciagure e dall'affecto di Eponina sua moglie.

Le legioni del Reno erano in piena anarchia: ardenti per Vitellio i soldati, inchinevoli a parte Flaviana capi; tutto pieno di sospetti, di licenza, di zuffe. Ordeonio Flacco capo supremo, uomo lento e pauroso accusato di tradimento dai soldati e spento: degli altri duci chi imprigionato, chi scampò colla fuga. Fra lo disordine, Civile ebbe modo a vincere dapperto. Le legioni furono battute a Bonna, a Magonza, a vesio (Nuys): gli accampamenti stretti con ferro e dopo lungo contrasto espugnati, e i soldati mani con nuovo obbrobrio giurarono fedeltà all'impro dei Galli.

Dopo le quali cose gli oppressi stimando giunta ora estrema della dominazione di Roma inalzarono nimo a grandi speranze; e Ubii, Tungri, Treviri, e Linni radunati in Colonia si gridarono liberi. Per le Gallie Druidi dicevano l'incendio del Campidoglio esser no del cielo annunziante la fine della potenza di ma, e promettente l'impero del mondo ai Tranpini. Ai Germani accresceva animo la profetessa lleda che aveva predetto le prime vittorie.

Ma i sollevati non raggiunsero l'intento finale pernon fecero provvedimenti pari all'impresa, non
ardarono i passi delle Alpi, per cui veniva il nemico
schiacciarli, e si mostrarono discordi e gelosi quando
bisognava unità di consigli e di sforzi: Civile mi-

rando a più alto scopo non volle giurare nell'impero dei Galli; e fra questi presto scoppiò fiera discordia per opera dei partigiani di Roma. Giulio Sabino che prese nome di Cesare su battuto dai seguaci della fortuna romana, e scomparve e fu creduto estinto nell'incendio della sua casa. Gli altri Galli convennero a generale assemblea nella città dei Remi (Reims) per deliberare sul partito da prendere. Ma come ogni città metteva innanzi le sue ambizioni e i suoi titoli a esser capitale dell'impero non ancora creato, le vane gare impedirono di ascoltare chi eccitava alla lega e alle armi, e quindi tornò inutile anche questa ultima prova, contro la quale già erano in via nuove forze da Roma.

Muciano, ordinate come meglio poteva le cose della città, mandò quattro legioni contro i sollevati, ne chiamò altre di Britannia e di Spagna, e dette il governo dell'impresa a Petilio Ceriale, e si apparecchiava a partire egli stesso alla volta delle Gallie. Anche Domiziano ardeva di correre oltr' Alpe, ma Muciano ne ritardò a suo potere la partenza, affinché colle sue sfrenatezze e coi mali consigli non rovinasse la pace e la guerra.

Appena giunse fra i sollevati la prima legione romana fu battuto a Bingio (Bingen) Tutore coi Treviri = Fi e quindi Valentino altro duce di essi che corse allas I Illi riscossa fu sconfitto e preso a Rigodulo (Riol) nel piano della Mosella da Ceriale arrivato per la via di Magonza. A Colonia vennero innanzi al duce le legioni che avevano giurato fede al nemico: erano stupide per læ 1 vergogna, e davano di sè spettacolo miserando. Cerial = 1 le perdonò e sece loro coraggio sperando che con sortia 3 - 11 prove si purgherebbero dalla passata vergogna-

Il duce romano impetuoso e non rispettivo nell el

maneggiar la guerra fu più volte a pericoli estremi. Mentre poneva le stanze nella capitale dei Treviri (Treves) fan inopinatamente assalito di notte da Civile, da Classico e da Tutore che, presa una parte del ponte della **D**Iosella, mandarono le legioni in rotta. Ma egli con man franchezza riparò alla sua trascuranza, e respinse 🚅 i assalitori, e arse il loro campo. Poscia li fiaccò a Estra Vetera (Santen) in più grossa e più decisiva bat-Leglia, dopo la quale Civile fu forzato a ritrarsi cogli Ltri in Batavia. Ceriale lo insegui anche colà, e messe guasto il paese, destò tumulti nel popolo stanco dei Langhi travagli, e dall'altra parte indusse la profetessa Y-elleda a ispirare pensieri di pace ai Germani. Onde Civile disperato di quell'impresa, alla fine cessò dalle mi, e su conclusa la pace a patto che i Batavi rianessero alleati non sudditi, che non pagassero tribu**to, e fornissero, come per l'avanti, uomini a Roma (1).** 

Muciano e Domiziano che seppero della rotta dei Treviri prima di giungere alle Alpi, non procederono più oltre di Lione; e Muciano colse da questa notizia il destro per impedire al giovane principe di accostarsi all' esercito. Gli disse non essere della sua dignità andare, finita la guerra grossa, a imprese cui bastavano minori duci. E Domiziano accortosi dell'arte fece sembiante di non intenderla, ma è fama che da Lione tentasse Ceriale per averne l'esercito in sua mano, nè si sa se per far guerra al padre o al fratello. Ad ogni modo Ceriale lo eluse destramente come fanciullo bramoso di cose vane, e il principe tornò a Roma senza aver fatto nè bene nè male, quantunque l'adulatore Giuseppe Flavio scriva che si ricoprì di gloria per geste

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. IV, 12-37, 54-89; V, 14-27.

superiori ai suoi anni, e attribuisca a lui tutto l'onore della vittoria sui barbari (1).

La guerra finita in occidente continuò ancora qualche tempo in oriente. Vespasiano governava dall' Egitto ogni faccenda. Mandò armi a ricacciare oltre il Danubio i Sarmati che passati nella Mesia, e ucciso il presidio romano, mettevano le contrade a ferro e a suoco. In Egitto gli venne un' ambasciata dal re dei Parti coll'offerta di 40 mila cavalli di aiuto che egli rifiutò. Di là spediva suoi ordini in ogni parte intento ad assodare con ogni mezzo la nuova potenza. È narrato che in Alessandria per acquistarsi autorità e maestà facesse miracoli su ciechi e rattratti guariti al suo tocco, e che nel tempio di Serapide vedesse, come se fosse presente, un Basilide che era lontano 80 miglia. E vi su chi credè e fece testimonianza a queste imposture degli adulatori e dei preti egiziani che facevano la corte al potente mostrandolo amato dagli Dei. Egli pensò a raccoglier denari ponendo tributi di cui gli Alessandrini lo maledissero. Ma le sue cure erano principalmente all'Italia ove mandò navigli carichi di grano per fornire Roma ridotta quasi alla fame: e mentre aspettava i venti favorevoli alla sua partenza mandò Tito a compiere la guerra giudaica colla espugnazione di Gerusalemme (2).

I Giudei spogliati, come vedemmo, di tutto il loro territorio si erano ricoverati nella metropoli ove la grande moltitudine portò l'anarchia, la pestilenza e la fame. La parte che governava al cominciar della guerra fu abbattuta dagli zelanti, i quali armati di fe-

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. IV, 85, 86; Giuseppe Flavio, Guerra Giudaica VII, 4.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. IV, 51, 52, 81, 82; Dione Cassio LXVI, 8; Svetonio, Vespas. 7; Giuseppe Flavio, Guerra Giudaica VII, 4.

roce audacia accusarono gli avversarj di tradire la patria e ne fecero macello; e ordinatisi alla difesa giurarono di non cedere finchè avessero mano da reggere un ferro. Anima e capi dell'impresa furono Giovanni di Giscala e Simone figlio di Giora, che combatterono da eroi fino agli estremi.

La città mirabilmente afforzata era cinta da mura ' di grossi macigni coronate di 164 torri, e fornite di parapetti. Nell'interno l'arte aveva fortificato le colline forti già per natura. Il Sion, o alta città, aveva torri e bastioni, ed era circondato di fosse e valloni. Sul Moria elevavasi il tempio con due recinti chiusi l'uno nell'altro e in vicinanza sorgeva su nudo scoglio la mirabile fortezza Antonia fiancheggiata di torri: la quale per via di un ponte comunicava col tempio, e stava come legame delle altre difese. I palazzi stessi solidissimi e muniti di torri potevano, al bisogno, aiutare le difese e le offese.

Tito venne sotto alle mura con circa 80 mila uomini, con valenti legati, e con terribile apparato di Roma 823 macchine che fecero dimenticare quelle già usate a Siracusa, e state finquì l'opera più stupenda della meccanica militare degli antichi. Si pose dai lati di borea e di ponente, e poscia mandò Giuseppe Flavio sotto le mura per esortare alla resa i Giudei, i quali alla vista del traditore divennero vieppiù furiosi, e dopo avere risposto con una grandine di pietre e di dardi, uscirono impetuosamente a distrugger le macchine, e messero in disordine gli assediatori. Pure, malgrado i fieri contrasti, ai primi di maggio fu aperta la breccia, e Tito entrò con due mila uomini nella città nuova: ma i disensori usciti ad un tratto da tutte le case gli piombarono addosso con tanto impeto che

Di G. C. **70**.

dopo aver perduti molti soldati fu forzato a ritrarsi velocemente fuori delle mura prima che gli fosse preclusa la via. Breve vittoria. I Romani ardenti di vendicare la sconfitta e la fuga tornarono più furiosamente all'assalto, e dopo tre giorni di terribile battaglia rimasero padroni del quartiere contrastato, e ai Giudei fu forza ritirarsi dentro le mura della città bassa.

I mesi di maggio e di giugno furono spesi a combattere la fortezza Antonia guardata da Giovanni di Giscala che mostrò suprema energia, ed ebbe sì devoti i soldati che a ogni suo cenno incontravano i pericoli a gara. Tito schierò fanti e cavalli nei sobborghi, e per crescer terrore ai nemici fu largo di strazii ai prigionieri: tagliò loro le mani, e ne mise in croce fino a 500 per giorno. Gli assediati alla orribile vista si accesero vieppiù alla difesa, e imprecando al feroce oppressore, si scagliarono a metter fuoco alle macchine, e respinsero gli assedianti nel loro campo. Fu questo un supremo sforzo. Soldati e popolo usciti dalle mura si avventavano furibondi contro le aste romane, respinsero i nemici da ogni parte, e assediatili negli alloggiamenti combatterono terribilmente un giorno intero. Le legioni erano a estremo pericolo, se la cavalleria non isbandava gli assalitori forzandoli a ritornare in disordine dentro alle mura.

Tito cui importava affrettare la fine, ventilati varii partiti, ordinò una circonvallazione per chiudere ogni entrata alle vettovaglie, e vincere colla fame. E presto anche questa si aggiunse agli orrori della guerra, e portò seco crudele pestilenza e infinita mortalità. Mette spavento il ricordo dei mali patiti dalla infelice città ove furono donne che per fame mangiarono i figli. In mezzo ai moltiplicati flagelli crebbero anche le furie

vili, e le crudeltà contro i partigiani di Roma accuse Li di nascondere le provvisioni. Le vie erano ingombre
di cadaveri: tutto pieno di orrore e di morte. Pure
l' odio alla schiavitù sosteneva ancora le forze dei dile maori che ricordando animosi il loro giuramento erano
fermi a respingere qualunque proposizione di accordi.

Sulla fine di giugno l'ariete ruppe il muro della fortezza Antonia, e ne fece crollare una torre: ma dalla breccia gli assediatori videro sorgere un nuovo bastione forte come il primo, fatto inalzare da Giovanni Ci Giscala. Onde i Romani atterriti cominciavano a di-Sperare dell'impresa, e fu d'uopo di tutta la costanza Cel duce per tenerli fermi e rinfiammarne il coraggio. Alla fine una sorpresa aiutata forse dal tradimento fece cadere la fortezza. Tito nei silenzi della notte fece salire 22 uomini per le rovine della torre crollata, e di seguì con grossa schiera di prodi. I difensori atterriti alla improvvisa vista si precipitarono in tumulto ¶uori della fortezza, e si volsero al tempio ove aiutati dalle forze di Simone Giora ebbero modo a far testa: Fu combattuto tutta la notte fra le tenebre, in disordine, a ventura: e alla nuova luce la battaglia contianuò a corpo a corpo dieci ore con prove di eroica prodezza da ambe le parti : e per quel giorno il tempio fu salvo.

Prima di procedere a nuovi assatti, Giuseppe Flavio tornò a gridare ai Giudei di arrendersi. Tito stesso fece esortazioni, e minacciò se non si arrendessero di ardere il tempio di Dio, e spinse per più giorni l'ariete contro i baluardi che lo accerchiavano. Vane prove. I Giudei risoluti a seppellirsi nelle rovine non dettero ascolto ad esortazioni o minaccie, e comecchè rifiniti dalla fame respinsero fieramente gli assatti, sventarono le sorprese, precipitarono dall'alto chi tentasse di salire per le scale. Ma non poterono chiuder la via che gli assalitori si aprirono colle fiamme al primo, e quindi al secondo recinto del tempio. Invano Tito gridò di arrestare la distruzione: i soldati cupidi di predare e di finir la guerra dettero nutrimento all'incendio: e fu distrutto il sontuoso edifizio, e molti guerrieri rimasero ravvolti in quella grande rovina. È narrato di prodigii e di segnali terribili veduti nel tempo della fiera battaglia: e oltre ogni credere tremenda fu la strage menata dai vincitori. Seimila tra donne e fanciulli perirono di fuoco sotto il portico reale: il sangue corse a rivi sui gradini del tempio.

Simone Giora e Giovanni di Giscala seguiti dai più prodi riuscirono con disperato sforzo ad aprirsi una via tra le fiamme e i nemici, e ritiratisi nell'alta città fecero le ultime prove tra le fortificazioni di Sion. Tito promise salva la vita a chi si arrendesse: ma sentì ripetere il terribile giuramento, e allora furioso pronunziò l'estremo esterminio, e fece battere incessantemente le mura. I più dei difensori erano caduti di ferro, di fame, di pestilenza: e tutti aveva abbandonato omai la speranza.

Aperta la breccia, i Romani entrarono gridando vittoria: e i loro vessilli sventolarono sulle torri di Sion. Fu menato incredibili macello: uccisi, oltre ai soldati presi colle armi, anche i vecchi inermi. In pochi giorni perirono undicimila persone di dolore e di fame e il numero totale dei morti durante l'assedio vuols che ascendesse a più d'un milione (1). I principal

<sup>(1)</sup> Giuseppe Flavio (VI, 3) dice che gli uccisi durante l'assedio furone un milione e centomila. Giusto Lipsio (De Constantia II, 21) contando anche i periti nella guerra di Vespasiano dà in tutto la somma di 1,354,490

rabbia nemica. Simone fu battuto lungamente con verghe e ucciso a Roma nel giorno del trionfo, e Giovanni fu condannato a perpetua prigionia. Vi ebbero circa centomila prigioni: i più giovani riserbati al trionfo, gli altri destinati ai lavori pubblici e a pasto delle fiere nel circo. La città rimase tutta una rovina; l'aratro passò dove già sorse il magnifico tempio, e i Giudei scampati cominciarono la loro dispersione pel mondo.

Tito lodò il valore dei suoi, distribuì fra essi le ricche spoglie, pose un presidio a Gerusalemme, e la sciata ad altri la cura di pigliare le fortezze di Massada, di Herodion e di Macheronte che lungi dalla capitale reggevano ancora, si apparecchiò a muovere a Roma per far cessare la voce che lo accusava di voler farsi indipendente dal padre creando per sè un impero d'Oriente. Ma prima di mettersi in via festeggiò a Berito e a Cesarea l'anniversario del padre e del fra tello: e in quei giuochi i vinti Giudei furono forzati a combattere colle fiere o a uccidersi a vicenda, e più missiaia furono arsi vivi per rendere più vera l'imagine di ciò che era accaduto a Gerusalemme (1).

Prima che fosse compiuta la guerra giudaica, Vespasiano si era incamminato alla volta d'Italia. Sopra
una nave da carico tragittò a Rodi e in Grecia, e
cando Corcira approdò a Brindisi, ove, fra i plausi
del popolo fu accolto da Muciano e dai maggiorenti
di Roma venuti ad incontrarlo. Egli cortese a tutti fu

<sup>(1)</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Giud. V, 1-13; VI, 1-10; VII, 1-8; Ta-elto, Hist. V, 1-13; Dione Cassio LXVI, 4-7; Salvador, Histoire de la domination romaine en Judée, Vol. II.

severo con Domiziano di cui conosceva le insolenze e la trista natura. Per tutta la via corsero in folla le genti a vederlo e a salutarlo festosamente. A Roma più solenne la gioia con lieti conviti e sacrificii agli Dei. Tutti pieni di alte speranze cantavano inni al principe e lo salutavano Salvatore (1).

Le feste si rinnovellarono più mesi dopo all' arrivo del vincitore di Gerusalemme. Tito facendosi avanti al padre, come per rispondere a chi lo accusava di trame, disse con effusione: eccomi eccomi o padre (2). E Vespasiano lo accolse festevolmente, e lo prese a compagno in tutti gli ufficii della potenza imperiale. Socio nella censura e nella potestà tribunizia, collega in sette cosolati, primo ministro, e da ultimo prefetto del pretorio (3). Con lui menò un solo e comune trionfo sopra i Giudei. In quel giorno padre e figliuolo apparvero coronati d'alloro e vestiti di porpora fra innumerevole popolo plaudente. Domiziano teneva loro dietro sopra superbo destriero. Si videro tutte le ricchezze e le spoglie dei vinti, e i loro prigioni e le imagini delle battaglie e delle espugnate città, come puoi leggere nello storico giudeo che con trista compiacenza descrisse tutte le sontuosità del trionfo e le grandi miserie dei traditi fratelli (4). Ad attestare la schiavitù dei Giudei rimane anche oggi a Roma l'arco di Tito nel quale bassirilievi di stupendo lavoro danno istoriata una parte della pompa trionfale. Vi sono le spoglie più preziose del tempio, e il candelabro por-

<sup>(1)</sup> Giuseppe Flavio, Guerra Giud. VII, 2, 4; Dione Cassio LXVI, 9, 10

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tit. 5.

<sup>(3)</sup> Svetonio, loc. cit. 6.

<sup>(4)</sup> Giuseppe Flavio, loc. cit. VII, 5.

toria sul carro condotto da Roma.

Dopo tanto infuriare di tirannide e di guerra tornava finalmente la sicurezza e la pace: e le genti benedissero come salvatore l'uomo che nel nuovo grado si porgeva senza fasto, e umano e cortese, dando a tutti facile accesso, non tenendo guardie alle porte, e non pensando ad altro che a riordinare lo stato, e a soccorrere ai travagli del mondo, e lavorando le notti e i giorni a questa opera (1). Con molti sforzi riparò subito ai mali più gravi; rimesse in freno i licenziosi soldati, licenziò molti dei vinti, e con severa disciplina tolse l'audace baldanza ai compagni della vittoria (2). Come da più tempo non si faceva giustizia, e i delitti rimanevano impuniti, egli, oltre a rendere ragione da se stesso, provvide al modo di spacciare subito le liti che prima duravano eterne, e ordinò un tribunale con autorità di giudicare e fare restituire le cose rubate durante la guerra (3). Fattosi poscia censore con Tito riformò il senato e l'ordine equestre togliendone gl'indegni e mettendovi i cittadini più onorati d'Italia e delle provincie. Creò nuovi patrizi, crebbe fino a mille le famiglie senatorie di cui rimanevano appena dugento, e al senno del senato divenuto come una rappresentanza di tutto l'impero sottomise ogni affare importante (4).

Ma soprattutto importava ristorare le finanze di cui i suoi predecessori avevano fatto tristissimo governo. Tro-

<sup>(1)</sup> Svetonio, Vespas. 12; Plinio, Hist. Nat. II, 5; Plinio, Epist. III, 5; Dione Cassio LXVI, 10.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Vespas. 8.

<sup>(3)</sup> Tacito, Hist. IV, 40; Svetonio, Vespas. 10; Dione Cassio LXVI, 10.

<sup>(4)</sup> Tacito, Agric. 9; Svetonio, Vespas. 8; Dione LXVI, 10; Capitolino, M. Antonini vita 1; Aurelio Vittore, De Caesaribus, cap. 9.

vando vuoto l'erario, Vespasiano dichiarò che bisognavano 40 miliardi di sesterzi (circa dieci miliardi di franchi) per riparare ai mali pubblici e privati, e far sussistere lo stato (1). Per raccogliere tanta somma fece un nuovo catasto che gli desse modo e regola a stabilire nuove gravezze (2), rimesse su quelle tolte da altri, aumentò e raddoppiò i tributi ad alcune provincie (3), e se dette il diritto del Lazio a tutta la Spagna (4), tolse la libertà all'Acaia cui l'aveva restituita Nerone, e alla Licia, a Rodi, a Bizanzio e a Samo per aver modo a sottoporre questi luoghi alle gravezze dei sudditi: e col medesimo intento ridusse a provincie la Cilicia e la Commagene state finquì sotto il governo di re (5). Nè ad Antioco re della Commagene valsero i servigi resi a Roma sotto Gerusalemme. Il governatore di Siria lo accusò di intendersela coi Parti, e moss agli guerra, gli prese Samosata sua capitale, importantissima per esser ai passi dell'Eufrate, pose il re in catene e lo mandò a Roma dove gli fu fatta abilità di vivere colla sua donna e coi figli (6).

È noto come Vespasiano anche delle orine facesse capitale per rinfrescare l'erario (7), e come rispondesse

<sup>(1)</sup> Professus quadringenties millies ut Respublica stare posset. Svetonio, Vespas. 16. Altri leggono quadragies millies.

<sup>(2)</sup> Frontino apud Goesium, pag. 127 e 149.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Vespas. 16.

<sup>(4)</sup> Plinio, Nat. Hist. III, 4.

<sup>(5)</sup> Svetonio, Vespas. 8. Egli pone anche la Tracia, ma questa era provincia fino dai tempi di Claudio, come si ha dalla Cronaca di Eusebio. E invece di Tracia debbe leggersi in Svetonio Trachea. V. Spanhem Orbis Romanus, p. 260, e Turneb. Advers. XXIV, 36.

<sup>(6)</sup> Giuseppe Flavio, loc. cit. VII, 6.

<sup>(7)</sup> Oltre alle latrine pubbliche ricordate da Svetonio (Tib. 58) affittate ai pubblicani (Giovenale, Sat. III, 38), sui canti delle strade di Rom
vi erano vasi in cui potevasi orinare senza spesa. Vespasiano per farn

✓

con arguzie a chi lo rimproverava di non guardare a modi per raccoglier pecunia. Accostò al naso di Tito i primi denari raccolti dal nuovo tributo, dicendogli che mon putivano quantunque venuti dall'orine (1). Ma andò anche più oltre, e si dette a mercature vergognose, e per denari vendeva le assoluzioni di rei e d'innocenti, dava i pubblici ufficii ad uomini tristi per guadagnare poi condannandoli, e-per ispremerli secondo il suo detto, come le spugne, quando son piene. Tacito narra che Muciano era stato maestro in dar vinte le cause a chi più potesse pagare, e che per far denaro usava delazioni e rapine. Le quali cose fatte dapprima per le necessità della guerra rimasero anche in tempo di pace, e poi furono anche dal principe imparate e osate (2). Tito pure mercanteggiava sulle cose pubbliche: e la concubina Cenide aiutava il principe a vendere ussici, sacerdozi e rescritti (3). Nè le necessità dell'erario scusano Vespasiano di questa avidità del denaro. Era una vera manìa che aveva ereditata dall'avo percettore, e dal padre riscuotitore delle pubbliche rendite e usuraio (4). Del resto usò bene la pecunia male raccolta, spendendola non in suoi piaceri, ma a pubblica utilità. Soccorse senatori e consolari divenuti indigenti, ristorò più città dei danni patiti per terremoti e incendii, premiò artisti, scelse i migliori professori di eloquenza greca e latina e dette loro uno stipendio annuo di centomila sesterzi. Provvide alla storia facendo ri-

suo pro vietò di orinare fuori di quei vasi, e impose una tassa a chi ne usasse. Svetonio, Kespas. 23; Dureau De Lamalle, Econom. politique des Romains II, 842.

<sup>(1)</sup> Svetonio., Vespas. 23.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. II, 84.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LXVI, 14.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Vespas. 1, 16.

mettere per mezzo di copie nel pubblico archivio (Tabulario) tremila tavole distrutte dal fuoco nelle quali si contenevano senatoconsulti, trattati di pace, privilegi di città, e altri importanti documenti (1). Fece ogni sforzo per toglier via di Roma le rovine e i guasti degl'incendii, incoraggiò altri a edificare, e ricostruì egli stesso più edifizi periti. Alla riedificazione del Campidoglio già cominciata solennemente da Elvidio Prisco pretore e da Plauto Eliano pontefice (2) è detto che lavorò egli stesso, e fece lavorare i più cospicui senatori per eccitare il popolo coll'esempio (3). Riedificò magnificamente il tempio di Claudio sul Celio, distrutto quasi da Nerone per fare la casa aurea, e lo ridusse una delle opere più belle di Roma (4). Ristorò a sue spese anche l'acquidotto di Claudio, come lo attesta un'iscrizione a Porta Maggiore: e per lui fu riedificato e ornato di pitture il tempio dell' Onore e della Virtù (5). Nel centro della città e precisamente nel luogo ridotto da Nerone a foggia di lago, inalzò il grande Anfiteatro (Colosseo) che costò immense ricchezze e che anche nelle sue rovine resta oggi come una delle più belle maraviglie della romana grandezza (6). Volle anche che un monumento attestasse della tranquillità ristabilita dopo tanto infuriare di guerra civile, ed eresse in vicinanza del fôro un tempio alla Pace con allato una Biblioteca:

<sup>(1)</sup> Svetonio, Vespas. 16, 17, 18, 23; Dione Cassio LXVI, 10; Aurelio Vittore, De Caesaribus, cap. 9.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. IV, 53.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Vesp. 8; Dione Gassio, loc. cit.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Vespas. 10; Marziale, De Spectac. 2.

<sup>(5)</sup> Plinio XXXV, 37.

<sup>(6)</sup> Marziale, loc. cit.; Svetonio 9; Dione Cassio LXVI, 15; Cassiodoro, Variar. V. 42. Marziale lo pone al di sopra di ogni opera antica.

Omnis caesareo cedat labor amphiteatro:

Unum pro cunctis fama loquatur anus.

e sculture, e sorse quasi un museo di cose preziose raccolte da ogni parte del mondo, tra cui i vasi d'oro rapiti a Gerusalemme dal tempio di Dio (1).

Esercitando la censura con Tito attese anche a riformare i costumi, e a frenare il lusso smodato delle mense e dei vestimenti. La corruzione era al colmo, e peggiori mostravansi i più potenti alla corte. Turpemente vizioso Muciano; depravati i figliuoli del principe, ed egli stesso, perduta la moglie Flavia Domitilla, teneva molte concubine in Palazzo, e a tavola cogli amici si lasciava andare a sozzi parlari (2). Pure a confronto degli altri poteva passare per uomo di costumi temperati, ed è lodato di non abbandonarsi ad eccessi, di ritenere la semplicità antica, e di aborrire gli uomini molli (3). Egli rinnovò il decreto di Claudio che faceva schiave le donne prostituitesi a servi, e perseguitò gli usurai che coi prestiti da restituirsi dopo la morte del padre nutrivano le dissolutezze dei giovani. Vietò le vendite di cibi delicati nelle taverne; e, vestendo e vivendo all'antica, ai grandi raccomandò la semplicità coll'esempio. E l'ossequio al principe, dice Tacito, e il fervore di imitarlo valsero più che ogni pena o paura di leggi (4).

La semplicità del suo animo appariva anche nel porgersi cortese a tutti, nel soffrire gli scherzi pungenti, nell'aborrire dal fasto, nel ricordar volentieri la sua

<sup>(1)</sup> Svetonio 9; Plinio XII, 42; XXXV, 36; XXXVI, 4, 11, 24; Giuseppe Flavio VII, 5; Giovenale, Sat. IX, 22; Spanhem. De Praestantia et usu Numism. antiq. pag. 856.

<sup>(2)</sup> Svetonio 3, 13, 21, 22.

<sup>(3)</sup> Svetonio 8.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. III, 55; Syetonio 11; Dione Cassio LXVI, 10.

oscura origine e nel burlarsi degli adulatori che si affannavano a mostrarlo disceso da un compagno di Brcole fondatore di Rieti (1).

Ebbe lode di clemenza per avere scordate le offese antiche. Maritò onorevolmente e con rioca dote una figlia di Vitellio, e fece console Mezio Pomposiano cui gli astri promettevano l'impero (2).

Dei familiari liberissimi con loi, e di Muciano massimamente sopportò di buon animo i modi arroganti, quantunque, come tutti i principi, non amasse nè le libere parole, nè i liberi pensieri. A Demetrio filosofo cinico che diceva male di lui dapprima rispose chiamandolo cane; ma poi, a istigazione di Muciano, lo bandì da Roma con gli altri filosofi, e fece battere con le verghe un Diogene, e uccidere Erate più ardito degli altri (3). Gli stoici furono crudelmente battuti nella persona di Elvidio Prisco, capo della setta, il più nobile e più ardito di tutti. Toccai sopra come gli venissero addosso le prime ire di corte, le quali gli si accrebbero quando da pretore negli editti non faceva menzione del principe, e di lui e del governo parlava con grande ardimento, e celebrava il di natalizio di Bruto e di Cassio. Per tutto ciò ebbe di nuovo l'esilio, nel quale lo raggiunse uno schiavo che gli tolse la vita. Dicono che Vespasiano pentito si adoprasse ad impedire l'esecuzione; ma arrivò troppo tardi il messaggio, e non è chiaro se questa fosse commedia o sincera volontà di salvarlo (**4**).

<sup>(1)</sup> Svetonio 12, 13; Dione Cassio LXVI, 10, 11.

<sup>(2)</sup> Vespasiano gli dette il consolato dicendo: si ricorderà del beneficio quando sarà imperatore. Svetonio 14.

<sup>(3)</sup> Svetonio 13; Dione Cassio LXVI, 13, 15.

<sup>(4)</sup> Svetonio 15; Dione LXVI, 12; Arriano, Epitteto I, 12.

Più inutile e per ciò più odiosa apparve la uccisione di Giulio Sabino ricordato sopra nella sollevazione delle Gallie. Egli, fatto credere di essere perito nell'in cendio della sua villa, si era nascosto in una caverna ve gli fu amantissima e coraggiosa compagna la mo-Elie Eponina che in quell' orrido luogo partorì e allevò e figli. Dopo nove anni, scoperti in quell'asilo furono Carascinati a Roma in catene. La forte donna cui solo ensiero era salvare il marito, si gettò supplice ai piedi el principe, e mostrandogli i teneri figliuoli disse: Questi, o Cesare, ho partorito e nutrito nell'orrote delle enebre, perchè fossimo in più a chiederti mercè pel Povero padre. La città fu commossa alla novità del caso Pietoso, e compianse la grande sciagura, e celebrava quelle solenni prove di coraggio e di affetto. Anche Vespasiano ne su intenerito sino alle lacrime: ma la commozione non gl'impedì di far morire il marito e la moglie e di acquistarsi nome di uomo crudele in una Occasione in cui egli pieno di confidenza nei suoi destini Poteva esser clemente senza pericolo (1).

Solo negli ultimi tempi egli corse pericolo, ma da uomini di altra fatta. Congiurarono contro di lui Cecina traditore di Vitellio, ed Eprio Marcello, l'infame spia di Nerone, ambedue onorati e accarezzati anche alla nuova corte. Avevano tratti parecchi soldati con sè, e preparata l'allocuzione all' esercito; ma furono scoperti prima che venissero ai fatti, e Tito invitato Cecina a cena, lo fece pugnalare all' uscir da mensa. Marcello condannato dal senato tolse la fatica al carnefice uccidendosi di propria mano (2).

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXVI, 16; Plutarco, Op. Mor., Ragionamenti d'amore.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXVI, 16; Svetonio, Tit. 6.

An. di oma 832, Di G. C. 79. Vespasiano morì (23 di giugno) dopo quasi dieci anni di regno e 70 di vita. Sentendo i primi assalti del male se ne andò ai suoi possessi di Rieti ove era solito di passar sempre l'estate, e ivi anche ammalato attese finchè potè alle cure del regno. Quando sentì giunta l'ora sua, burlandosi dell'uso di divinizzare gli imperatori morti, disse: sento veramente ch'io divengo un Iddio. Aggiunse anche che un imperatore doveva morire in piedi, e mentre tentava di alzarsi mandò l'estremo sospiro (1).

Sebbene avaro, non mise, come i predecessori, le mani ladre nelle robe altrui, non uccise per ispogliare, non confiscò i beni ai nemici, mentre dall' altro lato tolse via molti disordini del governo assoluto, rese forza alle leggi, e ristabilì la quiete e la sicurezza. Qualche volta anch'egli fece sentire le unghie e i denti del despota, ma in generale il suo governo fu saggio e benefico, e portò qualche ristoro ai travagli del mondo.

Egli era stato il primo de principi che divenisse migliore sul trono (2). Il medesimo accadde di Tito suo figlio che per testamento gli successe nell'impero e che dette l'esempio come di due contrarie nature. Era bello e maestoso d'aspetto, comecchè di statura non grande nè snella. Fu pro cavaliere e fece prove famose in battaglia. Ingegno pronto e adorno di gentili studi: dettava all'improvviso versi e prose, cantava di musica, e danzava piacevolmente. Scrivendo contrafface va sì bene l'altrui mano che gli sarebbe stato agevole, come egli diceva, di riuscire un valente falsario. Coll' arte

<sup>(1)</sup> Svetonio 24; Dione Cassio LXVI, 17.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. I, 50.

avrebbe la naturale grazia dei modi con cui si conciliava mirabilmente gli affetti.

Pure finchè visse suo padre ebbe fama di uomo libidinoso, crudele, cupido, perfido. Nel tempo della guerra giudaica, quantunque ammogliato, amoreggiò la regina Berenice sorella di Agrippa II la quale venuta a Roma dopo la distruzione di Gerusalemme fu accolta in palazzo e levò rumore colle sue bellezze e colla splendida vita; e fu tenuta qual moglie da Tito che probabilmente per causa di lei ripudiò la madre della sua unica figlia (1). Ma eravi anche di peggio. Amava gli eunuchi, passava le notti in orgie con sozzi cinedi: e quando Vespasiano gli ebbe commesse le cure principali del governo, si mostrò rapace, e fece mercato degli ufficii, e a lui furono attribuiti molti degli atti da cui venne biasimo al padre. Era stato crudele in guerra, e a Gerusalemme straziò disonestamente i prigioni. Anche a Roma come prefetto del pretorio usoì dei modi umani e civili, e fece pigliar dai suoi sgherri e uccidere i sospetti senza processo. Per le quali cose si acquistò odiosissimo nome e quando giunse all'impero tutti ne ebbero paura come di un novello Nerone a cui rassomigliava anche nei gusti di poesia, di musica e di danza (2).

Ma si comportò in modo che presto il biasimo e l'odio gli si rivolsero in lode e in amore: allontanò da sè i vituperosi compagni delle orgie, scelse gli amici, i consiglieri e i ministri fra i più pregiati cittadini, lasciò le voluttà e vestì in tutto costumi onesti.

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tit. 1-3, 7; Tacito, Hist. II, 1-5, 81; Giuseppe Flavio Antichità Giudaiche XX. 7, 8; Dione Cassio LXVI, 15; Aurelio Vittore. De Caesaribus 10; Giovenale Sat. VI.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXVII, 2; Svetonio, Tit. 3, 6-8.

Accettò l'ufficio di pontefice per essere viepiù obbligato a serbarsi puro da ogni macchia e governò con intelletto di giustizia e d'amore. A tutti si porgeva cortese di amorevoli accoglienze, studiavasi di non rimandare niuno scontento: e ciò non vuolsi spregiare in un principe assoluto. Al bene si credeva obbligato così che una sera non ricordando di aver fatto nella giornata servigio ad alcuno disse dolente quelle famose parole: Amici, questa è una giornata perduta. Onde tutti lo salutavano con affetto vero qual nume e delizia del genere umano (1).

Parrebbe iautile il dire che non uccise nessuno: ma gli scrittori lo notano perchè era un merito in un imperatore romano. Abolì il delitto di maestà e giurò di voler perire egli stesso prima di uccidere altri. Diceva che quanto a sè non temeva le inglurie non meritate e per rispetto agli altri imperatori lasciava ad essi la cura di farne vendetta, se erano divenuti Dii come dicevasi. Rispose con affetto alle offese, e scoperta una cospirazione non solo perdonò ai cospiratori mostrando la vanità dei loro disegni pel principato su cui poteva solamente il destino, ma spedì messaggi a rassicurare la madre di uno di essi sulla sorte del figlio. Perdonò a Domiziano le ingiurie e le insidie, e fino colle lacrime il pregava che gli rendesse amore per amore. Fu crudo solamente coi delatori stati flagello universale di Roma: gli fece báttere nel foro, e porre nell'anfiteatro a pubblica mostra, e poi vendere come schiavi, o bandire nelle isole ove più fosse aspra la vita (2).

Tre grandi calamità che nel breve suo regno alllissero Roma e l'Italia gli dettero nuove occasion i

<sup>(1)</sup> Svetonio 1, 7, 8; Plinio, Paneg. 35; Dione Cassio LXV, 18, 19-

<sup>(2)</sup> Systonio 8; Dione LXVI, 19; Plinio, Pancg. 35.

a mostrare la bontà del suo animo. A Roma un incendio durato tre giorni e tre notti distrusse il Campidoglio coi più famosi edifizi e molta parte della città. Sopravvenne poscia la pestilenza che menò strage crudelissima. Tito accorse soccorrevole da ogni parte, confortò i miseri, aprì l'erario, usò le particolari ricchezze e anche gli ornamenti delle sue case a ristoro dei pubblici mali (1).

Ma non eravi munificenza capace a riparare alle moltiplicate sciagure. Infiniti furono i danni portati dall'incendio del Vesuvio che fece strazio crudelissimo delle città e dalle amene rive della Campania.

Le tradizioni e la geologia dicono che il terribile vulcano aveva già imperversato altre volte in tempi lontanissimi (2). Ora da lunga stagione tacevano gli incendii, ma il suolo di frequente era scosso, e ai tempi di Nerone un terremoto fece grandi guasti a Pompei, a Ercolano, a Nocera, e afflisse Napoli e altri luoghi dattorno: e dalle esalazioni sotterranee ne venne fiera pestilenza ai greggi (3).

Sotto l'impero di Tito ai primi di novembre dopo la siccità la terra nuovamente si scosse e con tale fra sore che pareva tutto andasse in rovina. Quindi il Vestivio cominciò a vomitare fiumi di lava, di fumo di ceneri, che coprirono la Campania di solte tenebre rischiarate solo in qualche istante da lunghe figure di fia me che squarciavano la nera nube diffusa sulla terra e sul mare (4). È detto che il sole ne su oscurato

<sup>(1)</sup> Svetonio 8; Dione LXVI, 24; Eusebio, Chron.

Vio II, 6.

<sup>(3)</sup> Tacito, Annal XV, 22; Seneca, Nat. Quaest. VII, 1, 27.

<sup>(4)</sup> Plinio, Epist. VI, 16, 20.

anche a Roma, e che le ceneri giunsero fino in Asia e in Egitto (1). Le città di Ercolano e di Pompei e altre terre minori rimasero sepolte sotto quella pioggia di lava e di ceneri, e solo dopo 18 secoli fu dato a noi di rivederle a luce coi loro monumenti. Plinio il naturalista che comandava la flotta stanziata a Miseno accorso per dare aiuto ai pericolanti di Stabia e per istudiare da vicino il fenomeno rimase vittima di quella sciagura, e tre giorni dopo fu trovato cadavere sul lido dal giovane Plinio suo nipote, il quale, testimone oculare, narrò i pietosi casi del sapiente vecchio, e con essi i particolari della crudele rovina e l'universale terrore. Risuonavano, egli dice, ululati di donne, gemiti di fanciulli, grida di uomini. I padri chiamavano i figliuoli, le mogli i mariti, e tra quelle tenebre li riconoscevano solamente alla voce. Chi deplorava la propria sciagura, chi quella dei suoi. Alcuni per timore della morte invocavano la morte; molti supplicavano gli Dei; altri stimavano che non vi fossero più Dei, e credevano venuta la fine del mondo (2).

Tito andò da se stesso a visitare i luoghi colpiti dall'immane flagello, e quantunque fosse impossibile provvedere efficacemente a tanta grandezza di mali, fece tutto il bene che era in poter suo. Commise in due consolari la cura di ristorar la regione, e di dar soccorsi a chi più aveva patito, soccorse coi propridenari, e destinò a quest'uso i possessi rimasti senza padrone, e soliti per l'avanti a divenir proprietà del—l'erario (3).

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXVI, 22, 23.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. VI, 20.

<sup>(3)</sup> Svetonio 8; Dione Cassie LXVI, 24.

Malgrado di tanto dispendio non pose nuove gravezze, nè prese neppure tutti i tributi ordinarii (1). Del che fu ammirato e celebrato dagli uomini che avevano visto i principi rapire e sprecare le facoltà dei privati e del pubblico. Nè per questo trascurò di esser magnifico nel costruire edifizi, e nel secondare i gusti del popolo collo splendore degli spettacoli. Sulle Esquilie nel Iuogo occupato dai giardini di Nerone edificò le sue Terme, e nella dedicazione dell'Anfiteatro cominciato dal padre dette per cento giorni spettacoli sontuosissimi, con uccisione di numero grande di fiere, con lotte di gladiatori, e battaglie navali, e larghi doni alla plebe. Vi furono anche combattimenti di gru (2).

È narrato che l'ultimo giorno di quelle feste egli pianse dirottamante in presenza del popolo per causa di tristi augurii. Quindi partì malinconico per le sue terre Sabine. Per via lo colse la febbre: e presentendo il suo fine, alzò le tende della lettiga, guardò il cielo, e si dolse di avere a morire sì presto. Disse che di una sola azione della sua vita sentiva rimorso: nè si sa quale fosse. Morì a 42 anni nella villa in cui era morto Vespasiano, dopo un regno di 26 mesi. Roma fu tutta in lutto. Ognuno se ne dolse come della perdita di un caro parente, e il senato pianse e lodò solennemente questo modello dei principi (3). Tutti avevano obliata la prima parte della vita di lui, e non ricordarono se non il breve tempo in cui mostrò la sua buona natura. I Giudei soli non dimenticarono mai (ed è ben ragione) lo strazio crudele fatto alla loro patria

<sup>(1)</sup> Svetonio 7.

<sup>(2)</sup> Svetonio 7; Marziale, De Spectac. 2; Dione Cassio LXVI, 25.

<sup>(3)</sup> Svetonio 10, 11.

infelice, e quindi nelle loro tradizioni rimase come un orribile mostro l'imperatore che altri chiamarono

Dopo questo breve ristoro il mondo torna a sentire la delizia del genere umano (1). i flagelli della tirannide, e Domiziano contamina il

Altrove accennammo, come egli di buon' ora desse saggio del suo animo tristo. Stato di sconcia vita fino trono di nuove brutture. da giovanetto, dopo la vittoria del padre crebbe nei vizi, visse tra violenze e adulterii, rapi a Elio Lamia la moglie Domizia, disonestò quantunque brulta la nipote Giulia figlia di Tito; e poscia mentre per dispetto affettava modestia e amore agli studii arse d'invidia contro il fratello, gli tese agnati, e da ultimo ebbe deif

fec

1e

أعز

æ

51

<sup>(1)</sup> Le leggende giudaiche spiegano in modo particolare la fine precipitata di Tito. Egli è vittima di uno spettro che di continuo gli si alza davanti, ed ha l'anima travagliata dal ricordo delle crudeltà commesse in Giudes. I supposti rimorsi sono simboleggiati da un verme che gli rode il cervello. Secondo la leggenda Tito introdusse nel tempio di Gerusa. lemme una prostituta, squarciò colla spada il sacro velo, e ne uscì sangue. Poi ravvolse in questo velo il libro delle leggi e i vasi sacri e li fece portar sulla nave. Nel viaggio corse pericolo di naufragio. Allora il distruttore di Gerusalemme gridò: Dunque il Dio dei Giudei ha solamente sul nume che uccise Faraone e minaccia d' inghiottire me. Se questo Dio-è onnipotente, venga a combattermi in terra. si ascoltò una voce che disse: Tristo figlio di un tristo, io ho prodotto una creatura che si chiama moscerino: vieni sulla terra, e sarai la combattuto da essa. Ora un moscerino entrò nelle narici di Tito, sali al suo cervello, e lo rose per sette anni. Un giorno nel passare davanti alla bot. tega di un fabbro il rumore del martello arrestò il rodere dell'insetto. Tito fece venire presso a sè un uomo e gli dava quattre monete d' argento al giorno perchè continuamente battesse col suo martello. Per 30 giorni la cosa andò bene: ma dopo il moscerino avvezzato al rumore si messe a roder di nuovo, Pinra o Fineo figlio di Erouba, aggiunge la leggenda, era presente coi maggiorenti di Roma quando Tito morì: e narrò come aper togli il cranio vi fu trovato un moscerino grosso quanto una rondiue co unghie di ferro, e becco di bronzo. Salvador, Hist. de la dominatio rom. en Judes II. 498.

accusa di avergli procurata la morte, s sebbene lo deificasse, abolì gli onori del suo dì natalizio (1).

Avanti che Tito spirasse, egli corse a Roma, e si fece gridare imperatore dalle milizie. Sulle prime si tenne appartato in palazzo e dilettavasi a trafigger mosche (2), quasi preludio alle uccisioni degli uomini. Ma sebbene i segni di sua tristizia apparissero non dubbii, sulle prime, mescolando vizi e virtù, fece anche qualche buona opera. Attese a fabbriche utili; restaurò la via Appia deperita al di là delle paludi pontine, e in Roma rese libere da ogni ingombro le strade (3). Per favorire gli studii mise gran cura a ricomporre le biblioteche incendiate, mandò ad Alessandria a copiar manoscritti, e ne fece venire da ogni banda (4). Parve che attendesse con severità alla giustizia, cassò le sentenze parziali, notò d'ignominia i giudici corrotti, punì i magistrati colpevoli, studiò che sossero temperati e giusti i governatori delle provincie: si astenne egli stesso dall'altrui roba, e rifiutò anche le eredità di chi avesse figliuoli. Per un momento si videro frenati e puniti i delatori calunniosi dall'uomo che poco appresso usò l'opera loro a dar di piglio negli averi e nel sangue. Così egli incestuoso e adultero e vissuto tra turpitudini di meretrici prese a riformare colle leggi i costumi che oltraggiava coi fatti, e cacciò dal senato e dai tribunali gli uomini di vita non pura, puni fieramente gli adulteri e le vestali accusate di disonestà, mentre teneva fra i suoi cortigiani e delatori l'infame Crispino contaminatore di

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. IV, 86; Svetonio, Domit. 1, 2; Diene Cassio LXVI, 26; LXVII, 2; Aurelio Vittore, De Caesaribus. 10, 11.

<sup>(2)</sup> Svetonio 3.

<sup>(3)</sup> Marziale VII, 61; Stazio, Silv. IV, 3.

<sup>(4)</sup> Svetonio 20.

vestali. Fece leggi sui teatri, proibì alle donne di mala fama di andare in lettiga, e di ricevere lasciti ed eredità; richiamò in vigore la legge Scantinia contro le libidini infami, vietò di prostituire i bambini lattanti, e proibì di fare gli uomini eunuchi. Per le quali cose i sozzi poeti di corte cantarono lui pudico e santo principe, e datore di salute e di gloria al mondo, e restitutore dei buoni costumi e della pietà e della giustizia. Dissero anche che portò il pudore nei lupanari (1).

E inutile il dire che tali provvedimenti movevano da capriccio, non da amore del bene. Fece sotterrar viva la vestale Cornelia di cui non è certa la colpa, ma un onesto scrittore afferma che a ciò lo indusse il desiderio di illustrare il suo secolo con quella severità (2). E altri pure disse che la legge sugli eunuchi era una satira agli antichi amori di Tito al quale imogni occorrenza dava obliqui morsi, mentre gli amica di lui, come quelli del padre puniva acerbamente reputando a sua ingiuria l'affetto mostrato ad essi (3).

Fu notato come nei ritratti apparisca più bello delle padre e del fratello, ma di una bellezza formidabile e di un aria feroce. Nella sua statua al Vaticano si mostra una caricatura terribile che aggrotta le ciglia e digrigna i denti come chi ha voglia di mordere. Era una bestia più fiera delle altre che sederono sul trono dei Cesari, perchè bestia intelligente, e non pazzo come Caligola (4).

<sup>(1)</sup> Svetonio 7, 8, 9, 22; Dione Cassio LXVII, 2, 3, 13; Giovenale - Sat. II, 29 ec.; Marziale, De Spectac. 4, 5; II, 60, 91; V, 2, 91; VI, 2, 3, 45; IX, 7, 103; Stazio, Silv. III, 4, 73.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. IV, 11.

<sup>(3)</sup> Svetonio 2; Dione Cassio LXVII, 2, 3.

<sup>(4)</sup> V. Ampère, l'Histoire romaine a Rome. Stazio cantò i celestial sechi di Domiziano (Silv. III, 4, 53) e la inarrivabil bellezza (III, 4),

La paura gli accrebbe la ferocia della quale per indole si dilettava. Talvolta erompeva furioso, ma il più spesso bassamente codardo e ipocrita, usava insidie astuzie, e celava gli odii mortali sotto sembianze di ffetto, e accarezzava quelli destinati alla morte, e reparava freddamente le stragi dei più intimi suoi, e tudiava che ne ricadesse l'odio sugli altri (1).

Uccise per cose da nulla. Dopo spento l'istrione aride adultero di sua moglie Domizia, e quelli che in sso avevano onorato l'artista, fece perire anche uno scolare di lui perchè dicevasi che emulerebbe il maestro ella eccellenza dell'arte e nella bellezza della persona. A Elio Lamia, cui prima di essere imperatore aveva ra-Dito la moglie, diede morte perchè si ricordò che in quel-I 'occasione gli aveva detto contro un' arguzia. Mandò al Supplizio il cugino Flavio Sabino, perchè il banditore nvece di gridarlo console, per isbaglio lo chiamò imperatore. Ucciso Salvio Cocceiano nipote di Ottone per-←hè festeggiava il dì natalizio del zio: ucciso Sallustio Lucullo legato in Britannia per aver lasciato chiamar Lucullane certe lancie di nuova foggia: ucciso Mezio Pomposiano perchè oltre ad essergli stato predetto l'impero, si dilettava di carte geografiche, e aveva raccolto nsieme le allocuzioni dei re e dei duci delle storie. Cli Livio, e due suoi schiavi chiamava coi nomi di Anmibale e di Magone: ucciso il sofista Materno, perchè ad esercizio dell'arte sua aveva declamato contro i ti-

la serena e dolce maestà (IV, 2), disse (I, 1) che la faccia di Domiziano conviene a Giove, a Febo e ad Ercole meglio di quella che dettero loro gli artisti: e anche Marziale (IX, 25) vide in Domiziano la serena Fronte di Giove!

<sup>(1)</sup> Svetonio 11; Plinio, Paneg. 95; Epist. III, 11; Dione Cassio LXVII, 2, 3.

ranni: ucciso Ermogene di Tarso perchè in una sua storia usò ambigue espressioni, e furono posti in croce quelli che avevano copiato e venduto il suo libro. Meditò auche di uccider la moglie adultera. Dopo aver disonestata la nipote Giulia la uccise forzandola a sconciarsi. Altre donne da lui corrotte furono condannate a morte per adulterio, e una fu uccisa per essersi spogliata dinanzi a una statua del principe. Altri spenti per altre simili ragioni (1).

Benchè pieno di codardia e di paura, Domiziano ambì anche alla gloria delle armi, e fino dai tempi del padre per emulare il fratello aveva tentato di capitanare un esercito da mandarsi in oriente a soccorso del re Vologeso (2). Non conseguì allora l'intento, ma. quando fu padrone di sè, mosse inutilmente in Germania contro i Catti, e quantunque tornasse senza aver veduto il nemico, menò, tra le pubbliche risa, un superbo trionfo con simulacri di bugiarde vittorie, e mostrò come prigioni gli schiavi comprati e vestiti alla foggia dei barbari (3). Corse pure a reprimere le irruzioni dei Daci, una forte nazione stanziata presso al Danubio nei luoghi che tengono oggi Moldavi, Transilvani e Vallacchi. Avevano a capo Decebalo famoso per prodezze e accorgimenti di guerra, sotto la scorta del quale passarono il Danubio, invasero la Mesia, sconfissero i presidii romani, e uccisero il comandante Oppio Sabino. Domiziano accorso al riparo non ardì di appressarsi al nemico, e stette lungi occupato in libidini (4). L'eser-

Ap. di oma 834. Di G. C 83.

<sup>(1)</sup> Svetonio 3, 10, 22; Dione Cassio LXVII. 3, 12; Plinio, Epist. IV, 11; Giovenale, Sat. IV, 154.

<sup>(2)</sup> Svetonio 2.

<sup>(3)</sup> Tacito, Agric. 39; Plinio, Paneg. 16; Dione Cassio LXVII, 4.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LXVII, 6.

cito corrotto dall'esempio era simile al capitano: la disciplina spenta: tutto pieno di confusione, di licenza, di codardia. I duci senza autorità e senza fiducia: i migliori presi a sospetto, e puniti gli esecutori fedeli dei comandi del principe quando avessero nemica la fortuna. I soldati contumaci e insolenti: e quindi le rotte e le fughe (1). Cornelio Fusco che aveva atteso alle delizie più che agli studi guerreschi fu ucciso dai Daci (2). Giuliano successore nel comando lo vendicò con vittoria sì splendida che Decebalo si credè forzato a domandar pace. Ma Domiziano montato in più gran superbia rigettò ogni proposizione finchè, per una sconcia rotta avuta dai Quadi e dai Marcomanni non fu forzato a implorare egli Roma 843. stesso la pace. E Decebalo gliela vendè per grossa somma di pecunia e per un annuo tributo (3). Volle anche che da Roma gli fossero forniti artefici per ogni mestiere di pace e di guerra. Questo fatto obbrobrioso dà principio alla lunga serie dei patteggiamenti e delle viltà per cui alla fine l'impero e l'Italia diverranno preda dei barbari.

Domiziano si rifece sulle provincie derubandole (4), e dopo tante vergogne appellò sè Germanico e Dacico e menò gran trionfo adorno al solito di compre spoglie, e celebrò le sue glorie con solenni spettacoli, con pugne navali e pubblici conviti, con archi, e con statue d'oro e d'argento. Nel fôro gli sorse colossale una equestre statua di bronzo. Tutti gli accessi del tempio di Giove, dice Plinio, furono contaminati da innumerevoli

<sup>(1)</sup> Svetonio 19; Plinio, Epist. VIII, 14; Paneg. 18; Dione Cassio LXVII. 6.

<sup>(2)</sup> Giovenale, Sat. IV, 111. Vedi le brutte menzogne che di lui dice Marziale VI, 76.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LXVII, 7, 10.

<sup>(4)</sup> Plinio, Paneg. 20.

imagini dell'incestuoso principe, miste a quelle dei Numi. Senza numero anche i sacrifizi. Greggi sterminati di vittime ingombravano la via del Campidoglio (1). I poeti cantarono a gara le grandi prove e gli allori e i degni trionti (2) del sommo duce e invitto domatore del Reno e dell' Istro, vincitore di re, e guerriero forte al pari di Marte, e maggiore di Achille e d'Alcide, e convertirono le sconfitte in vittorie (3). E il gran capitano giunse a tale arroganza che non andò più al senato se non in veste trionfale, e dette i nomi di Germanico e di Domiziano ai mesi di settembre e di ottobre, perchè nell'uno avea preso l'impero e nell'altro era nato: e prese consolati più che niun altro mai, si fece salutare imperatore 22 volte, procedè con 24 littori, si chiamò Signore e Dio, e negli editti volle usata la formula: il Signore e Dio nostro comanda (4). Dopochè su compressa in Libia una rivolta dei Nasamoni, egli gridò superbamente in senato: volli che i Nasamoni cessassero di esistere, e più non sono (5). Credè di aver domato anche i Sarmati dopo una spedizione di otto mesi, e tornando dalla vana impresa portò a Giove Capitolino un ramo di alloro (6). E-mentre andava superbo di queste sue glorie era pieno di sospetti e d'invidia per chi splendesse di

<sup>(1)</sup> Svetonio 6, 13; Dione Cassio LXVII. 6, 8, 10; Plinio, Paneg. 52, 54; Marziale I, 71; Stazio, Silv. 1. 1.

<sup>(2)</sup> Quando magis dignos licuit spectare triumphos? Marziale V, 19.

<sup>(3)</sup> Stazio, Silv. I, 1, vers. 14 ec.; I, 2, 180; I, 4, 89; III, 3, 117; IV, 4, 96; IV, 7, 49; V, 1, 88 e 133; V, 2, 177; Tebaid. I, 19; Marziale II, 2; IV, 3; V, 3, 19, 65; V, 1, 2, 6; VII, 6, 7, 8; VIII, 2, 54, 78; IX, 2, 7, 65, 103.

<sup>&#</sup>x27;(4) Svetonio 1, 5, 13; Dione LXVII, 4; Stazio, Silv. IV, 1.

<sup>(5)</sup> Zonara.

<sup>(6)</sup> Svetonio 6; Eutropio VII, 15; Marziale IX, 32; Stazio, Silv. IV, 7, 49; V, 1, 128. Altrove (III, 3, 170) dice che Domiziano non si degno di trionfare dei Marcomanni e dei Sarmati.

vero valore (1), e quindi interruppe in Britannia le imprese di Agricola, il solo che in questa età sostenesse l'onore delle armi romane.

Gneo Giulio Agricola nato di chiara famiglia nella colonia di Forogiulio (Frejus) era uno dei pochi che nella corruzione dell' impero serbavano le virtù di altri tempi. Tacito che gli era genero ne scrisse con affettuosa eloquenza la vita, e lo fece-immortale ritraendolo ardente della sapienza, affettuoso coi suoi, prode soldato, integerrimo magistrato, prudente e magnanimo, autorevole senza burbanza, umano senza fiacchezza. Sotto Vespasiano avea governato l'Aquitania: poi andò generale in Britannia, ove represse gli Ordovici (2): riprese l'isola Mona lasciata dopo la prima conquista, e pose ogni studio a togliere le cagioni delle sommosse frenando la licenza militare con severa disciplina, riformando sè é la sua casa, chiamando agli uffici i più degni e ri-Partendo più equamente le imposte, e facendo ogni opera perchè paresse meno dura la servitù. Fu dolce ai cedenti: le voluttà e le lusinghe dei vizi usò a snervare i più forti, e per tirare più di leggeri i selvaggi all' ozio e alla sommissione li invaghì delle arti liberali, dei belli edifizi, delle sontuose vesti, delle delizie di basni e conviti, chiamando civiltà ciò che era strumento di servitù. I reșistenti persegui e predò senza tregua: Pose loro fortezze sul collo, corse da ogni banda, vide tribà sconosciute, assalì la Caledonia (Scozia), e munì di presidii l'istmo tra i golfi di Glota e Bodotria (3), che la separava dalla Britannia. Si avanzava per terra

<sup>(1)</sup> Plinio, Paneg. 18.

<sup>(2)</sup> A Settentrione del paese di Galles.

<sup>(</sup>Bodotria), e dal lato opposto la Clyde (Glota).

facendosi seguire dalle navi lungo le coste. I Caledonii vedendosi turbare nei quieti recessi corsero alle armi, assalirono le nuove fortezze, e messero a pericolo estremo la nona legione. Agricola accorse pronto al bisogno, e li disperse: ma quelli tenendosi vinti per astuzia di capitano più che per valore di soldati si smarrirono di animo; e armata la gioventù, e messo in salvo donne e figliuoli con egiuramenti e sacrifizi si strinsero in potente lega. Agricola avanzando li incontrò al monte Grampio (1). Erano 30 mila uomini capitanati da Galgaco il primo fra tutti per nascita e per valore. Ivi fu combattuta una grande battaglia descritta in tutti i particolari da Tacito, il quale mostra i forti barbari accorrenti in folla dalle native selve a difesa del sacro suolo della patria, e racconta le fiere parole con cui Galgaco gli infiammava a scuotere l'aborrito giogo dei ladroni del mondo, e ricorda le prodezze dell' una parte e dell'altra, e la grande sconfitta, e la fuga dei Caledoni e la strage di diecimila uomini.

Agricola dopo la vittoria fece fare dalle navi il giro di tutta la Caledonia, e accertò che la Britannia era isola, e prese anche le Orcadi e scoprì l'ultima Tule.

Dopo tutto ciò l'opera principale era fatta. Rimaneva da compiere e assicurare la conquista: e Agricola era l'uomo da ciò; ma non glielo assentì la gelosia del tiranno irritato dalla fama delle vittorie che rendevano un particolare cittadino più rinomato del principe. Agricola annunziò con modeste lettere il felice successo, ma la fama pubblica lo celebrava con tanta solennità che Domiziano stesso comunque pieno di maltalento

<sup>(1)</sup> Oggi Grampians nella Scozia settentrionale.

n potè non fargli decretare gli onori trionfali. Poi hiamò l'odiato vincitore sotto colore di destinarlo l'altro comando. Agricola venne subito a Roma, entrò notte in città, e trovate fredde accoglienze in pazzo studiò di sottrarsi alla tristizia dei tempi e ai ricoli colla ritiratezza e colla modestia della vita. Ma rse quello studio non bastò a camparlo dai pericoli che i sovrastavano: e rimane incerto se finisse la vita naralmente o per opera di Domiziano cui erano crudo rmento quella virtù e quella gran fama, e quell'amirazione del popolo che a ogni notizia di patite sconte e di eserciti disfatti chiamava il vincitore dei Brinni per riparare alle altrui codardie (1).

Domiziano passò il suo tempo in imprese guerreche che furono vergogne, in ridicoli trionfi, in atti
rudelissimi, in continue paure. La satira lo chiamò un
uvo Nerone (2), ed era come questo crudele, e amare furioso del fabbricare, e dello spendere in grandi
nettacoli e festeggiamenti. Rifece sontuosamente molti
tifizi incendiati, rese splendida la casa imperiale sul
latino ove erano profusi marmi e metalli preziosi, e
oro erano coperti bagni, logge, ninfei, e stanze di
ncubine (3); ingrandì le Terme di Tito (4), convertì
tempio sacro ai Flavii la casa in cui era nato sul
nirinale (5), inalzò un tempio a Vespasiano nel foro (6).
ni templi parte nuovi e parte restaurati a Giove, a
iunone, a Castore e Polluce, a Ercole, ad Apollo, a

<sup>(1)</sup> Tacito, Agricola.

<sup>(2)</sup> Giovenale Sat. IV, 38.

<sup>(3)</sup> Stazio III, 4, 48; IV, 1, 18; Plutarco, Valer. Pubblic.

<sup>(4)</sup> Marziale VII, 34, 56.

<sup>(5)</sup> Svetonio 17; Marziale IX, 2, 4, 35; Stazio, Silv. IV, 3, 18.

<sup>(6)</sup> Stazio, Silv. I, 1, 31; Rufo, De regionibus; Regio VIII.

Serapide, a Giano: e nel Campidoglio le dorature del tempio costarono più di dodici mila talenti (36 milioni di lire ital.) (1). Onde i suoi poeti gli dettero vanto di avere fatta Roma più splendida di quello che fosse mai, e dissero che se egli richiedesse tutto ciò che aveva dato agli Dei, essi, anche vendendo all'incanto ogni preziosità dell'Olimpo, non riuscirebbero a saldare la duodecima parte del debito (2).

Rendeva culto superstizioso a Minerva (3) che per lui era la Dea dell'astuzia, non della sapienza, e le inalzò a Roma magnifico tempio con un recinto di portici detto Fôro Palladio (4) di cui durano anche oggi belli e notevoli avanzi. E in Alba pure pose un tempio a Minerva con un collegio di sacerdoti che andavano vestiti mollemente da femmine: ed ivi celebrava con solenni giuochi la festività della Dea, e ne faceva cantare a gara le lodi da oratori e poeti a cui distribuiva corone (5). Ad Alba riuni insieme le magnifiche ville di Pompeo e di Clodio, e ne fece una villa di inusitato splendore estendentesi a cinque miglia di giro, e ridotta a modo di rôcca (6). Vi fabbricò terme, teatro, . campo pretorio, e anfiteatro di cui rimangono grandi rovine (7). Celebrò giuochi di molte maniere e vi presedeva egli stesso vestito alla greca. Grandi battaglie

<sup>(1)</sup> Marziale VI, 3, 10; VIII, 8; IX, 4, 65, 103; X, 28; Stazio IV, 3, 9 ec.; Eusebio, Chron.; Plutarco, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Marziale VIII, 56; IX, 4.

<sup>(3)</sup> Svetonio 5.

<sup>(4)</sup> Marziale I, 3; Aurelio Vittore, De Caesaribus 12; Eusebio, Chron.

<sup>(5)</sup> Svetonio Dione LXVII, 14; Marziale IV, 1; V, 1; VIII, 1; Stazio, Silv. III, 5, 28 ec; IV, 2, 65; IV, 5, 22.

<sup>(6)</sup> Tacito, Agric. 45; Dione LXVII, 1; Giovenale IV, 145.

<sup>(7)</sup> Nibby, Analisi della carta dei contorni di Roma; Bullettino dell'Istituto archeologico; genn. 1853; Desjardins, Topographie du Latium; Paris 1854 pag. 122, 210, 255.

navali nell'anfiteatro, corse di carri, certami di cavalli e di fanti, e battaglie e corse di donne, e lotte di gladiatori prolungate anche la notte a lume di faci. Uemini-consolari furono costretti a combattere con orsi e leoni: grande il numero delle tigri, dei rinoceronti, e degli elefanti, mostrati nell'anfiteatro (1). Poi larghi regali al popolo di denari, di conviti, di coccagne e fontane di vino (2). Stazio parla di ogni sorta di delizie gettate a pioggia in teatro dalla mano cesarea, e ricorda come in quelle orgie plaudissero le grasse donne di Lidia e danzassero le Gaditane con crotali e cembali, e poi come fra il tumulto popolare scendesse dall'alto una nube di uccelli di Numidia, e del Nilo e del Fasi: e per quelle allegrezze di conviti e di spettacoli egli vanta il suo tempo come superiore dell' antico secolo d' oro (3).

Ma tutto non era allegrezza anche fra le feste in cui i crudeli istinti del principe mostravansi ad ogni istante. Sopravvenuta una volta nell'affollato anfiteatro una pioggia dirotta, egli vietò che niuno partisse, ed accrebbe così il numero delle vittime (4). Ora obbligava i cittadini a combattere colle fiere, e poi li uccideva per essersi disonorati in quei combattimenti. Marziale che coglie ogni occasione per vantare la grande mitezza del feroce mostro, narra come un giorno chiedendosi da alcuni spettatori un gladiatore, e dagli altri un altro, egli per somma benignità li fece combattere tutti e due, e contentò ambe le parti (5). Ma da altri sappiamo

<sup>&#</sup>x27;) (1) Svetonie 4; Dione LXVII, 14; Giovenale IV, 94 ec.; Marziale, De Spectac.

<sup>(2)</sup> Svetonio, loc. cit.; Dione LXVII, 4, 8.

<sup>(3)</sup> Stazio, Silv. 1, 6.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LXVII, 8.

<sup>(5)</sup> Marziale, De Spectac. 22.

come anche nell'anfiteatro cercasse delitti di crimenlese, tenendosi spregiato da chi non rispettava i suoi gladiatori (1). Di più non voleva che lo spettacolo crudele fosse finzione, e quando si rappresentavano casi di morte faceva veracemente uccidere gli attori. Rappresentandosi una voltà la storia di Orfeo con meravigliosi effetti di scena, con movimenti di rupi e di selve, e con ogni sorta di fiere che stavano intorno al cantore di Rodope, la conclusione fu che l'attore rappresentante il personaggio di Orfeo fu sbranato da un orso (2).

Ad Alba stava come una fiera nell'antro (3) da cui spediva a Roma le sue sentenze (4). Vi riuniva suoi consiglieri, e senatori servili e pontefici (5) e una turba di delatori ministri alle sue crudeltà: Regolo il più tristo animale della terra già arricchitosi colle stesse infamie sotto Nerone (6); Catullo Messalino che parve mostro di turpitudini anche in tempi di sozzi costumi (7); un Pompeo destro a fare spargere il sangue con segrete calunnie (8); Mezio Caro e Bebio Massa flagelli di tutti i buoni (9); Veientone sozzo e scaltrissimo (10); e Crispino stato già schiavo in Egitto, e poi corruttore di vestali, e giunto colla delazione ad alta potenza (11). Essi servirono a tutti gli odii e a tutte le atrocità del

<sup>(1)</sup> Plinio, Paneg. 33.

<sup>(2)</sup> Marziale, De Spectac. 9, 23.

<sup>(3)</sup> Plinio, Paneg. 48.

<sup>(4)</sup> Orelli, Lat. Inscript. No 3118; Nibby, Viaggio antiquario ec.

<sup>(5)</sup> Plinio, Epist. IV, 11; Giovenale, Sat. IV, 64.

<sup>(6)</sup> Tacito, Hist. IV, 42; Plinio, Epist. I, 5; II, 20, IV, 2; VI, 2; Giovenale, Sat. I, 33.

<sup>(7)</sup> Plinio, Epist. IV, 22; Tacito, Agric. 45; Giovenale, Sat. IV, 115.

<sup>(8)</sup> Giovenale, Sat. IV, 109.

<sup>(9)</sup> Plinio, Epist. I, 5; III, 4; VI, 29; VII, 19, 27, 33; Tacito, Hist. IV, 50; Agric. 45; Giovenale, Sat. I, 35, 36.

<sup>(10)</sup> Giovenale, Sat. IV, 113.

<sup>(11)</sup> Giovenale, Sat. 1, 27; IV, 1, ec.

tiranno. Come assassini e ladroni infestavano i templi e le vie, uccidevano e rubavano. Non eravi più testamento sicuro: l'erario fatto spogliatoio dei cittadini (1): subornati schiavi contro padroni, amici tirati a tradire gli amici: la servitù giunta al colmo; tolto dalle spie il poter favellar e ascoltare (2).

Servì a questi furori anche il senato caduto nell'estrema viltà. Adunavasi muto e pauroso in mezzo a un assedio di soldati e di sgherri, e decretava statue e trionfi, e commetteva scelleratezze e condannava uomini e donne innocenti (3). Giovenale racconta come Domiziano ad Alba chiedesse consiglio a più senatori per cucinare un magnifico rombo (4), e altri ricorda come, a spavento, invitasse senatori e cavalieri a un convito apparecchiato in sala parata di nero con tutti i segni dei banchetti funebri (5). Ed essi avviliti e tremanti scrissero crudeli sentenze a voglia del principe, fecero da sgherri contro i propri colleghi, e uccisero Erennio Senecione, Elvidio Prisco, e Aruleno Rustico uomini lodati di rara virtù.

A Rustico costò la testa l'avere scritto la vita di Trasea chiamandolo uomo santissimo: e a Senecione l'avere scritto quella di Elvidio Prisco ucciso da Vespasiano. Il figlio di questo chiamato Elvidio pur esso invano studiò di nascondere nel ritiro il pericoloso nome e la propria virtù; fu accusato e ucciso come gli altri: e il senatore Pubblicio Certo gli mise le mani addosso in senato, e dette primo l'osceno esempio di un giudice

<sup>(1)</sup> Plinio Paneg. 34, 36.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. I, 2; Agric. 2, 45.

<sup>(3)</sup> Plinio, Paneg. 54, 76; Epist. VIII, 14; Tacito, Agric. 45.

<sup>(4)</sup> Sat. IV.

<sup>(5)</sup> Dione LXVII. 10.

faciente le parti di sgherro. I libri di Rustico e di Senecione furono arsi pubblicamente, come per affogare in quel fumo, secondo l'espressione di Tacito, la voce del popolo, e la coscienza del genere umano. La persecuzione colpì anche i parenti dei lodatori e dei lodati. Ebbe esilio Maurico fratello di Rustico. Fannia figliuola di Trasea, vedova del vecchio Elvidio e madre del giovane, condotta anch'essa sui tribunali sostenne impavidamente di aver fornito documenti e memorie allo scrittore della vita di suo marito, e nulla fece per sottrarsi al pericolo, e accolse la sentenza di esilio con animo sereno. Aveva già esulato due volte sotto Nerone e Vespasiano in compagnia dello sposo: ora esulava la terza per amore alla memoria di esso, portando seco e conservando con religione il libro che era causa di sua condanna: e per la pietà e costanza di animo meritò le nobili lodi di Plinio e rimase modello alle madri e alle spose. Furono esiliate anche Arria madre di lei, e Pomponia Gratilla moglie di Rustico (1).

Come i tre virtuosi uomini spenti facevano pròfessione di stoici, i furori di Domiziano si velsero anche contro tutta la setta, e con decreto del senato fece cacciar d'Italia tutti i filosofi, e con essi ogni buona arte (2). Perseguitò i Giudei e con essi i cristiani di cui ne erano anche alla corte, e tra i parenti stessi del principe. Ucciso Flavio Clemente, ed esiliata sua moglie Domitilla, cugini di lui. San Giovanni rilegato nello scoglio di Patmo (3).

<sup>(1)</sup> Tacito, Agric. 2, 45; Plinio; Epist. I. 5; II, 18; III, 11, 16; V, 1; VI, 14; VII, 19; IX, 13; Dione Cassio LXVII, 13; Svetonio 10.

<sup>(2)</sup> Tacito, Agric. 2; Dione Cassio, loc. cit.; Svetonio 10.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LXVII, 14; Svetonio 12, 15; Eusebio, Hist. Eccles. III, 12, 19, 20.

Uccisioni violente di ferro, uccisioni insidiose di veleno: scogli bagnati di sangue, mari, dice Tacito, pieni di esilii. Gli illustri natali, le ricchezze, i rifiutati e gli esercitati onori erano delitto capitale: la virtù soprattutto recava sicura rovina. Anche ora era prodigio vedere un nobile giunto a vecchiezza (1). Domiziano più feroce di Nerone alla crudeltà univa l'insulto; le sentenze di morte accompagnava con proteste di clemenza, andava per le prigioni a interrogare da se stesso gli accusati tenendo in mano le loro catene; assisteva ai comandati supplizi, e strazio peggiore d'ogni altro era ai miseri il sostenere quel volto che del rossore faceva schermo a vergogna, e lo sguardo della belva all'immane crudeltà accoppiava l'astuzia (2).

I primi tentativi di congiure contro di lui tornaropo vani, e produssero esilii e nuove uccisioni (3).
Vana era stata anche la sollevazione militare tentata
in Germania. Lucio Antonio comandante delle legioni
dell'alto Reno dichiarò imperatore se stesso, ma fu
combattuto e ucciso da Lucio Massimo e la rivolta rimase subito spenta. Il vincitore arse tutte le carte di
Antonio per togliere ogni occasione a processi e uccisioni. Vane cautele! Domiziano corse in Germania, e
saziò la sua crudeltà tagliando le mani e mettendo il
co alle parti più delicate del corpo delle vittime:
e l'uccisione fu tanta che egli stesso vietò di tenerne
sistro (4).

Per impedire nuove sollevazioni di milizie, studiò

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. I, 2; Svetonio 10; Dione Cassio, loc. cit.; Giove-

**<sup>42)</sup>** Tacito, Agric. 45; Plinio, Paneg. 48; Dione Cassio LXVII, 12.

<sup>(3)</sup> Filostrato, Vita di Apollonio Tianeo VII, 8; Dione Cassio LXVII, 13.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LXVII, 11; Svetonio 6, 10.

di affezionarsi i soldati accrescendone la paga di un quarto. Vietò di riunire più legioni nel medesimo campo (1): per ragioni di paure vietò, secondo alcuno, la cultura delle viti perchè l'abbondanza del vino era causa a sommosse (2), e pensò anche a diminuire gli eserciti quando la furia dei barbari si faceva più minacciosa.

Le cose erano giunte agli estremi. Una parola, un gesto, un sospiro erano causa di morte (3). Terribile il tiranno a incontrarsi e a vedersi con quella superbia di volto, con quegli occhi accesi d'ira. Operando da nemico teneva nemici tutti, e cercava le tenebre. Stava circondato di spavento come una fiera nell'antro, nè usciva dalla solitudine se non per far solitudine dove passasse (4). Ma in mezzo alle stragi tremava sotto il peso del pubblico odio, e aveva la turpe anima agitata da tristi presagi. Invano prese provvedimenti di ogni sorte, e accrebbe le guardie, e ad evitare le sorprese, dice Svetonio, ricoprì le pareti delle sue stanze di una pietra che riflettendo le imagini gli mostrasse ciò che facevasi dietro di lui. La vendetta lo colse tra le stesse sue guardie, e sforzò, dice Plinio, le porte e penetrò nelle segrete caverne, e nei crudeli recessi ove lo rinchiudevano la paura e l'odio degli uomini (5). Piccoli (6) e grandi ne volevano la morte. Un nobile vecchio tormentato dagli anni e da atroci dolori di gotta li sopportava tranquillo nella speranza

<sup>(1)</sup> Svetonio 7.

<sup>(2)</sup> Filostrato, loc. cit. VI, 17; Svetonio 14, assegna a ciò un'altra cagione.

<sup>(3)</sup> Tacito, Agric. 2. 45.

<sup>(4)</sup> Plinio, Paneg. 18, 48.

<sup>(5)</sup> Plinio, Paneg. 49.

<sup>(6)</sup> Giovenale, Sat. IV, 153.

di sopravvivere anche d'un giorno all'abborrito tiranno (1). Gli erano nemici i principali capi dei pretoriani tementi ognuno per sè: nemici gli ufficiali di palazzo e i camerieri e i liberti dopo il caso di Epafrodito, che Domiziano spense perchè aveva aiutato Nerone ad uccidersi, e volle con ciò avvertire che a niuno era lecito di mettere, in qualunque modo, le mani nel sangue del principe. Ma l'avvertimento partori l'effetto contrario, e i minacciati si affrettarono ad allontanare in un colpo il pericolo. Dicono che scoperta una lista in cui Domiziano aveva scritti i nomi dei liberti e della moglie stessa destinati alla morte, essi a quella notizia si strinsero insieme, e pensarono concordi ad uccidere Per non essere uccisi. Come si furono intesi sul modo, ai 18 settembre Stefano liberto portando fasciato il braccio sinistro come se fosse malato, si presentò al Principe per dirgli di una congiura scoperta, e a prova di essa gli pose in mano uno scritto; e mentre Domiziano leggeva attentamente, trasse di sotto alle fasce del braccio un pugnale, e gli dette una ferita nel venire. Il colpo non era mortale, e il ferito precipitandosi feritore lo stramazzò a terra, e lottò gagliardamente Per cavargli gli occhi, e trargli di mano il ferro. Al trambusto e alle grida accorsero altri dalle vicine stanze, ma per raddoppiare i colpi, non per porger soccorso, e lo finirono con sette ferite. Aveva 45 anni di età. e quindici di regno (2).

Il popolo ascoltò con indifferenza la nuova dell' uccisione, i soldati ne fremerono, e se non mancavano capi sarebbero corsi subito a vendicare il ti-

Roma 849 Di G. C. 96.

<sup>( 1)</sup> Plinio, *Epist.* 1, 12.

<sup>(2)</sup> Syetonio 17.

ranno. Ma tutti gli altri che avevano tanto tre questo flagello e peste del mondo esultarono al liberati dal mostro. Il senato raccoltosi in fret al morto ogni sorta di vituperi e fece abbattere zare le sue innumerevoli statue. Il cadavere i nascosto povere esequie da una nutrice. E co Plinio, Giove ascoltò le imprecazioni del motolse le genti dalle fauci dell'avidissimo ladrone

<sup>(1)</sup> Svetenio 23; Plinio, Paneg. 52, 94.

## CAPITOLO IV.

Peve e debole impero di Nerva. — Traiano prode duce e modello dei principi cittadini. — Umano e sapiente governo. — Imprese di guerra sul Danubio, e vittorie sui Daci. — Grandi opere pubbliche. — Spedizione in Oriente. — Elio Adriano. — Ordinamento dell'impero. — Gli Antonini. — Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo. (849-945 di Roma; 96-192 dell'era volgare.)

Spento il feroce tiranno, fu gridato imperatore Coc-Ceio Nerva vecchio di circa 70 anni che aveva con-Siurato cogli uccisori. Era nato a Narni nell'Umbria di famiglia già venuta dall'Isola di Creta, e così dava il primo esempio, rinnovato poi frequentemente, di uno straniero salito al trono dei Cesari. Aveva indole mite e timida; si dilettava di versi, era uomo giusto e benefico, e lodato anche di gravi costumi, quantunque altri lo rimproverasse di intemperanza nel vino, e di essere stato uuo dei primi corruttori di Domiziano.

Con lui e con Traiano comincia un'era nuova celebrata con entusiasmo dagli scrittori più gravi pel ritorno della sicurezza, della giustizia, e della libertà del pensiero e della parola: e Tacito loda Nerva per avere accoppiato insieme libertà e principato stati sempre in guerra finquì.

Nerva in ogni suo atto si mostrò civilissimo, e desideroso del bene universale, e fece molti provvedimenti degni di ogni più alto encomio. Con editto pieno di giustizia e di umanità assicurò i cittadini; assolvè tutti gli accusați di émpietà, richiamò in patria i banditi, punì gli schiavi denunziatori dei padroni, restituì i beni a quelli che ne erano stati spogliati, vietò le accuse contro il rito giudaico o cristiano, confermò l'ordine che vietava di fare gli uomini eunuchi, fece aggiunte ai benefici decreti di Tito, sull'esempio del quale perdonò anche e accarezzò quelli che gli tramarono insidie. Il palazzo imperiale chiamò casa pubblica; sollevò le città afflitte da flagelli, si porse benefico a tutte le umane sciagure, soccorse i poveri, alimentò i figli orfani, e a questo fine pose modo a ogni altra spesa, non curò di attendere a fabbriche (1), cessò feste e spettacoli, e vendè i suoi beni privati e i vasellami preziosi del palazzo imperiale, e col valore di essi comprò terre da distribuire ai più bisognosi, e con magnifico discorso esortò tutti alla liberalità. Agli onori pubblici chiamò i più degni cittadini: e allora si videro consoli Virginio Rufo, il venerabile vecchio che aveva tante volte combattuto per non accettar l'impero, e poscia lo storico Cornelio Tacito.

Al cominciare di questo nuovo impero con incomposte e turbolente grida furono assaliti i ribaldi, stati vili strumenti ai furori di Domiziano, e Plinio si dette molta faccenda per usare contr'essi i beneficii della nuova libertà. Quindi alcuni delatori furono puniti, ma i più potenti non ebbero altro che un po' di paura, e rimasero salvi, perchè i più dei senatori non volevano avventurarsi a pericolose vendette, e Nerva per la

<sup>(1)</sup> Anche il foro che portò il suo nome fu opera di Domiziano e Nerva solamente lo dedicò. È quello che si chiamò anche foro palladio e transitorio. Aurelio Vittore, De Caesar. 12; Eusebio, Chron.; Marziale 1, 3; Svetenio, Domit. 5.

sua mite e debole natura rifuggiva dai mezzi violenti, e malgrado il suo buon volere, non sapeva resistere a niuno, e studiava di esser d'accordo con tutti. Perciò i delatori più odiosi si videro presto alla sua mensa con le vittime di Domiziano tornate d'esilio. La quale facilità apparve soverchia, e molti ne mormoravano, e nacquero nuovi e gravi disordini. I pretoriani cupidi di vendicare il tiranno ucciso, contenuti dapprima colla Promessa di un donativo, presero nuova baldanza, nè. ebbero più alcun rispetto al vecchio così facile a cedere alle altrui voglie. Li infiammava il prefetto Eliano Casperio: levarono fiero tumulto e chiesero apertamente supplizio degli uccisori di Domiziano. Nerva provò resistere, disse esser meglio morire che avvilire così l'autorità dell'impero, e offrì la sua vita ai tumultuanti: ma nulla valse a quietarli: e le vittime domandate furono uccise, e il principe fu costretto a ringraziarli pubblicamente di quella uccisione come di un Pubblico servigio. Perlochè Nerva si vide fatto sprege-Vole, e non tenendosi capace a regger cotanto peso saviamente pensò a mettere in mani più gagliarde l'impero: e sul Campidoglio dichiarò solennemente che adottava e faceva suo successore Ulpio Traiano. Questo fu il beneficio più grande da lui reso all'impero: poco dopo al quale morì avendo regnato 16 mesi (1).

Traiano era nato ad Italica (2) città della Betica fondata in antico dai soldati di Scipione Affricano e divernita poi floridissima come colonia o municipio. Suo

X, Plinio, Epist. I, 5; II, 1; IV, 22; VI, 10; VII, 31; IX, 13, 19; 1, 66; Paneg. 5, 6, 7, 10, 13, 15, 35, 46, 47, 48, 62, ec.; Tacito, 2; Tacito, 3; Dione Cassio LXVIII, 1-3; Aurelio Vittore, De Caesar. e Epit. Susebio, Chron; Eutropio VIII, 1; Marziale VIII, 70; IX, 27.

(2) Nelle vicinanze di Siviglia.

padre dopo aver combattuto con onore nella guerra giudaica era stato fatto patrizio da Vespasiano, ed ebbe gli ornamenti trionfali e il consolato. Traiano da giovinetto vide con esso l' Eufrate e il Reno, conobbe paesi e genti nuove e costumi, s'indurò alle fatiche dei campi, divenne prode soldato e sapiente duce, e sotto Domiziano fu posto al governo delle legioni della bassa Germania. Nel nuovo grado rimase quale era per natura, affabile con dignità e con fermezza, primo alle fatiche e ai pericoli delle battaglie, soccorrevole ai soldati, e quindi carissimo a tutti. La fama della sua virtù presto risuonò chiarissima, e lo designava all' impero così che Nerva eleggendolo non fece che secondare il grido pubblico.

Era oltre i 40 anni quando gli giunse in Colonia la novella dell' adozione. Nerva nel dichiararlo figliuolo e successore all'impero, gli chiedeva che vendicasse l'insulto fatto dai pretoriani alla imperiale dignità, e con le parole che in Omero Crise rivolge ad Apollo diceva al figlio adottivo: i Greci paghino per le tue saette il mio pianto. E Traiano postosi subito all'opera chiamò presso di sè Casperio Eliano, e gli altri istigatori delle turbolenze, li punì di morte o d'esilio, e colla fama della sua forza quietò da lungi ogni tumulto, e rimesse la calma in Roma (1).

Costretto dalle necessità della guerra o da altre ragioni rimase in Germania anche dopo l'adozione, nè si mosse neppure subito dopo la morte di Nerva. Da lungi fece divinizzare il vecchio imperatore e gli ordinò tempio e culto, promise mite governo, attese a ristorare la disciplina militare guasta in tutti gli eser-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXVIII, 4-5, 13; Plinio, Paneg. 1-15.

citi, e a frenare i Germani i quali dopo avere spregiate le armi romane sotto Domiziano imparavano ora a temerle, e chiesero pace e dettero ostaggi all'uomo cui davano titolo d'imperatore i campi coperti di cadaveri (1).

Dopo, movendo a Roma ove lo richiamavano i pubblici voti, procedè con placido e modesto viaggio. Niuno ebbe a patire della licenza soldatesca: temperatissime le spese di cui fu reso conto al pubblico, confrontandole con quelle enormi già fatte da Domiziano. Al suo arrivo immensa la folla: calcate le vie, gremiti di gente anche i tetti. Ogni sesso, ogni età, anche i malati corsero a salutare con lieti evviva l'uomo celebrato per prode e giusto e mitissimo. Ammiravano la nobile ed alta persona, il lietissimo volto, e stringendosi a lui gli volgevano parole di affetto. Entrò a piedi con pochi soldati quieti e modesti come cittadini; si porgeva cortese a tutti, riconosceva e salutava tra la folla gli amici, chiamava a nome senatori e cavalieri. Con civile modestia salì al Campidoglio, modestamente andò al palazzo imperiale, e modestissima si mostrò sua moglie Plotina, la quale dalle scale del palazzo volgendosi alla moltitudine promise di uscirne come vi entrava, non mutata di costumi dalla fortupa (2).

Traiano come Nerva, aprì a tutti il suo palazzo nel quale visse semplicemente come in casa privata, difeso non da guardie ma dall'amore del popolo. Aveva sempre i più virtuosi cittadini alla sua mensa non splendida di vasellami preziosi, ma lieta di libera gioia e

<sup>(1)</sup> Plinio, loc. cit. 11, 12.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXVIII, 5; Plinio, Paneg. 20-23, 55.

dí schietti e affettuosi colloquii. Visitava cortesemente gli amici, era compagno a loro caccie, e diporti 'e conviti. Per le vie non andava cinto di sgherri, lasciava ad ognuno libertà di accostarglisi, e s'intratteneva in famigliari colloqui, non stimando di abbassarsi col mostrar gentilezza, nè credendo necessaria la burbanza a conciliarsi rispetto. Insomma rimase uomo nel grado supremo, e uomo onesto e affettuoso, e perciò trovò venerazione e amore, e fu reputato il medello del principe cittadino. Ebbe quello che quasi mai non fu dato ad un principe, molti amici sinceri che conservò con ricambio di fidanza e di affetto. Quando alcuno volle fargli sospetto Licinio Sura suo amicissimo, egli andò senza guardie a cena da lui, e si pose tutto in sua mano (1).

Fidente in sua virtà, non apparve mai sospettoso nè ombroso. Nel creare il prefetto del pretorio gli porse la spada dicendo: con questa difendimi se governo bene, e volgila contro di me se faccio altrimenti. I voti fatti per lui volle che fossero espressi colla condizione, che il suo governo fosse giusto e tornasse ad utilità dell' universale. I quali sentimenti gli erano ispirati dalla bontà del suo animo, dai pericoli corsi sotto la passata tirannide, e dall' odio che aveva veduto gravare sui despoti: e quindi dicèva volere essere con tutti come avrebbe desiderato che gli altri imperatori fossero con lui cittadino (2).

Quanto più meritava gli onori, tanto si mostrò temperato nell'accettarli, e prese i più piccoli per non

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXVIII, 15; Plinio, Paneg. 48, 49, 85-87; Eutropio VIII, 2; Aurelio Vittore, De Caesaribus 13.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXVIII, 16; Plinio, loc. cit. 44, 67, 68, 74; Aurelio Vittore, De Caes. 13.; Eutropio VIII, 2.

parer superbo. Poche le statue, e non d'oro, ma simili a quelle dei più benemeriti cittadini (1). Dopo avere rifiutato di esser console, cedè alle preghiere ed esercitò quell'ufficio con civile modestia, e sottomesso alle leggi, tenendo sè non padrone, ma primo magistrato della Repubblica. Andò come gli altri candidati ai comizi consolari, e aspettò la sua nomina: poi prestò giuramento, promise dalla ringhiera di osservar le leggi, e all'uscire di ufficio giurò di non averle violate. Al senato lasciò piena libertà di parola e di deliberazioni, e in una allocuzione esortò i padri a ripigliare il possesso della libertà, e a darsi cura dell'impero come di un bene comune (2).

Le sue lodi maggiori stanno nella bene amministrata giustizia, nell'onesto e forte governo, nello studio posto a soccorrere largamente i pubblici mali.

Per celebrare il suo inalzamento all' impero fece larghi donativi al popolo di Roma e delle altre parti d'Italia, e vi comprese pure i fanciulli piu bisognosi, ai quali sembra anche che provvedesse perchè fossero convenientemente educati (3). Nè per questo volle aggravato o danneggiato nessuno: anzi tolse via le gravose contribuzioni che col nome di doni le città e le provincie erano costrette a offrire ai nuovi imperatori (4). Soccorse alle pubbliche sciagure cagionate da inondazioni, da incendii, da pestilenze, da carestie (5); e per liberare Roma dai pericoli della fame favorì il commercio, rese sicure le vie, agevolò i trasporti del

<sup>(1)</sup> Plinio, Paneg. 55.

<sup>(2)</sup> Plinio, loc. cit. 54, 55, 56, 63-66.

<sup>(3)</sup> Plinio, loc. cit. 25, 26; Dione LXVIII, 5.

<sup>(4)</sup> Plinio, loc. cit. 27, 41.

<sup>(5)</sup> Aurelio Vittore, loc. cit.; Plinio . Paneg. 29; Eusebio . Chron.

grano dalle provincie, procurò che fossero pagate effettualmente al prezzo fissato le derrate venute dalle terre lontane. Quindi abbondanza alla capitale senza rovina delle provincie: e le cose furono governate con tal provvidenza e buon ordine, che in un anno di sterilità Roma potè soccorrere di grano l'Ègitto solito finquì a nutrire l'Italia (1).

Fra i beneficii delle diminuite gravezze fu anche l'avere ristretto l'odioso diritto della ventesima sulle eredità collaterali già mitigato da Nerva (2). Rese pure libertà ai testamenti togliendo l'obbligo di far legati all'imperatore (3), e moderò i diritti del fisco che per l'avanti era causa di rapine sanguinose. Per opera sua i tribunali furono aperti a chiunque avesse da lagnarsi dei ministri di Cesare: fu libera ai cittadini la scelta dei giudici, e con gran maraviglia di tutti il fisco non ebbe sempre ragione (4). Furono abolite di nuovo le accuse di maestà: puniti come assassini i delatori e rilegati nelle isole già piene di loro vittime (5).

Molto fu speso in donare, in soccorrere: ma le larghezze non fecero pianger nessuno: e malgrado le sue liberalità, il principe abbondava in ricchezze perchè vendè a utile pubblico le cose di lusso, e perchè la frugale e semplice vita non gli faceva sentire la diminuzione delle rendite. L'erario rigurgitò della pecunia che gli altri spendevano in fasto e in delitti.

Di tale uomo che fu reputato il più grande dei principi ed ebbe il titolo di ottimo, dato finquì solo a

<sup>(1)</sup> Plinio, Paneg. 29-31.

<sup>(2)</sup> Plinio, loc. cit. 37-39.

<sup>(3)</sup> Plinio, loc. cit. 43.

<sup>(4)</sup> Plinio, loc. cit. 36.

<sup>(5)</sup> Plinio, loc. cit. 34-36.

Giove, non avvi una storia compiuta che partitamente ne descriva le imprese civili e militari. Perirono con altri ricordi le memorie che aveva scritto egli stesso (1), e la notizia delle sue opere civili ci viene scarsa da qualche compendio, e soprattutto dal panegirico detto da Plinio nel giorno in cui entrò console: panegirico di una declamazione elegante, che usa ed abusa la lode, che da tutto trae occasione d'entusiasmo, e che esa-gerando non può quindi tenersi in ogni parte come documento di storia. Pure da chi considera l'onestà dello scrittore e il suo concordare in più cose con ciò che sappiamo da altri, non può negarsi fede a molte delle asserzioni del panegirista, quando siano sceverate da eli artifizi rettorici.

Lo loda anche per le sanguinose battaglie dei gladia tori, perchè atte a nutrire il valore e il dispregio della morte. Altrove contradice anche a se stesso, perche lo appella sempre signore (2), dopo aver detto che il panegirista celebra l' wiversale entusiasmo; e mostra Traiano persetto di di ogni pubblica e privata virtù. Egli il modello dei ca pitani e dei principi riformatori, degnevole con tutti, Pia gente di gioia e suffuso di rossore alle grida festose del popolo; venerabile di aspetto cui aggiunge maestà la precoce canizie. Egli di santi costumi, sui quali si dellano quelli dei cittadini, richiama al mondo l'oneslà bandita dagli sconci tiranni. La sua casa, già antro di sere, convertita in tempio di giustizia, e in scuola di morale alle genti. Ivi virtuose la moglie, la sorella del principe, e virtuosi anche i liberti. Ci mostra Traiano inteso solamente alla felicità universale, a riformare

C 1) Prisciano VI.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. lib. X.

ogni abuso, a incuorare i nobili studi, a infiammare i giovani al bene coi premi della virtù, a esaltare le indoli generose punite dagli altri, ad affidare gli ufficii pubblici ai più integri cittadini e a toglierne i ribaldi, e a perseguitarli in città e nelle provincie.

Sappiamo con certezza che furono processati e condannati i governatori che rubavano in Affrica e Spagna (1): e in quest' opera del raffrenamento dei ladri, anche Plotina dette aiuto al marito mettendolo in guardia contro i procuratori imperiali (2). Con molta sollecitudine studiò che nelle provincie fosse resa buona giustizia, mandò governatori onesti a riordinare l'amministrazione, e a correggere i guasti costumi, e temperò le spese fatte dai provinciali in suo onore (3). Concesse immunità a più luoghi e provvide alla pubblica, prosperità delle provincie, facilitando le comunicazioni con magnifiche strade e con ponti sui fiumi (4). In Italia pei buoni provvedimenti di Traiano si vide ad un cresciuto il prezzo dei campi. I candidati, dice Plinio, facevano banchetti ai senatori, mandavano regali, promettevan denaro a chi avesse dato loro il sufiragio. L'imperatore richiesto che, come agli altri disordini, riparasse col suo senno anche a questo, con la legge del broglio restrinse le brutte e infami spese dei candidati, e comandò che una terza parte del loro patrimonio dovessero averlo in terre d'Italia, stimando cosa sconcia che i concorrenti agli ufficii quasi altrettanti viaggiatori, tenessero Roma e l'Italia non per patria ma si per albergo e osteria. Onde è che i candidati

<sup>(1)</sup> Plinio, Epist. II, 11; III, 9; VI, 22.

<sup>(2)</sup> Aurelio Vittore, Epitom. 42.

<sup>(3)</sup> Plinio, Epist. VII, 10; X, 52, 53.

<sup>(4)</sup> Eutropio VIII, 2; Ciacconio, De Columna Traiani.

comprarono a gara, e fecero rincarare le terre, massime le suburbane, mentre ravviliavano quelle delle provincie (1).

Traiano messe nell'amministrazione una cura instancabile, e provvide a tutto con attività prodigiosa. Quanta fosse la sua vigilanza è attestato dal carteggio che tenne con Plinio quando questi uscito del consolato andò per ordine del principe governatore in Bitinia a riformare gli abusi e a stabilirvi durevol pace (2). Plinio di là consulta l'imperatore sulle più piccole cose, e questi risponde con lettere mirabili di gravità, di concisione e di chiarezza. A Prusia, per esempio, è un bagno setido e cadente. Si debbe risare? Sì, risponde l'imperatore, purchè i Prusiani paghino coi propri denari (3). La città di Nicomedia è stata guasta dal fuoco. Si vorrebbe un collegio di fabbri per avere, all'occorrenza, gente pronta con strumenti acconci a riparare agli incendii. Ma Traiano non accorda la domanda, perchè la provincia patì travagli da siffatte unioni di uomini (4). Ora è necessaria la sua permissione per un acquidotto a Nicomedia o a Sinope, ora per un teatro a Nicea, e un bagno a Claudiopoli, ora per l'interramento di una palude insalubre ad Amastri, ora per la consacrazione di un tempio, e per la traslazione delle ceneri di un sepolcro, ora per regolare i premi dei giuochi o per dare i passaporti a chi vuol partire (5).

Le quali cose, se provano la grande attività di

<sup>(1)</sup> Plinio, Epist. VI, 19.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. X, 41, 118.

<sup>(3)</sup> Plinio, Epist. X, 34, 35.

<sup>(4)</sup> Plinio, Epist. X, 42, 43.

<sup>(5)</sup> Plinia, Epist. X, 46, 49, 54, 55, 58, 59, 73, 74, 91, 92.

Traiano, mostrano anche quanto fosse pericoloso il sistema che, in sì vasto impero, toglieva alle città ogni diritto e sottometteva tutto ad un uomo, il quale a malgrado del suo buon volere, non poteva mai curare ogni faccenda.

Nelle lettere supraccitate è discorso anche dei cristiani che andavano moltiplicando in Bitinia per città e borgate e campagne. Plinio chiama prava e sfrenata superstizione la credenza cristiana; quantunque dopo aver messo donne al tormento non gli sia riuscito scoprire se non che si adunavano per cantare inni a Cristo, per fare innocenti conviti, e per obbligarsi a non commettere alcun delitto. Egli aveva condannato varii degli accusati fermi in loro credenza per punirli di loro invincibile ostinazione. Ma come gli accusati crescevano di numero anche dopo l'editto dell'imperatore vietante quelle adunanze, egli volgevasi a Traiano per consiglio sul partito che si avesse a pigliare. L'imperatore lodò la diligenza del governatore nel fare i processi, e gli ordinò di punire i cristiani quando le accuse, non anonime, fossero abbastanza provate (1). Le associazioni facevano paura a Traiano, e quindi, quantunque nel resto più umano degli altri, chiedeva la punizione di uomini da lui non compresi. Egli non era capace a sentire quanto grande sia l'iniquità che uccide la libertà più sacra di tutte, la libertà del pensiero e della coscienza.

Traiano vissuto tutta la gioventù tra gli eserciti ove erasi acquistato nome di primo tra i prodi, amò anche sul trono, la guerra. Era ardentissimo tra i suoi desiderii quello di cancellare le vergogne di Domiziano che aveva vilmente comprato la pace dai barbari. Lo

<sup>(1)</sup> Plinio, Epist. X, 97, 98.

agitava sì forte la voglia di sottometter Decebalo, che per affermare energicamente una cosa era uso a dire: così potessi io ridurre la Dacia in provincia (1). E Decebalo gliene porse il destro, perchè superbo della passata vittoria faceva scorrerie sui confini dell'impero, nsultava Roma, e accresceva la misura delle romane wergogne. Perlochè Traiano sdegnoso del vituperoso di G. C. Tributo e dei nuovi insulti dichiarò guerra al re barbaro, e mosse verso la Dacia con 60 mila soldati. Ai primi scontri con una segnalata vittoria furono sconfitte le Forze nemiche, ma anche le legioni patirono grandi danmi di feriti e di uccisi. L'imperatore si mostrò umamissimo coi feriti, fu largo ad essi di cure, e usò la sua veste a far fasce; e ai morti inalzò un'ara e ordinò funerali da ripetersi ogni anno. Poscia partì l'oste In tre corpi sotto gli ordini suoi, e di Lusio Quieto e di Massimo, e internandosi nella Dacia inseguì il nemi-misegetusa città importantissima (2), strinse gagliardamente Decebalo da ogni parte e lo forzò a chieder pace. Quegli, ridotto agli estremi, si sottomise alle durissime condizioni di cedere le armi e le macchine, di rendere i disertori, di atterrare le fortezze, di ab-Dandonare le fatte conquiste, e di avere per amici e memici tutti gli amici e nemici di Roma; e presentatosi Traiano si prostese ai suoi piedi, si chiamò vinto e promise di mandare ambasciatori al senato per chiedere la ratificazione della pace.

Dopo le quali cose Traiano, posti forti presidii nei luoghi più importanti tornò a Roma, e menò

<sup>(1)</sup> Ammiano Marcellino lib. XXIV.

<sup>(2)</sup> Di essa rimane oggi qualche rovina in Transilvania a un borgo chiamato Vartel.

gran trionfo e prese il nome di Dacico. Ma la forzata pace durò breve tempo. Il trattato oppressivo rese infrenabile lo sdegno del re; il quale non curando le promesse, subito si apparecchò di nuove armi, rifece le rovinate fortezze, eccitò le genti d'attorno a una lega generale contro il nemico comune, e pare anche che tentasse congiura coi Parti (1). E Traiano che desiderava di aver modo a finirla coi Daci prese vigorosamente l'occasione, e fatto in senato dichiarare Decebalo nemico di Roma, volò con gagliardo esercito al Danubio, e vi gettò un ponte che gli antichi celebrarono per la più maravigliosa delle sue opere. Molti dei Daci allora spaventati di tanto apparecchio abbandonarono il re, e si messero tra le file nemiche. Onde Decebalo scorato si volse di nuovo a chieder pace: ma come volevasi che si rendesse prigione, egli posto giù ogni 🖷 🚐 pensiero di accordi, ricorse alle insidie, mandò assassini a Traiano, e si apparecchiò a fare l'estremo di sua possa. Ma riuscì vana ogni prova. L'imperatore corse velocemente la Dacia, recò tutto in sua mano. e occupò anche la reggia di Decebalo, il quale nou avendo più via di scampo fece nascondere sotto il fium i tesori, e si uccise di propria mano. Poco appresso la sua testa era mostrata pubblicamente a Roma ne fốro.

An. dí ma 859. i G. C 106. La Dacia divenne provincia romana, e l'assicurarono parecchie colonie fra cui principale fu quell—
di Zarmisegetusa che prese il nome di Ulpia Traiana——a.

E la definitiva vittoria fu celebrata a Roma con nuov——o
trionfo e con giuochi durati 123 giorni, nei quali combatterono diecimila gladiatori e undicimila bestie feroc

:

<sup>(1)</sup> Plinio, *Epist.* X. 16.

Perocchè anche Traiano conservava l'antica massima di tenere il popolo quieto con pane e spettacoli (1).

Traiano fu il primo ed il solo che allargasse la potenza di Roma al di là del Danubio, e ve la sece allignare sì sorte, che un secolo e mezzo dopo quando i Goti invasero la Dacia, la popolazione era ivi tutta romana. E la lingua divenne romana così che anche oggi i Vallacchi hanno un linguaggio che ricorda il laino e si chiama roumeno. Anche la memoria di Traiano i dura popolare: voce di Traiano chiamano il tuono, via di Traiano la via lattea (2).

Ma di questa guerra che per alcun tempo chiuse na delle porte delle invasioni barbariche, e portò la viviltà sulle rive del Danubio, abbiamo appena qualche cenno nell'informe abbreviatore di Dione, dal quale non possiamo aver concetto chiaro della parte che vi fece Traiano. Un Caninio aveva scritto un poema sulla uerra di Dacia, ma l'opera sua, come ogni altro particolare ricordo, è perita, e solo monumento della grande impresa rimane la colonna trionfale inalzata in Roma da Traiano, sulla quale in ventiquattro quadri maravi-sliosamente scolpiti si vedono istoriate le varie vicende delle marcie, delle battaglie e delle vittorie.

La colonna d'ordine dorico si compone di 34 grandi massi di marmo egregiamente commessi. Una scala interna conduce per 185 gradini alla cima ove sorge una statua rappresentante S. Pietro in luogo di quella che in origine rappresentava Traiano. La colonna sorge

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXVIII, 6-14; Plinio, Paneg. 33, Epist. VI, 27; Eutropio VIII, 2; Aurelio Vittore, De Caesarib. 13; Frontone, Epist. edizione di Parigi 1835, vol. 2, pag. 336.

<sup>(2)</sup> V. Ampère, l'Histoire romaine a Rome, nella Revue des deux mondes 15 mars 1857.

sopra un gran piedistallo nei cui bellissimi ornati sono espresse varie maniere di armi. Le storie della guerra dacica furono distese a modo di fascia al di fuori per tutta la lunghezza del fusto, e gli artisti, di cui principale fu Apollodoro di Damasco, dettero prova di raro ingegno e di squisitissimo gusto e fecero tale opera che con ragione potè esser chiamata il capolavoro della scultura romana. Ed è importantissima per l'arte come per rispetto alla storia, perchè ritrae gli usi di guerra, le vesti dei combattenti, le insegne, le armi di ogni sorte, le baliste che dai carri scagliano dardi, le testuggini, gli arieti, i sacrifizi prima delle battaglie, le ambascerie, le fortifiazioni dei campi, il modo di gettar ponti di barche sui fiumi, e gli assalti delle fortezze, le stragi, gli incendii, le fughe.

Dapprima si vede il passaggio di un fiume che nel corso degli avvenimenti si ripete spesso: poi i Romani sono occupati ad abbattere gli alberi di una foresta pei bisogni del campo. I Daci mandano un'ambasciata di pace a Traiano, la quale torna inutile, e quindi essi uccidono i loro bestiami e combattono. Qui si vede l'umanità di Traiano, che dopo la vittoria sa rispettare le donne e i fanciulli. Poscia i nemici non spaventati dalla disfatta tornano ad assalire il campo romano, e si vedono gli esploratori che vengono a raccontare ciò che hanno scoperto, e dopo il passo di un altro fiume un barbaro è condotto all'imperatore con le mani legate dietro le spalle. Poi altra grande battaglia, e nuovo passaggio di fiume, e nuove ambascerie, e teste nemiche portate in cima alle aste, e i soldati Romani che ardono le case dei Daci, e che fortificano di nuovo gli alloggiamenti, e nemico nel suo campo munito, e combattono il assaltano una fortezza che resiste con grande energia.

Un regolo dace sta supplichevole davanti a Traiano: ma i suoi perciò non si arrendono, e alcuni incendian Bor case e piglian veleno, mentre altri fuggono ai monti e altri chiedono mercè: e Traiano parla ai sol-≪lati e dà loro il congiario. Dopo i Romani tagliano al-Deri, e trasportano pietre per afforzarsi nel campo, ove Il nemico torna ad assalirli con ultimo sforzo, ed è muovamente respinto, e anche i tesori di Decebalo «adono in mano del vincitore. La cavalleria romana persegue i fuggiaschi per le foreste: i capi dei nemici mandano doni al vincitore e chiedono pace. Vane domande: e quindi Decebalo disperato si uccide di propria mano, e la sua testa è mostrata nel campo romano. Le fortezze dei Daci sono date alle fiamme; i - Darbari conducendo seco loro robe ed armenti, si riparano sulle montagne ove sono uri, alci, ed altre Destie selvaggie: uomini e donne conducono a mano portano in collo i piccoli figli, e due di quei miseri si volgono mestamente indietro a dare l'ultimo sguardo alle rovine del loro villaggio (1).

Questa colonna sorse nel centro del fôro che Traiano edificò e chiamò col suo nome, e fu con tutti i
suoi splendidi edifizi una delle sue opere più magnifiche come attestano le epigrafi, le medaglie, gli scrittori, e le rovine che rimangon ancora, e da cui si

<sup>(1)</sup> I bassi rilievi della colonna furono modellati in gesso, e alcuni si vedono ancora a Roma nell' Accademia di S. Luca. Furono anche incisi più volte, e prima da Pietro Santi Bartoli e pubblicati a Roma da Giacomo de'Rossi con l'esposizione latina d'Alfonso Ciaccone compendiata nella volgar lingua da Giov. Pietro Bellori: poi da Andrea Morelli: Columna Traiana exhibens historiam utriusque belli dacici a Traiano Caesare Augusto gesti; ab Andrea Morellio accurate delineata, et aere incisa, nova descriptione illustrata, cura et studio Antonii Francisci Gori florentinae Accademiae professoris, Amstelodami 1752.

vede uno sfoggio straordinario d'arte, e dei marmi più preziosi del mondo. Per la edificazione di questo fôro fu, come lavoro preparatorio, spianata fino all'altezza di 128 piedi la parte montuosa che stava fra il Quirinale e il Capitolino. L'area quadrata in mezzo a cui fu eretta la statua equestre di Traiano (1) era cinta di portici, e • vi si entrava per un arco trionfale (2) adorno di colonne, di bassirilievi, di nicchie con statue, e sormontato da quadriga e trofei alludenti alle vittorie del principe. Fra le fabbriche del fôro vedevasi una biblioteca, una basilica, un tempio. La basilica splendida di soffitta di bronzo (3), e di ricche colonne, in appresso fu adorna di statue a guerrieri, a magistrati, a scrittori (4): e nei portici davanti agli ingressi di essa erano fregi di squisito lavoro, e quadrighe trionfali ed insegne, ed epigrafi coi nomi delle legioni che combatterono in Dacia (5). Il tempio che poi si nominò di Traiano era in mezzo ad un'area fiancheggiata da portici, con 8 colonne di fronte, di cui si trovarono varii tronchi nel secolo scorso (6). E ivi vicino fu un'ampia biblioteca in due sale destinate, come pare, una ai libri e l'altra agli atti pubblici, e più tardi servì anche come sala di letture accademiche (7).

Traiano fu lodato per avere restaurati molti edifizi pubblici e palagi di cittadini privati (8). Restaurò il Circo

<sup>(1)</sup> Ammiano Marcellino XVI, 10; Gellio VI, 37.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXVIII. 29.

<sup>(3)</sup> Pausania V, 12. X, 5.

<sup>(4)</sup> Fea, Iscrizioni di monumenti pubblici. pag. 8; Eusebio, Chron.; Claudiano. De Bell. Get. praef. vers. 7; Nibby. Roma antica II, 196.

<sup>(5)</sup> Gellio XIII, 24.

<sup>(6)</sup> Winkelmann, Storia delle Arti XI, 3; Nibby, loc. cil. pag. 209.

<sup>(7)</sup> Dione Cassio LXVIII, 16; Gellio XI, 17; Vopisco, Aurcliano 1, 8; Tacit. 8; Prob. 2; Sidonio IX, 16.

<sup>(8)</sup> Plinio, Pancy. 50; Dione LXVIII, 7.

andato in rovina, lo abbellì vagamente, e lo ingrandì n modo che bastasse ai bisogni della vasta città (1). Degno di principe cittadino fu ivi il cambiamento fatto pel palco imperiale, che finquì essendo disposto in modo da dare agio all'imperatore di non esser veduto dal pubblico, se così gli piacesse, fu reso aperto, e quindi l'imperatore agli spettacoli stava come in mezzo al popolo vedendo tutti e veduto da tutti (2).

Fabbricò terme in vicinanza di quelle di Tito (3), inalzò un tempio a Nerva, e pose statue e monumenti agli amici (4). E fuori di Roma pose mano a prosciugare le paludi pontine, selciò la via Appia, aggiunse ad essa un nuovo tronco da Benevento a Brindisi, e la migliorò nelle altre parti (5). Al che allude uno dei bassirilievi tolti dall'arco di Traiano per adornare quello di Costantino ove la via è espressa simbolicamente da una donna seminuda che si appoggia a una rota, e stende la mano all'imperatore quasi chiedendo soccorso, ed egli ascolta benignamente i lamenti.

Fra le sue opere utili sono da ricordare le vie per le provincie, tra cui quella che dal Ponto Eussino andava alle Gallie (6): i porti di Ancona e di Civitavecchia (7), e i grandi lavori ad Ostia, ove oltre ad aver dato al Tevere un nuovo sbocco al mare, restaurò il porto di Claudio, e scavò, a più assicurare i navigli, un amplissimo porto interno, circondato di magnifiche

<sup>(1)</sup> Dione Cassio, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Plinio, Paneg. 51.

<sup>(3)</sup> Cassiodoro, Chron.

<sup>(4)</sup> Dione LXVIII, 15, 16.

<sup>(5)</sup> Dione Cassio LXVIII, 15; Fabretti, De Columna Traiana pag. 151, 291.

<sup>(6)</sup> Aurelio Viltore, De Caesaribus 13; Plinio, Paneg. 29.

<sup>(7)</sup> Plinio, Epist. VI, 3; Dione LXVIII, 7.

fabbriche di cui rimangono parecchie rovine (1). Attese soprattutto a costruzioni che potessero tornare utili al pubblico, ma non sembra che sempre fosse scevro di vanità in questo suo fabbricare, e perciò la satira non tacque e paragonandolo alla parietaria, gli rimprovera la smania di volere appiccare il suo nome ad ogni muro (2).

Ma la guerra e le conquiste erano le passioni che più lo agitavano, e per esse passò gli ultimi anni della vita in oriente, ove fece grande rumore che non riuscì a niun durevole effetto. Cogliendo l'occasione offertagli dalle cose d'Armenia e dalle minaccie dei Parti ai confini dell' impero, mosse in Asia con grande oste. Il re d'Armenia quasi non riconoscesse la potenza di Roma, erasi rivolto per aver la corona a Cosroe re dei Parti. Ciò fu pretesto alla guerra, ma la cagione vera, dice Dione, stava nella cupidigia che agitava Traiano (3). Ai lamenti dell'imperatore, il Parto dapprima rispose fieramente, ma quando vide appressare il pericolo, per evitar la guerra, mandò ambasciatori e doni a Traiano giunto in Atene chiedendo amicizia, e pregando che Partamasiri fosse investito del regno di Armenia alle condizioni imposte già da Nerone a Tiritade. Traiano non badando a queste domande proseguì il cammino per l'Asia, ardentissimo di farvi le parti di un nuovo Alessandro: e in breve fu ridotta in provincia romana l'Armenia, ucciso Partamasiri, fatta provincia l'Arabia Petrea già vinta da Cornelio Palma, e traversato l'Eufrate, e imposto al re de'Parti un trattato

<sup>(1)</sup> V. lo Scoliaste di Giovenale, Sat. X. vers. 75, e segg; Nibby, Della via portuense e dell'antica città di Porto pag. 49, ec.

<sup>(2)</sup> Ammiano Marcellino XXIV, 5; XXVII, 2.

<sup>(3)</sup> Dione LXVIII, 17.

Essicurato da ostaggi, mentre da un'altra parte fu sot-Eomessa la popolazione del Caucaso, dato un re agli Albani, e stabilita la dominazione romana su tutta la costa orientale del Ponte Eussino (1).

Dopo mancano per qualche tempo i documenti a seguirlo. Pare che tornasse a Roma. Poi si trova di muovo in oriente, e in Siria raccoglie e ordina le truppe estinate a vincere e ridurre in provincia l'impero dei Parti e a portare le insegne romane in tutte le contrade ucciso da un terremoto che recò infiniti danni: ma al dire di Dione lo liberò dal pericolo un essere misterioso che aveva statura e forza più che umana (2). Quindi lo vediamo ripassare l'Eufrate, traversare la Mesopotamia, varcare il Tigri. Prende il piccolo regno dell'Abiadene, vince l'Assiria e Babilonia, entra trionfalmente in Ctesi-Cosroe dei Parti, fuggitone il re Cosroe di cui il vincitore prende la tiglia e il trono d'oro. Più che mai lo infiamma l'amore di inaudite conquiste: discende il Tigri, traversa il Golfo Persico, costeggia l'Oceano fino al mar Rosso, e si duole di non aver tempo a correre, come Alessandro, alla conquista delle Indie. Fatte disertare dalla flotta le coste meridionali dell' Arabia, prende la città di Aden, e di là manda a Roma la lunga lista di sue vittorie, e il senato cui erano nuovi e impossibili a pronunziare i nomi dei vinti, risponde al conquistatore con ogni sorta di ammirazione e di adulazione, gli decreta trionfi senza fine, e un arco nel suo fôro stesso (3). A onore di queste imprese orien-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXVIII, 18, ec.; Aurelio Vittore, De Caesar. 13.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXVIII, 24; ec.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LXVIII, 29.

tali gli su inalzato anche a Benevento un arco che tuttora rimane. Infine il conquistatore riprese la via del Golso Persico, tornò alle soci del Tigri e a Babilonia dove gli cominciarono le sventure che portarono la sua disfatta e sinirono colla sua morte.

Mentre correva da un luogo ad un altro, e ritornava sulle sue orme, i popoli sottomessi si rivoltarono tutti, cacciando o trucidando i presidii. Anche i Giudei si levarono a rivoluzione in Cipro, in Egitto, a Cirene, e su tutto il littorale del Mediterraneo asiatico e affricano, e l'incendio si propagò largamente e rapidamente in Asia, in Affrica e anche in Europa. In Egitto gl'insorti batterono in più scontri Lupo governatore romano che fu forzato a ricovrarsi in Alessandria (4).

Traiano mandò i suoi generali al riparo e vi corse egli stesso. Massimo fu vinto in battaglia e ucciso: Lusio Quieto ricuperò Nisibe, e diede Edessa alle fiamme: altri incendiarono Seleucia (2). Marco Turbone spedito con forze terrestri e navali in Egitto, dopo aver lungamente evitato gli scontri, dette una micidiale battaglia in cui molti Giudei caddero colla faccia volta al nemico (3). Dione Cassio con esagerazione evidente afferma atti di inaudita barbarie narrando, che i Giudei segavano per mezzo i nemici, ne mangiavano i corpi, e si vestivano di loro pelle: ed esagera pure scrivendo che perirono 460 mila uomini, quantunque sia certo che i Giudei combatterono con ardore incredibile, e che la guerra continuò sanguinosa più anni. In Mesopotamia essi d'accordo coi Parti resisterono gagliardamente a

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXVIII, 29, 32; Eusebio, Chron. ann. 115.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXVIII, 30.

<sup>(3)</sup> Eusebio, Hist. Eccles. IV, 2; Chron.

Lusio Quieto che alla fine li vinse in una grande bat-**€aglia** (1). Ma tutto ciò non giovava a rassicurare le cose romane in Oriente: e Traiano costretto a por giù i suoi disegni sui Parti, per salvar l'onore della ritirata si contentò di dare con vana cerimonia la corona a un nuovo re dei Parti (2), e quindi pensò prudente di ripassare l'Eufrate dopo aver tentato di vincere Adra che in Mesopotamia era centro della rivolta. Ma ivi incontrò una resistenza da cui fu molto oscurata la sua gloria. Dopo averla circondata, ed aperta la breccia su vana ogni altra prova. Gli assaliti precipitarono sugli assalitori, e li dispersero da ogni banda, nè valse il correre di Traiano a cavallo per rattenere e raccozzare i fuggenti. Egli stesso fatto segno ai colpi nemici fu a pericolo di restar sul campo. Anche la tempesta, la grandine, e i sulmini aiutarono quel giorno i nemici di Roma(3).

L'imperatore coll'esercito vinto si riparò in Antiochia, intento ad apparecchiar nuova guerra, se una pericolosa malattia di colpi apoplettici, secondo alcuni, o d'idropisia, o di flusso di ventre secondo altri, non lo arrestava nei suoi disegni. Sentendo aggravare il suo male, nell'estate s'incamminò alla volta d'Italia: ma giunto a Selinunte in Cilicia, appellata poscia Traianopoli, morì dopo un regno di 19 anni, 6 mesi e 15 giorni (4). Le sue ceneri furono trasportate a Roma trionfalmente e sepolte nella base della colonna divenuta trofco e sepolcro, e per più anni si celebrarono giuochi in onore di lui (5).

An. di Roma 870. Di G. C. 117.

<sup>(1)</sup> Eusebio, loc. cit.; Orosio VII, 11.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXVIII, 30.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LXVIII, 31.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LXVIII, 33.

<sup>(5)</sup> Dione Cassio LXIX, 2; Cassiodoro. Chron.; Aurelio Vittore, Epist. 13.

Plinio, come vedemmo, rappresentò Traiano qual modello di ogni virtù, perchè il panegirista aveva l'ufficio di lodare non di criticare l'eroe. Ma la storia non tacque dell'eccessivo amor della gloria che lo spinse ad inutili imprese, e che per questo amore non curò il sangue degli uomini, e antepose la guerra alla pace, e rimandò inascoltati gli ambasciatori dei Parti, nè rispose sempre alla fiducia da altri riposta in lui (1). Vuolsi ricordare anche che potenti furono sotto di lui gli istrioni, e che per uno di essi, Giovenale su esiliato a 80 anni nell' estremità dell' Egitto (2). Se dapprima cacciò i pantomimi (3), li richiamò in appresso per amore di Pilade (4): e quantunque lodato per la riforma dei costumi e per le frugali cene (5), si contaminò con sozzi amori di giovani, ed ebbe così immoderata la passione del vino che fu obbligato a ordinare che non si eseguissero i comandi dati dopo i lunghi conviti (6). Ebbe gran lode anche per non avere ucciso nessuno, e si ricorda che Crasso cospirante contro alla sua vita fu ucciso dal senato, ma senza che egli ne avesse contezza (7): pure è certo che per odio alle corporazioni perseguitò i cristiani e ne uccise più d'uno (8). Del resto virtù vere furono in lui la singolare modestia civile, l'aborrimento dal fasto, l'assennata liberalità, e l'amore del giusto, e il desiderio ardente

<sup>(1)</sup> Frontone, Epist. II, 332.

<sup>(2)</sup> Sidonio Apollinare, Carm. 9.

<sup>(3)</sup> Plinio, Paneg. 46.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LXVIII, 10.

<sup>(5)</sup> Plinio, Paneg., 47, Epist. VI, 31.

<sup>(6)</sup> Dione Cassio LXVIII, 7; Aurelio Vittore, De Caesar. 13; Sparziano, Adrian. 4; Frontone, loc. cit. 11, 144.

<sup>(7)</sup> Eutropio VIII, 2.

<sup>(8)</sup> Eusebio, Hist. Eccles. III. 33.

di rendere gli uomini felici. E di queste virtù si propagò chiara la fama nei secoli: e a Roma in appresso quando non eravi più ragione ad adulare il potente andato dove anche gli imperatori non son più nulla, il senato rendeva splendido omaggio alla memoria dell'ottimo principe, augurando ai nuovi eletti di essere più felici di Augusto, migliori di Traiano (1). Poscia nel medio evo che convertì in bizzarre leggende i ricordi dell'antiehità su consacrata la memoria di Traiano con un sinsolare racconto, secondo il quale, non potendosi dagli uomini di quella età ammettere che un uomo sì egressio andasse dannato, è supposto che S. Gregorio papa com mosso dalla virtù dell'ottimo imperatore implorasse ed ottenesse la sua salvazione (2). E S. Tommaso s' in-

<sup>(1)</sup> Eutropio VIII, 2.

Cià Che allora credevasi racconta così la tradizione:

<sup>-</sup> Lo'mperadore Traiano fu molto giustissimo signore. Andando un giorno con la sua grande cavalleria contra suoi nemici, una femina vedova li si fece dinanzi, e preselo per la staffa e disse: messer fammi didi quelli che a torto m'hanno morto il mio figliuolo. E lo 'mperadore disse : io ti soddisfarò quando io tornerò. Et ella disse: se tu non torni? Et cli rispose: soddisfaratti lo mio successore. E se'l tuo successore en meno, tu mi sei debitore. Allora lo 'mperadore smontò da cavallo, e fece giustizia di coloro che avevano morto il figliuolo di colei, e poi Cavalcò e sconfisse i suoi nemici. E dopo non molto tempo dopo la sua venne il beato S. Grigorio papa, e, trovando la sua giustizia, andò alla statua sua. E con lacrime l'onorò di gran lode e fecelo dissep-Pellire. Trovaro che tutto era tornato alla terra, salvo che le ossa e la 1108ua. E ciò dimostrava come era stato giustissimo uomo, e giustamente parlato. E Santo Grigorio orò per lui a Dio. E dicesi per evidente racolo che per li preghi di questo santo papa, l'anima di questo im-Peratore su liberata dalle pene dell'inferno, et andonne in vita eterna, et era stato pagano. •

tesse ammettersi senza eresia: e Dante la eternò nel sacro poema ponendo Traiano nel suo paradiso (1).

Traiano aveva lasciato in Siria al governo dell'esercito Elio Adriano che gli successe all'impero, non si sa
se per espressa sua volontà o per intrighi di corte.

Adriano era anch' esso originario di Spagna e nasceva di famiglia andata colà in antico dal Piceno. Il padre di lui era cugino di Traiano, e quindi sotto la · tutela di questo restò il giovinetto quando a dieci anni rimase orfano. Fu dapprima educato nelle lettere greche, e divenne peritissimo in quello studio. Poi si volse alla milizia in cui si distinse. Era tribuno nella bassa Mesia al momento della elevazione di Traiano, e i soldati lo elessero a portare le loro congratulazioni al nuovo eletto, il quale lo pose in ufficio tra le legioni del Reno (2), e lo incaricò di altre gravi faccende. Adriano come parente di principe senza figliuoli fin da principio mirò cupidamente all'impero promessogli anche da indovini, e fece ogni sforzo per entrare in grazia a Traiano, ma non pare che riuscisse troppo nel suo intento: perchè Traiano amatore delle armi e delle conquiste e di indole franca e generosa non ebbe mai schietta simpatia per lui intento a studii e a sottigliezze di retori, e leggiero, incostante, falso, ombroso, geloso, invidioso. Pure Adriano non si dette per vinto alle prime difficoltà: sece con maggiore studio la corte al principe, lo secondò auche nei suoi vizi (3), mostrò di amar la guerra, e vi fece prodezze: poscia si volse per aiuto

<sup>(1)</sup> S. Tommaso, Supplem. quaest. 73, art. 5, ad summ. Dante Parad. c. XX, vers, 45; Purgat. c. X, vers. 75 ec.

<sup>(2)</sup> Sparziano, Adrian. 1, 2.

<sup>3)</sup> Sparziano, Adrian. 4.

a Plotina a cui è detto che seppe ispirare una passione amorosa (1): il che, se è vero, dimostra che anche qui bisogna fare un poco di tara alle lodi di Plinio che la chiama santissima femmina (2). In ogni modo è certo che coll'aiuto di essa e di Licinio Sura egli giunse a sposare Giulia Sabina nipote di Traiano, e così restringendo la parentela rese migliori le sue condizioni e si levò a più alte speranze (3). Per opera di Plotina ottenne anche nuovi onori e comandi di eserciti e consolati. Pure pel fatto dell'adozione non profittava troppo, e negli ultimi tempi sembrano cresciute le contrarietà di Traiano, il quale eccitato dagli amici volgeva l'animo ad altri, e Adriano era a pericolo di avere speso invano cure e fatiche, se Plotina non gli avesse dato l'ultimo soccorso con arditissimo colpo. Secondo che alcuni narrano, essa assicurò il suo protetto con una falsità che oggi a chi non è principe frutterebbe la pena della galera. Mentre l'imperatore in Selinunte era vicino a morte, nella stanza vicina un estraneo, a luce incerta, fece destramente le parti di imperatore moribondo, e con voce quasi spenta dichiarò alla presenza di più testimonii essere sua ferma volontà di adottare Elio Adriano. Poi per aver più agio a preparare ogni cosa, si tenne nascosta più giorni la morte di Traiano, e la sua supposta volontà fu mandata al senato con lettere sottoscritte dalla stessa Plotina (4).

Adriano avuta contezza della morte del principe in Antiochia si fece gridare imperatore dai soldati, e con sue lettere scusò questa elezione, e con grandi pro-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXIX, 1.

<sup>(2)</sup> Epist. IX, 28; Paneg. 83.

<sup>(3)</sup> Sparziano, Adrian. 2.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LXIX, 1; Sparziano 4; Aurelio Vittore, De Caesarib

messe ne chiese la conferma al senato, il quale aderi subito alla domanda, e si offrì anche a dichiararlo padre della patria e a decretargli il trionfo. Ma Adriano facendo mostra di gran modestia rifiutò ogni onore per sè e chiese che fosse divinizzato Traiano, e che entrassero trionfanti in Roma le sue ceneri (1).

Egli, come già notammo, non amava la guerra, e subito volse ogni suo studio alla pacificazione del mondo.

Molte le difficoltà da vincere. Fremeva ancora l'insurrezione dei popoli che avevano respinto Traiano. Perdute le recenti conquiste dell'Asia: sollevazioni e sedizioni tra i Mori, in Egitto, in Palestina; e Brettoni e Sarmati minacciavano guerra (2). Adriano prese tutti i provvedimenti opportuni, mutò capitani, traslocò eserciti, e per meglio concentrare le forze, ritrasse le truppe dall' Armenia, dall' Assiria, dalla Mesopotamia, abbandonò tutti i paesi al di là dell'Eufrate e del Tigri, e per ridurre l'impero in tutto agli antichi confini, avrebbe abbandonata anche la Dacia se altri nol distoglieva da questo disegno mostrandogli i pericoli dei molti coloni romani colà stanziati (3). Quindi si contentò di rovinare il ponte fatto da Traiano sul Danubio per rompere la via ai barbari che inondavano la Mesia. Tolse ai Parti il re dato loro da Traiano, rimesse poscia Cosroe in trono, permise agli Armeni di eleggersi un re di loro nazione, e molti principi di altre contrade allettò con doni all'amicizia di Roma, comprando anche col denaro la pace (4) e vantandosi di aver profittato più

<sup>(1)</sup> Dione Cassio, loc. cit. 2; Sparziano, 3.

<sup>(2)</sup> Sparziano 5.

<sup>(3)</sup> Sparziano 5, 9; Eutropio VIII, 3.

<sup>(4)</sup> Sparziano 6, 17.

con questi mezzi che altri colle armi. Così coll' abbandono delle ultime conquiste egli faceva mentire l' oracolo che aveva detto che il Dio Termine non tornerebbe mai indietro. E non pochi gliene vollero male e lo accusarono di viltà per avere spesso seguito il malo uso di comprare la pace dai barbari. E dissero che egli abbandonò le nuove conquiste per invidia a Traiano. Egli infatti si mostrò sempre molto invidioso a tutte le glorie altrui: ma è vero altresì che a questa età non era più possibile continuare nelle conquiste, e che il rimanere negli antichi confini poteva solo dar forza a resistere ancora al turbine delle invasioni.

Vuolsi pure avvertire che egli mostrò chiaro di non cercare la pace per codardia, perchè prima aveva dato saggio di sapere stare sui campi, e in appresso ordinò gli eserciti in modo che fossero, al bisogno, apparecchiati gagliardamente alla guerra. Ristorò la disciplina degli eserciti, tolse via ogni delicatezza, rese obbedienti e forti i soldati colle esortazioni, coi premi, coi gastighi e più coll' esempio, mostrandosi primo ai disagi e alle fatiche, cibandosi duramente, marciando a piede e a capo scoperto, vigilando da se stesso agli ufficii del campo, alle spese, alle armi, alle macchine, ed esercitando le legioni ad ogni sorta di pugne, e facendole valenti a trar d'arco, a maneggiar fionde, e ad emulare i cavalieri più famosi dei Parti e di altre nazioni (1).

Appena giunse a Roma dall'Oriente seguì le sue truppe spedite in Mesia contro i Sarmati e i Rossolani e comprò la pace con tributi che a salvare le apparenze furono detti stipendii come se i barbari stessero al

<sup>(1)</sup> Sparziano 10; Dione Gassio LXIX, 9; Salmasio in Graev. X, 1441.

soldo di Roma e si pagassero per guardare i confini (1). Più tardi andò famosa la guerra di esterminio ch'ei fece ai Giudei: ma l'opera per cui ebbe lodi non dubhie è l'ordinamento e l'amministrazione dell'impero alla quale rivolse i principali studii del destro ingegno.

Prima sua cura fu, come dicemmo, di rimettere la pace nel mondo, di afforzare e assicurare i confini dell'impero, di trarre i barbari all'amicizia di Roma, e di usarli come propugnacolo contro le orde più lontane e più feroci. E come l'impero componevasi di genti separate per diversità di costumi e di leggi, a più stabilmente ordinarlo studiò che tutte le parti di esso si legassero meglio, e fossero quasi membra di un medesimo corpo, e si reggessero, al possibile, da ordinamenti uniformi, e Roma si potesse chiamare con verità la patria comune (2).

Per ciò che riguarda la imperiale potestà egli ordinò lo stato a forma più monarcale, e pose in più alto luogo la persona del principe, che se anche prima si chiamava Signore ora si chiamò Sacratissimo (3), e i suoi poteri ampliarono in modo che i giureconsulti gli davano non solo piena facoltà di far leggi, ma lo scioglievano da ogni freno di esse. Al che l'accorto principe giunse nel tempo stesso che affermava di voler governare come se lo stato fosse cosa non sua ma del popolo (4): e si mostrò pieno di reverenza al senato, e ristorò i senatori caduti in povertà, e frequentava la curia e ne difendeva l'autorità e negava appello

<sup>(1)</sup> Sparziano 6; Eusebio, Chron.

<sup>(2)</sup> Vedi Caillet, De ratione in imperio romano ordinando ab Hadriana imperatore adhibita, Parisiis 1857.

<sup>(3)</sup> Grutero 446, 4; Marini, Alti dei fratelli Arvali tom. 2, pag. 21.

<sup>(4)</sup> Sparziano 8.

alle sentenze di essa, e diceva che l'ufficio di senatore era l'onore più grande che potesse darsi ad un cittadino (1): quantunque il senato nel fatto ogni giorno più cadesse nel nulla, e sovente non fosse neppur consultato, e in luogo dei decreti di esso entrassero i mandati, i rescritti, e le costituzioni del principe: come in luogo degli antichi magistrati del popolo stettero sempre più i magistrati imperiali, e il consiglio del principe che prese le parti del senato, e tenne sua mano ogni grave faccenda. Augusto, come vedemmo, aveva istituito una specie di consiglio, che cessato quasi al tutto sotto i suoi successori. fu da Actiano rinnovato ed ampliato, e ridotto a pubblico siglio di stato, e definito con regole e forme più Certe, e con facoltà non solo di render giustizia, ma far costituzioni, e amministrare la repubblica. I con-Signification di cui lasciavasi l'approvazione al se ato erano presi fra i senatori, fra i cavalieri fra i Si reconsulti più chiari, e fra gli amici del principe, stavano sempre ove stesse l'imperatore, a Roma o viaggio, e facevano a lui da senato, e pronti ad esta sua voglia, contribuirono ad accrescerne la potestà. Il presetto del pretorio che sinquì attendeva soente a cose di milizia, fu tenuto ora a sapere di Sgi, e s'ingerì anche nelle cose civili, e su come Do del consiglio di stato (2).

Adriano ordinò meglio anche gli ufficii del palazzo, ministeri del principato che, stati finquì in mano liberti, furono dati stabilmente ai cavalieri, i quali

<sup>(1)</sup> Sparziano 7; Capitolino, M. Anton. philos. 10.

<sup>(2)</sup> Sparziano 8; 18, 22; Dione Cassio LXIX, 7; Haubold, De conzio princip. rom., negli Opuscul. Accadem. Lipsiae 1825 tom. I, pag. ec.; Niebhur, Lectures on the History of Rome Vol. III. p. 239.

perciò ebbero in loro potere le ragioni e le lettere, e, come oggi si direbbe tutta la cancelleria imperiale con la cura di conservare gli *Scrinia* in cui stavanc gli atti, i decreti, e le risposte del principe (1).

Adriano prima di ogni altro creò l'avvocàto del fisco che nelle provincie si aggiunse al procuratore cesareo con l'incarico di usare ogni diligenza per far pagare i debitori infedeli e morosi (2).

Alle rendite pubbliche su provveduto diligentissimamente, e Adriano attese all'amministrazione con tanta cura che è detto aver conosciuto tutte le saccende del vasto impero come un padre di samiglia conosce le ragioni della sua casa privata (3). E le rendite accrebbe quantunque rigettasse i guadagni nesandi, e dichiarasse non voler accrescer l'impero colle pecunie (4). Non ammettendo i delitti di maestà vietò che i beni dei condannati entrassero nel sisco e li sece andare all'erario (5): e ai sigli dei condannati concesse la duodecima parte di loro averi, e ricusò le eredità degli ignoti, nè volle neppure quelle dei conoscenti se avessero sigli (6).

A lui si debbe anche il principio di quegli istituti per cui più specialmente gli animi si assuefecero all regime di un solo, cioè della più certa distribuzione degli ordini e militari e civili, e di quella nobiltà che coll'andar dei tempi divenne numerosissima. Quanto alla distribuzione degli ordini tenne la disciplina civile noraltrimenti che la militare, e creò i titoli sonori di chia-

<sup>(1)</sup> Aurelio Vittore, Epit. 14; Caillet, loc. cit. cap. 6.

<sup>(2)</sup> V. Gutherius, De officiis domus Augustae III, 1.

<sup>(2)</sup> Sparziano 11, 20.

<sup>(4)</sup> Dig. lib. XLVIII, tit. XX, 7.

<sup>(5)</sup> Sparziano 7.

<sup>(6)</sup> Sparziano 18.

rissimo perfettissimo ed eminentissimo che non solo furono onorifici, ma dettero dignità e privilegi (1). La nobiltà si propagò anche in altra maniera. Nella libera repubblica chi aveva esercitato un ufficio ne riceveva onore al suo nome, ma non ne ritraeva alcun frutto. Ora avvenne altrimenti, perchè si dettero titoli di ufficii non sostenuti, e Adriano divulgò molto quest'uso (2).

Sopratutto ebbe a cuore le provincie. Lo attestano scrittori e monete nelle quali è chiamato restitutore di questo e quel luogo, e anche restitutore del mondo (3). Passò molti anni in viaggi correndo dall' Eufrate e dalle cateratte del Nilo al Danubio e alla Caledonia. Visitò tutte le provincie dell'impero e alcune più volte per conoscere di per sè ciò che abbisognasse ad ognuna, e per unirle in un sol corpo, e assicurarle dai pericoli interni ed esterni. L'anno 120 dell'era volgare mosse dalla Campania alle Gallie, passò quindi in Germania e in Britannia, e due anni dopo in Ispagna, d'onde tornato a Roma riparti per l'Oriente nel 125: passò due inverni ad Atene, andò più volte nell'Asia, visitò la Siria, la Palestina, l'Arabia, l'Egitto, e dappertutto lasciò monumenti, e larghezze, e provvedimenti intesi ad assicurar la pace e la prosperità dei sudditi. Tenne d'occhio a impedire le rapine dei governatori, procurò che rendessero buona giustizia, tolse via ogni violenza,

<sup>(1)</sup> Sparziano; Dositeo, Sent. D. Hadrian cap. 5; Cod. lib. IX, tit. 11, Marini, Atti dei frat. Arvali tom. I, tab. 23.

<sup>(2)</sup> Sparziano 7, 8; Orelli, Inscript. 3135, 3306; Marini, Atti ec. tom. I. tab. 60.

<sup>(3)</sup> In alcune monete si legge: Restitutori Achaiae, Galliae etc.: Restitutori orbis terrarum: e in altre rarissime locupletatori orbis terrarum. V. Greppo, Mém. sur les voyages de l'empereur Hadrien d'après les mèdailles Qui s'y rapportent pag. 26 ec. Paris 1842.

e lasciata ampia facoltà di accusare i malvagi, li pum fieramente (1). Sull'esempio di altri imperatori condone all'Italia le gravezze solite a pagarsi sotto nome codoni, e le diminuì molto anche nelle provincie, all quali pure rimesse le tasse arretrate che sommavan a 900 milioni di sesterzi, e per assicurare i debitore fece bruciare pubblicamente le obbligazioni (2).

L'Italia fu da lui divisa tra quattro consolari (3) ma non sappiamo con quali circoscrizioni, e giurisdizioni e diritti, quantunque per via di congetture sia stato opinato che loro ufficio fosse di diminuire anche in Italia i diritti dei municipii, e di ridurli tutti, secondo il disegno imperiale, alla medesima forma (4).

In Italia lasciando le cose di Roma, di cui diremo altrove, fece pure molte altre opere di diversa maniera: restaurò la via Cassia e la condusse da Chiusi a Firenze; rifece di suo la via Giulia presso alla Trebbia, altre vie restaurò nell'Italia inferiore (5), e Sparziano attesta che lavorò allo scolo del lago Fucino e beneficò più città di Campania.

Percorrendo due volte le Gallie vi lasciò liberalità di più sorte, e nel suo disegno di affrettare l'unione

<sup>(1)</sup> Sparziano 13, 21, 22; Digest. lib. I, tit. XVI, 10.

<sup>(2)</sup> Sparziano 6, 7; Dione LXVIII, 8; Eckhel, Doctrina Num. Vettom. VI pag. 478; Orelli Inscript. Lat. n° 805.

<sup>(3)</sup> Sparziano 22; Capitolino, Ant. Pio 2, 3; Appiano, De Bell. Civ. 1, 38; Marini, Atti ec. II. 759.

<sup>(4)</sup> Fu congetturato che le regioni distribuite fra i quattro consolari fossero: 1° Campania e Sannio. 2° Apulia e Calabria: 3° Bruzio e Lucania: 4° Etruria, Umbria e Piceno, eccettuate le regioni suburbicarie che appartenevano alla giurisdizione del perfetto della città. V. Poinsignons Sur le nombre et l'origine des provinces romaines creès depuis Augustiusqu'à Dioclètien. Paris 1846.

<sup>(5)</sup> Grutero CLI 3, CLVI 2; Maffei, Mus. Veron. CCXXXI, 5; Mommsem Bullettino dell'Istit. di Corrisp. archeolog. 1848 p. 9; Annali dell'Istit. Corrisp. archeolog. 1829 pag. 8; Greppo loc. cit. pag. 57 ec.

Latte le genti del mondo romano dette a molte città il Chiritto del Lazio, e a quelle che già lo avevano, ssime nella Narbonese, largì la cittadinanza romana e popolò di colonie (1). A Nemauso (Nimes) eresse basilica e un tempio ad onore di Plotina che tanto eva fatto per dargli l'impero (2).

In Germania dove stanziavano cinque legioni, ate soprattutto a riordinare la disciplina guasta per inia di altri, e con questo e con altri provvedimenlette opera a impedire che i barbari non passassero
Reno ai danni delle Gallie e di altre provincie. Al
le intento pare che con un muro munisse i confini
Ratisbona a Magonza. Col medesimo scopo trattò
barbari del Danubio, che studiò anche di tenere
reno colla presenza delle legioni, e lasciò Marzio
rbone a guardia dei Pannoni e Daci (3).

In Britannia ove l'amore di libertà non si era mai pento, scoppiò a questi tempi una fiera rivolta in cui ono uccisi molti dei dominatori, e le genti delle ti settentrionali minacciavano continue incursioni sui ssessi romani. Quindi Adriano per chiudere i passi elzò contro i Caledoni una muraglia lunga 80 miglia, afforzata da 81 castello, da bastioni e da fosse: era di cui già aveva dato l'esempio Giulio Agricola, che poscia fu compiuta da Settimio Severo, e andò golfo di Solway alla foce del Tina (4).

<sup>(1)</sup> Sparziano 10; Zumpt, Comment. Epigr. p. 411. Vedi le iscrizioni del Millin nel Voyage dans le midi de la France tom. Il p. 76, e Ili 52.

<sup>(2)</sup> Sparziano 12; Dione Cassio LXIX, 10.

<sup>(3)</sup> Sparziano 10, 22; Caillet loc. cit. pag. 77. Sulla corruzione della ciplina vedi anche Frontone, Epist. 11. 329.

<sup>(4)</sup> Sparziano, Adrian. 11, Sever. 18, 22; Tacito, Agric. 23; Aurelio ore, De Caesaribus 20; Frontone, Epist. II, 96; Horfley, Britann. Rom. 260.

Nelle Spagne svernò a Tarragona ove rifece il tempio d'Augusto, e restaurò più vie, e ne costrusse altre di nuovo, e tenne generale assemblea per meglio ordinare le leve della provincia (1).

In Affrica acquietò i movimenti guerreschi dei Mauri, e per beneficii e opere grandi di vie ebbe nome di restitutore della provincia. In Egitto riedificò il sepolcro a Pompeo, concesse nuovi privilegii ad Alessandria, e come amatore di studii ingrandì il Museo cui messe a capo un Giulio Vestino stato suo maestro e segretario, e ivi ascoltò i sofisti, e prese parte a loro dispute (2). E colà rimangono ancora avanzi dei suoi monumenti negli edifizi di Denderah, nel pronao del tempio di Esneh e altrove (3): e l'obelisco egiziano che di presente è a Roma sul Pincio porta il nome di Adriano con quello di Sabina e di Antinoo === come il nome di lui e della moglie si legge ancora sul colosso di Amenofi fra quelli dei curiosi andati a sentire il suono che al sorger del sole mandava la sta---tua di Memnone (4). Gli Egiziani pei beneficii avuti ado

<sup>(1)</sup> Sparziano 12; Bergier, Histoire des grands chemins de l'empira-

<sup>(2)</sup> Sparziano 13, 20, 22; Flavio Vopisco, Saturnino 8; Filostrato Sophist. 1, 22, 3; Orelli, Inscript. latin. 3564; Letronne, Inscript. grec. descript. 2, pag. 378; Greppo loc. cit. 209.

<sup>(3)</sup> Vedi Champollion Figeac, Egypte ancienne.

<sup>(4)</sup> V. Barthèlemy Saint-Hilaire, Lettres sur l'Egypte, Paris 1857. It è un'epigrafe in versi fatti da una Giulia Balbilla che gli indirizzò alla statua di Memnone quando Adriano e Sabina vennero a visitare quest monumento. Ecco il significato di questi versi non belli: « È vero che sente parlare l'egiziano Memnone quando il sole lo scalda d'un raggio Quando vide Adriano che precorreva l'aurora dicendogli buon di mostro di onorarlo. Poi al mezzogiorno Memnone più riscaldato ripetè buon di trovolte. Adriano dal canto suo ripetè tre volte il saluto. Balbilla fece que sti versi per celebrare la voce, e provare, dicendo ciò che ella ha ascol- attato, quanto è tenero per Adriano l'amore degli Dei. »

rarono Adriano quale un Iddio, gli eressero un tempio, e dettero a un mese il suo nome (1), come lo onorarono in varie guise le città dell'Asia, e gli Ateniesi gli eressero un arco trionfale.

Ai Greci come amantissimo di lettere e di arti dette favore più che ad ogni altra gente, e percorse ogni loro regione, e svernò due volte in Atene ove restaurò e compì il tempio di Giove Olimpico a cui avevano lavorato Pisistrato e i figli, e Perseo di Macedonia e Antioco di Siria, rovinato poscia in parte da Silla per portarne via le colonne, e non ricompiuto dai re alleati che vollero dedicarlo al genio di Augusto (2). Fece un tempio a Giove Panellenio e un altro a Giunone: quindi il Panteo, il Portico, il Ginnasio, un grande acquidotto, una maravigliosa Biblioteca, come bagni e templi e altre opere pubbliche a Corinto, a Mantinea, a Megara. Pei Greci fece anche più leggi, tra cui si ricorda un decreto sulla cultura e sul commercio dell'olio attico per provvedere che la troppa esportazione di quell'olio squisito non facesse mancare il bisognevole agli usi pubblici dei ginnasii, dei giuochi, dei bagni, dei sacrifizii (3).

In Oriente restaurò Nicea e Nicomedia rovinate da terremoto: in Cizico costruì un magnifico tempio a se tesso e vi istituì giuochi Adrianei. Fece un porto a rapezunte (Trebisonda), e grandi opere di ornamenti d Antiochia: poi restauri al colosso di Rodi, e bagni,

<sup>(1)</sup> Eckhel, Doctrina Num. vet. tom. IV pag. 64; Letronne, Ioc. cit.

<sup>(2)</sup> Aristotele, Politic. V, 11; Livio XLI, 20; Vitruvio lib. VII, praef.; Velsio lib. I; Plinio XXXVI, 6.

<sup>(3)</sup> Vedi Boeck, Corpus Inscript. graec. no 281, 340, 351, 355, 1072; ausania I, 3, 5, 18; II, 17; V, 12; VIII, 43; Sparziano 13, 19; Dione LXIX, 6; Eusebio, Chron.

teatri, ginnasii, acquidotti e altre opere a Stratoni a Smirne, a Palmira. Molte le città costruite o ristor cui dette il suo nome. Se ne ricordano più di tre in Asia e in Europa chiamate Adrianopoli, Elie, Adinee, tra le quali una sola conservò il primo nome i ai dì nostri (1).

In tutte le provincie orientali, come in ogni a luogo, attese con sollecita cura ad assicurare i cot per via d'alleanze, d'amicizie e di doni (2), e nei l ghi più esposti agli oltraggi dei barbari pose coloi e spesso dette alle città questo titolo coi diritti ad e inerenti senza mandarvi di fatto i coloni, mirando ciò a raggiungere la cercata unità dell'impero. Al pare mirasse anche collo studio posto ad aprire larga via al diritto della cittadinanza (3).

Vi hanno ricordi di privilegii concessi ai mui pii che poterono ricevere eredità fidecommissarie e gati (4). Furono diminuiti anche i pesi delle città dinando in altro modo le poste (5): e una diminuzi di aggravii è attestata anche da un rescritto del pripe (6), mentre da altra parte si vede come egli studiasse di porre i privilegi delle città al di sotto gli statuti imperiali (7). Di più, o fossero i municipii st che per adulare all'imperatore menomavano la pro libertà dando a lui e ai suoi alcuni degli ufficii m

<sup>(1)</sup> Greppo, loc. cit.; Heeren, De commerciis urbis Palmyrae ec Comment. Societ. Gotting. tom. VII.

<sup>(2)</sup> Sparziano 13, 17.

<sup>(3)</sup> Orelli, *Inscript. lat.* 3062, 3281 ec.; Dione LXIX, 5; Gaic 80, 81; Caillet, *loc. cit.* cap. XII.

<sup>(4)</sup> Digest. lib. XLVIII, tit. XIX, 15; Ulpiano Fragm. XXIV, 28; ter, Storia del diritto di Roma, 644.

<sup>(5)</sup> Sparziano 7.

<sup>(6)</sup> Digest. lib. 1, tit. XIII, 6.

<sup>(7)</sup> Ulpiano, Fragm. apud Schult cit. da Caillet pag. 106.

cipali; o fosse Adriano che per suoi fini volesse entrare dappertutto, lo vediamo pretore in Etruria, dittatore ed edile e duumviro nelle città latine, quinquennale in Italia sua patria, e in Adria, demarco a Napoli, e arconte ad Atene (1).

Egli attese con cura particolare alle leggi, e fu lodato per lo studio posto nel render giustizia. Vigilava i magistrati, e sovente giudicò da se stesso, assiso tra consoli e pretori, e si cinse dei più valenti giureconsulti alle opinioni dei quali dette con un rescritto autorità maggiore di quella che avessero prima (2). Usò specialmente dell'opera di Salvio Giuliano giureconsulto allora più samoso d'ogni altro, per compilare l'editto perpetuo che fu una specie di codice nel quale si raccolsero ordinati, compendiati e commentati tutti gli editti precedenti dei pretori, degli edili e proconsoli, e si fissò in modo positivo il diritto onorario così appellato perchè veniva da editti di magistrati esercenti gli onori. È attestato che Adriano prese parte a quest' opera da cui tolse via le incertezze provenienti dalla grande varietà degli editti, fu resa più determinata e più chiara la scienza. E pare anche che per essa fosse preparata la via a dar leggi uguali alle provincie, e che quindi venisse dallo stesso concetto di rendere più unito 1 impero (3).

Ai senatori vietò di pigliare i tributi in appalto (4):

<sup>(1)</sup> Sparziano 19; Dione Cassio LXIX 16; Mommsen, Collectio Inscript. Neap. nº 4059.

<sup>(2)</sup> Sparziano 18, 21, 22; Dione Cassio LXIX, 7; Gaio I, 7; Walther Loc. cit. 409.

<sup>(3)</sup> Giustiniano, Cod: I, 17; De veter. jur. enuc. const. 3, 18 e 2, 18; Eutropio VIII, 9; Eusebio, Chron.: Eineccio, De edict. perpet. Ortolan, Hist. de la legislation romaine p. 263, 3° edition, Paris 1844.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LXIX, 16.

e tra i suoi provvedimenti migliori furono quelli diretti a procurare che i servi fossero più umanamente trattati, rinnuovando e allargando gli ordini di Claudio vietanti ai padroni di uccider gli schiavi, e sottoponendoli, come gli altri uomini al giudizio dei tribunali. Relegò per cinque anni una matrona che per lievi cagioni aveva atrocemente torturato le ancelle; proibì di adoprare a capriccio i tormenti; e, mitigando il feroce senatoconsulto silaniano che dannava a morte tutti i servi della casa in cui fosse stato ucciso il padrone, statuì che si desse la tortura soltanto a quelli che per la vicinanza potevano aver cognizione del delitto. Vietò pure di vendere uomini e donne a maestri di gladiatori e a ruffiani, e tolse via gli ergastoli, orribili carceri in cui i servi erano rinchiusi a lavori forzati (1).

Fra le sue buone opere si conta anche l'aver — provveduto agli alimenti dei fanciulli poveri allargando do gli ordini dati già da Nerva e Traiano, e fissando che i maschi si nutrissero fino a 18 anni, e le femmine fino a 14 (2).

Onde è giustizia concludere che Adriano valente amministratore fece molto bene al mondo: ma da ciò non viene che egli per bontà d'animo debba esser posto accanto a Traiano e ai due Antonini suoi successori che furono chiamati i santi del paganesimo. La tristizia aveva gran parte nella natura di lui: e dopo aver detto delle sue opere buone, la storia imparziale debbe dire delle sue non poche malvagità.

Sparziano tocca delle contradizioni di esso dicen-

<sup>(1)</sup> Sparziano 18; Digest. lib. I, tit. VI, 2; lib. XLVIII, tit. XVIII, 1

<sup>(2)</sup> Sparziano 7; Digest. lib. XXXIV, tit. I, 14; Confer Pausler, Depuris et puellis alimentariis, Dresdae 1809; Desjardins, De tabulis alimentariis, Disput. histor., Paris 1856.

dolo severo, lieto, piacevole, grave, lascivo, lento, avaro, liberale, simulatore, crudele, clemente, vario in ogni cosa (1): ed è facile trovare i fatti che stanno a conferma di questa varietà di contegno.

Dapprima sece mostra di grande clemenza, nè volle uccidere alcuni cittadini che altri accusava come sospetti di tentar novità (2): e appena salito sul trono lungi dal perseguitare i vecchi nemici, disse ad uno dei più crudi: tu l'hai scampata perchè io sono imperatore (3); e si mostrò cortese alla donna che per via gli chiese giustizia e apertamente gli rammentò che chi respa deve sempre ascoltare i richiami (4).

Pure in appresso spense quattro chiarissimi personaggi Palma, Celso, Nigrino e Lusio Quieto accusati di avergli teso insidie alla caccia, ma creduti innocenti dal pubblico, il quale ebbe tanta irritazione di quella crudeltà che Adriano fu costretto ad affermare che non erano stati uccisi per ordine suo, e studio di far dimenticare con donativi l'atroce uccisione (5). In sessito uccise anche altri perchè ricchi e potenti (6), e copo essere stato degnevole coi cittadini ammettendoli agli imperiali conviti, e affabilissimo coi più umili, e cortese oltremodo agli amici, che visitava infermi, e siutava e onorava in tutte le guise (7), finì col trattarli tutti come nemici, e alcuni ridusse alla estrema miseria, altri forzò a uccidersi, e altri infamò con libelli, e perseguitò anche quelli cui doveva l'impero.

<sup>(1)</sup> Sparziano 14.

<sup>(2)</sup> Sparziano 5.

<sup>(3)</sup> Sparziano 7.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LXIX, 6.

<sup>(5)</sup> Sparziano 7; Dione Cassio LXIX, 2.

<sup>(6)</sup> Dione Cassio, loc. cit.

<sup>(7)</sup> Sparziano 9, 20; Dione Cassio LXIX, 7. Storia antica d'Italia. Vol. IV.

Esiliato Taziano che con Plotina molto operò per farlo salire; perseguitato Marzio Turbone uomo di severi costumi e prode soldato benemerito, per segnalati servigii, dello stato 'e del principe; altri evitarono la diserrazia ritirandosi a tempo (1). Con trista curiosità voleva sapere ciò che facevasi in casa degli amici, e mandava spie a esplorare: e violando le lettere scopriva i segreti domestici di mogli e mariti (2).

Anche dagli studi che fanno l'uomo più mite prese to era stato studiosissimo dei Greci. Sulle prime per 🕳 < esser vissuto in provincia non pronunziava bene il latino e ne fu beffato nella curia quando parlava o leggeva a nome di Traiano; ma poscia si corresse di questo difetto, e riuscì valente oratore, e si citano parecchie orazioni di lui (3). Ebbe prodigiosa memoria e poteva ripeter tutto un libro letto solo una volta. Al tempo stesso scriveva, dettava, ascoltava, conver sava cogli amici (4). Scrisse poemi, rispose in versi agli altrui epigrammi, fece versi pei suoi sconci amori, e coi versi accompagnò Plotina al sepolcro (5). At- == tese a tutti gli studi e a tutte le arti: cantava di musica, suonava di lira, dipingeva, modellava, architettava, pretese a mago ed astrologo, vantavasi di saper tutto, ed era cupido di gloria così che scrisse la propria vita e le sue lodi e le fece pubblicare co nome di un suo liberto. Aveva corte di filosofi, gram-----

<sup>(1)</sup> Sparziano 8, 9, 15.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXIX, 5; Sparziano 11.

<sup>(3)</sup> Sparziano 2, 3; Gellio XVI, 3; Carisio II; Digest. lib. V, tit III, 22, 40, lib. XXXVIII, tit. XVII, 9; Gaio II, 285; Meyer, Oratorum roman. fragm. pag. 372.

<sup>(4)</sup> Sparziano 20.

<sup>(5)</sup> Dione LXIX, 3, 10; Sparziano 14.

matici, retori, musici, geometri, pittori, e alcuni ne intrattenne con provvisioni e con gradi onoratamente: ma quando alcuno diveniva famoso lo cacciava da sè, lo perseguitava, lo infamava con satire atroci, perche aveva l'insania di passare per primo in tutto, e invidiava la fama di ogni altro. Ebbe invidia anche ai morti famosi per bontà o per ingegno: e tentò di screditare la memoria di Tito affermando che aveva avvelenato Vespasiano per pigliarsi più presto l'impero: e avrebbe voluto toglier di seggio Omero per mettere in luogo di esso un Antimaco, come pure preferiva Catone a Cicerone, Ennio a Virgilio, e Celio a Sallustio. Pretendeva imporre altrui i suoi gusti letterarii, nè gli era difficile trovare chi applaudisse ad OSDi sua bizzaria, per le ragioni che mossero Favorino il quale, ripreso da alcuni amici perchè cedesse ad Adriano sopra una parola usata da buoni scrittori, rispose argutamente: gran torto avete, amici miei, a non volere ch'io tenga pel più dotto del mondo l'uomo che ha zrenta legioni ai suoi comandi. E una delle cose di questo stesso Favorino faceva maraviglia, era dí esser vivo malgrado il suo disaccordo col principe (1).

Indegnissimo il modo con cui trattò Apollodoro architetto del fôro e della colonna traiana col quale aveva antiche cagioni di odio. Mentre Traiano un dì rasion ava di opere d'arte col grande architetto, Adriano ivi presente disse, a quanto pare, qualche grande sciocchezza. Onde Apollodoro gli rispose: va a dipingere le tue zucche, perchè in questo tu non capisci nulla.

<sup>(1)</sup> Sparziano 15, 16; Dione LXIX, 4; Aurelio Vittore, De Caesar.

Filostrato, Sophist. 1, 8; Digest. lib. L, tit. IV, 30; Sainte-Croix, Sur

Out de l'empereur Adrien pour la littérature et les arts, nelle Mem. de

cadem. des Inscriptions et bell. lett. vol. 49, pag. 443.

Adriano non dimenticò mai quella parola, e appena che fu divenuto potente cacciò in esilio l'artista, e poi gli mandò il suo disegno del tempio di Venere e Roma come a mostrargli che potevano farsi grandi opere anche senza di lui, e gli chiese il parer suo. Apollodoro trovò da criticare sotto più rispetti il disegno, e quanto alle statue di Venere e Roma poste a sedere in una cella del tempio notò esser più grandi di quello che comportasse il luogo, e aggiunse che se volessero alzarsi e uscire non sarebbe loro possibile. E il principe rispose da par suo alla critica mandando assassini a uccidere il libero artista (1).

Questo tempio di Venere e Roma cominciato, come mostrano le medaglie, nell'anno 121, ai 21 di aprile anniversario della fondazione di Roma, sorgeva sulla via sacra presso all'anfiteatro Flavio: e rimangono anche oggi giacenti sul suolo le grandi colonne di granito che servivano a sostegno di un magnifico portico ai fianchi del tempio. Sappiamo che l'edifizio splendido di preziosi marmi era dei più belli e grandi di Roma; e anche le sue rovine attestano del gusto e della magnificenza di Adriano: ma, come fu con ragione osservato, il sangue d'Apollodoro contamina tutto (2).

In Roma Adriano restaurò molti templi, e il Panteon, i Septi, la Basilica di Nettuno, il fôro d'Augusto, le terme d'Agrippa, e restituì anche il pomerio (3) Dedicò un tempio a Traiano quantunque desse segni

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXIX, 4.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXIX, 5; Sparziano 19; Ateneo VIII, 16; Claudiano, De Laudibus Stilich. II, 327; Nibby, Roma antica II, 723; Ampére L'histoire rom. a Rome.

<sup>(3)</sup> Grutero 198, 1.

l'invidia anche contro il vincitore dei Daci, e perziò stesso rovinasse un teatro da lui eretto nel campo Marzio (1). Fra le sue opere nuove di primo orline è il Mausoleo costruito presso al Tevere per sè e pei successori, perchè agli imperiali cadaveri non rinaneva più luogo nel sepolcro d'Augusto (2). Fu una nole superba sorgente altissima in forma rotonda sopra un dado quadrato, coperta di grandi massi di marno e coronata di statue di egregio lavoro, tra le quai levavasi colossale quella dell'imperatore nel centro: zapolavori che poscia nelle guerre dei barbari serviono di armi da lanciare contro gli assalitori, e i Greci le avventarono contro i Goti (3). E quindi nella lunga notte delle barbarie il superho sepolcro fu mutato, col nome di castello S. Angelo, in fortezza da cui Italiani e stranieri travagliarono la città caduta dalla sua prima grandezza; e successivamente spoglio dei suoi ornamenti vide violenze fatte e patite da papi e baroni; fu stanza a Crescenzio, a Marozia, a Cola di Rienco (4): poi divenne una trista prigione, e ora pure è il tempo stesso una prigione, una fortezza e un corpo li guardia francese.

Molte delle opere di Adriano furono fatte per serire ai gusti e al fasto di lui, quantunque sia detto, quasi a indicare modestia, che non gli piaceva di scrirere il suo nome sui monumenti. Fece sepolcri a' suoi ani e cavalli, e una città costruì per ricordare le sue ralentie alla caccia per la quale aveva amore furioso (5).

<sup>(1)</sup> Sparziano 9, 19.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXIX, 3.

<sup>(3)</sup> Procopio I, 22; III, 34; IV, 33.

<sup>(4)</sup> Nibby, los. cit. II, 488.

<sup>(5)</sup> Sparziano 2, 11, 20; Dione LXIX, 10.

A dimostranza di fasto e a sfogo dei suoi piacer i di artista fece la grande sua villa sul declivio dei coll 7 Tiburtini ove, in uno spazio di tre miglia di giro, raccolse le memorie e le imitazioni delle più belle maraviglie vedute nei suoi viaggi in Grecia e in Egitto. Con curiosità infaticabile aveva voluto vedere tutte le cose più singolari lette sui libri intorno ai varii paesi. Salì di notte l'Etna per contemplare dall'alto il sorgere del sole che dicevasi mostrare di colà i colori variati dell'arco baleno; e perciò stesso salì anche il monte Cassio presso Antiochia (1). Nei viaggi prese le più belle opere d'arte che potevano trasportarsi, e delle altre recò seco l'imagine, e ne adornò la gran villa. Ivi rifece il Liceo, l'Accademia, il Pritaneo e il Pecile d'Atene, il Canopo d'Egitto, tre teatri, una Palestra, un Ninfeo, una Biblioteca, un Natatorio, uno Stadio, cinque templi greci, egiziani, romani, una pisoina, un grande e splendido palazzo d'abitazione. Una profonda valle fra Tivoli e la villa chiamavasi Tempe. Vi erano acque cadenti dall'alto, e due rivi scorrenti ivi presso furono chiamati Cefiso ed Ilisso. Alle falde del colle furono scavate quattro vie sotteranee per rappresentare l'Inferno. Non lungi si vedevano gli Elisi, e in tutto il colle fiorivano vaghi giardini ricchi delle piante rarissime raccolte da ogni regione del mondo. Grande anche la ricchezza delle opere d'arte: gli edifizi rifulgevano di marmi preziosi nelle pareti, e di squisiti mosaici nei pavimenti. Innumerevoli le statue ritraenti Dei, eroi, e massime Antinoo. Di tutte le quali splendidezze non rimane ora che una grande rovina da

<sup>(1)</sup> Sparziano 13, 14, 17.

cui uscirono capolavori di statuaria, e i maravigliosi mosaici che adornano parecchi musei (1).

Altrove dicemmo che Adriano pose ogni studio a mantenere e anche a comprare la pace. Ora vuolsi aggiungere che una guerra terribile arse durante il suo regno, e che egli la combattè fieramente ed esterminò gli avversarii. Quella guerra fu l'ultimo atto disperato di un popolo per riconquistare la sua indipedenza, fu l'ultimo grido della nazione giudaica.

Adriano ebbe desiderio ardente di conoscere le varie religioni dei popoli. In Grecia si iniziò ai misteri di Eleusi; fu detto che pensasse a porre tra gli Dei anche Cristo (2), e le tradizioni giudee pretendono che dapprima si facesse proselita della legge mosaica. Ma anche senza credere a questo, può tenersi probabile che mosso dalla sua curiosità naturale, e dal desiderio di conoscere i costumi e tutte le forze del popolo che avea resistito a Roma con tanta energia, nel suo soggiorno di Siria cercasse gli ordinamenti religiosi di esso per aver modo più facile a compierne la distruzione (3). Egli tolse a Gerusalemme anche l'antico suo nome, ponendovi una colonia che chiamò Elia Capitolina. Fece un tempio a Giove dove sorgeva il tempio di Dio, e di più vietò ai Giudei di circoncidere i figli (4). Queste furono le cause immediate dell' ultima sollevazione di cui partì il segnale da Tiberiade ove

<sup>(1)</sup> Sparziano 23; Aurelio Vittore, De Caes. 14; Iconographia villae Tiburtinae Hadr. Caes. olim. a Pyrro Ligorio delineala et descripta, postea Fr. Continio recogn. Romae 1751; Nibby, Descrizione della villa Adriana, Roma 1827; Müller, Roms Campagna in beziehung auf alte Geschichte, Dichtung und Kunst, Leipzig 1824, vol. 1° pag. 178-204.

<sup>(2)</sup> Lampridio, Alexandro Severo, 43.

<sup>(3)</sup> Salvador, De la domination romaine en Judée II, 366.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LXIX, 12; Sparziano 14.

. di

stava l'assemblea dei dottori con Akiba rabbino o maestro che su l'anima a cui tutti i capi dell'insurrezione servirono successivamente di braccio. E il suo nome rimase venerato dall'intera nazione, perchè lavorò tutta la vita a liberare la patria e pose i primi fondamenti della nuova legge del popolo schiavo e disperso, e a lui è attribuita la Kabbala dettata nell'oscuro linguaggio necessario a cospiratori (1).

Æ

i.

33

O

Lo scoppio della sollevazione generale fu preceduta da sforzi particolari di bande insorte e trincerate 9 — i sulle montagne. La nazione tutta corse alle armi capitanata da Barcocheba, il figlio della stella, cui Akiba 6 pose in mano il bastone del comando, la spada di Dio e-9 del popolo: e tre anni di terribile resistenza mostrarono quanta fosse la sua energia, quanto il suo senno da i la guerra. Fu detto che la sua bocca vomitava fiamme (2)\_\_\_ \_ (2) allegoria orientale significante la potenza che egli aveva 🖚 🥆 a infiammare i suoi partigiani. Afforzò città, villaggi 🚅 📆 borgate, e ogni luogo atto a offesa e difesa, e scav vie sotteranee per avere sicuro passo da un luogo all'al--- I l vernatore romano della Giudea, che mise le mani nell robe di tutti, e alla fine rimase sconfitto: e l'insurre zione in breve si allargò e agitò; dice Dione, qua tutta la terra. Adriano, intento ad usare ogni provvedimento atto a schiacciarla, chiamò dalla Britannia Giuli — 0 Severo, il duce più grande di questa età, il quale semmeguendo le arti di Vespasiano evitò gli scontri generali di nemici che la disperazione faceva tremendi, li bat

<sup>(1)</sup> Salvador, loc. cit. II, 543.

<sup>(2)</sup> S. Girolamo, Advers. Ruff lib. 3.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LXIX, 13.

separatamente, chiuse loro le vettovaglie, ed entrato nelle fortezze metteva tutti a filo di spada. Il centro della rivolta e delle operazioni di guerra fu a Bitter presso Gerusalemme, ove gli assediati sopportarono tutti gli orrori della fame e della sete con eroico coraggio. Akiba ivi rinchiuso animò colla sua energia gli ultimi martiri della libertà nazionale. Presa la fortezza d'assalto, Barcocheba perì colla spada alla mano, e Akiba caduto in potere dei nemici fu tratto al supplizio con gli altri dottori che avevano fatto parte del consiglio di difesa. Lo serbarono a perir l'ultimo; vide gli strazi dei suoi infelici compagni, e poscia lacerato con uncini di ferro morì intrepidamente ripetendo che l' Essere è Dio (1).

La tradizione narrò di milioni di uomini uccisi, e di torrenti di sangue grandi così che trasportavano macigni, e di un gran muro costruito da Adriano con le ' ossa dei morti. Incalcolabile il numero dei periti di malattie e di fame. Secondo Dionè i Giudei ebbero 580 mila morti di ferro, e furono prese loro 50 fortezze e distrutti 900 villaggi (2). Tutto ciò può credersi facilmente ingrandito, ma riman certo che senza numero furono le calamità che accompagnarono e seguirono la Suerra. La Giudea fu ridotta a deserto, e i molti pri-Sioni andarono venduti alle siere di Terebinto e di Gaza. Furono moltiplicati i provvedimenti e i decreti per estinsuere affatto il sentimento della patria presso i Giudei, cui Fu vietato di avvicinarsi a Gerusalemme: e solo più tardi si esiliati poterono comprare il permesso di piangere na volta l'anno sulle rovine della santa città nell'an-

<sup>(1)</sup> Salvador, loc. cil. II, 576.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio, loc. cit. Conf. Frontone, Epist. II, 96.

niversario della sua distruzione (1). E quindi la memoria di Adriano rimase piena di abominazione, e il suo nome su pronunziato con orrore nelle solennità dei Giudei (2). Anche i Cristiani surono insultati nella vittoria: posto un porco di marmo sulla porta della città rimpetto alla grotta di Betelem convertita in tempio di Adone, mentre statue di Venere e di Giove sorgevano sul Calvario e sul santo sepolcro.

Quanto ai costumi di Adriano sappiamo che egli fu adultero, e non rispettò neppur l'onor degli amici. Ma sotto questo rispetto meglio d'ogni altra cosa ce lo mostrano i suoi infami amori per Antinoo di cui fu singolare la fine. L'imperatore pretendeva a incantesimi e ad arti magiche, e come a ciò ebbe un dì bisogno dell'anima di un suicida, Antinoo si uccise nel Nilo per offrirgli ciò che cercava. E allora il principe pianse senza fine il cinedo: disse che l'anima sua si era convertita in un astro, e chiamò col suo nome una città dell'Egitto (Antinopoli), e i Greci adulatori del potente consacrarono il Batillo imperiale e asserirono che rendeva responsi. Adriano empì il mondo delle imagini di Antinoo, delle quali varie rimangono anche oggi nei musei di Roma (3). E per Antinoo pare odiasse anche la moglie Sabina che gli aveva agevolata la via all'impero; la accusava di umore aspro e intrattabile, la

<sup>(1)</sup> S. Girolamo, In Sophon. 2... Excepto planctu prohibentur ingredi Jerusalem, et ut ruinam suae eis flere liceat civitatis pretio redimunt... Videas in die quo capta est a Romanis et diruta Jerusalem, venire populum lugubrem, connuere decrepitas mulierculas et senes pannis annisque obsitos... plangere ruinas templi etc.... Adhuc fletus in genis et livida brachia el sparsi cineres; et miles mercedem postulat, ut illis flere plus liceat.

<sup>(2)</sup> Salvador II, 566.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LXIX, 11; Sparziano 14; Levezow, Uber den Antinous dargestellt in den Kunstdenkmälern des Alterthums, Berlin 1808.

faceva insultare dai suoi cortigiani: e diceva che se non se stato imperatore, l'avrebbe ripudiata. Essa lagnavasi dei duri suoi modi e apertamente diceva di aver Eatto ogni sforzo per non dare a lui un figliuolo che naseendo di tale uomo sarebbe stato la rovina del mondo. Alla fine andò sospetto ch'ei la facesse morire di veleno (1).

Da ultimo Adriano si ritirò alla villa di Tivoli e ivi attendeva a opere di smodato lusso, a sontuosi con-Viti, a lascivie (2). Ma poco durarono i suoi godimenti. Una-malattia irrimediabile gli straziò crudamente la vita: allora impaziente del dolore, dette in strani furori, e diventò ferocissimo anche contro i più cari; e tolse mezzo più senatori, alcuni apertamente, altri per mezzo d'insidie. Uccise Serviano suo cognato in età di anni, e Fosco nipote di questo in età di 18, accusandoli di tentar novità perchè non approvavano la scelta del successore all'impero, la quale era biasi-Diata da tutti. E Serviano spirò pregando gli Dei che concedessero la morte al suo uccisore quando più la cercasse (3).

A successore aveva destinato per via di adozione Vero, un giovane a lui caro per la molta bellez- Roma 88 za e per turpi commercii. E il fatto fu celebrato con solenni feste. Vi furono grandi giuochi nel Circo, e ricchi congiarii: i soldati ebbero 300 milioni di sesterzi - e nulla fu lasciato di ciò che potesse eccitare la Pubblica gioia, quantunque il successore fosse da non promettere alcun bene di sè. Ecco le

Di G. C 136.

<sup>(1)</sup> Sparziano 11, 23; Aurelio Vittore, Epit. 14.

<sup>(2)</sup> Aurelio Vittore, De Caesar. 14.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LXIX, 17; Sparziano 15.

dell'uomo destinato al governo del mondo. Le mollezze più rare erano suo studio precipuo: inventò un pasticcio squisito che ad Adriano piaceva moltissimo. Fra i suoi raffinamenti era pure un letto ripieno di foglie di rose, ove profumato di odori persiani, giaceva colle sue concubine coperto d'un velo di fiori di giglio. Suoi libri prediletti erano gli Amori di Ovidio e gli epigrammi di Marziale. Vestiva da Amori gli schiavi destinati a servirlo. Ai suoi corrieri metteva le ali perchè rassomigliassero gli Amori. Alla moglie dolente delle sue insedeltà rispondeva che la sposa si tiene per titolo di dignità non per cagione di piacere. Dal che vediamo quali beni fossero per venire all'impero da questa adozione. Ma i disordini presto portarono via questo novello Cesare che finì d'un ribocco di sangue, e come Antinoo suo collega in turpitudini, ebbe anch'egli statue colossali e templi in tutto l'impero (1).

ī.

Īj

9

iI

0

0

Dopo fu adottato Antonino che poi prese il nome = di Pio e che con singolare bontà onorò il trono quanto. mie. Adriano chiamò intorno al suo letto i principali francia i senatori e presentando loro il nuovo adottato, lo rac - -felice il mondo. Poscia aggravò nel male: più grancili le perdite di sangue: crebbe anche l'idrope che gama gli dava fiero travaglio. Egli sperò vanamente di lib rarsene con arti magiche, ma alla fine non vedence o scampo e sentendosi straziare da più fieri dolori chi se che lo uccidessero di veleno o di ferro. Niuno rese il domandato servigio, ed egli traendo guai, lamentando di non poter morire mentre poteva uccide

<sup>(1)</sup> Sparziano, Adriano 23; Elio Vero 1-4; Dione Cassio LXIX, 200-

simi di cui impedì gli effetti la umanità di Antonino.

Alla fine in un eccesso di cibo e di bevanda trovò la morte bramata. Finì a Baia scherzando con leziosi versetti rivolti alla sua anima (1). Il senato che lo odiava per le sue crudeltà volle condannarne la memoria e cassarne gli atti come quei d'un tiranno; ma fu salto dalla pietà di Antonino il quale temendo anche per la sua adozione, pianse e pregò e fece ricomparire molti condannati che aveva sottratti agli ultimi furori del moribondo, e riuscì a mettere anche lui tra che l'uomo che per la sua indole non fu amato nepure da chi più lo lodava (2).

An. di Roma 891 Di G. C.

Col successore di Adriano comincia propriamente il periodo degli Antonini chiamato il secolo d'oro del gemere umano: ma è un periodo che non oltrepassa i anni. I buoni Antonini sono due solamente, e al comparire di Commodo ultimo erede del nome così vemerato cessano a un tratto le gioie degli uomini, e torna più tremendo il flagello della tirannide.

Antonino soprannominato Pio per la squisita bontà Cel suo animo e per la pietà mostrata ai parenti e massime ad Adriano suo padre adottivo veniva da famiglia Originaria di Nemauso (Nimes) nella Narbonese, e per lui le Gallie dettero un capo all'impero, come le Spagne Sli avevano dato Traiano e Adriano. Nacque a Lanuvio a poca distanza da Alba di padre illustratosi nei

<sup>(1)</sup> Animula vagula, blandula, Hospes comesque corporIs, Quae nunc ⇒ bibis in loca, Pallidula, rigida, nudula; Nec, ut soles, dabis jocos. Sparziano 25.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXIX, 22, 23; Sparziano 24-27; Capitolino, Antoino Pio 4, 5; Frontone, Epist. I, 102.

pubblici ufficii, e di madre discesa da chiarissima stirpe. Fu educato a Lorio sulla via che va da Roma a Civitavecchia, nel luogo stesso ove poi sorse una villa divenuta famosa pel soggiorno di lui e di Marco Aurelio. Ivi probabilmente prese quell'amore dei campi che mantenne tutta la vita, e che lo fece rassomigliare pei semplici modi ai virtuosi cittadini antichi. Entrato poscia nelle faccende pubbliche andò proconsole in Asia ove lasciò fama singolare di saviezza e d'integrità; fu uno dei quattro preposti da Adriano al governo d'Italia, e a Roma fu continuo nei consigli del principe, cui in ogni cosa onde fosse richiesto dava avvisi mitissimi (1).

0

9

0

ÍE

Quando Adriano gli aprì il suo pensiero di inalzarlo coll'adozione al grado supremo, egli chiese tempo a pensare se gli convenisse pigliarsi il grave peso così ricercato da altri. Poscia accettò, e secondo le prescrizioni di Adriano adottò Marco Aurelio figlio del fratell di sua moglie, e Lucio Vero figlio dell'altro che ve----demmo morire poco opo l'adozione (2).

Antonino era adorno di lettere, bello della per sona, d'indole mitissima, affabile, generoso, virtuosis simo. Ma la storia che disse ogni minuzia dei despoti ci tramandò scarse notizie di questo principe senza mo dello, perfetto d'ogni virtù, e stimato degno del nom di padre del genere umano (3). Andò perduto il libro Dione che parlava di lui: perì l'elogio in cui a Marcino Aurelio pareva che Frontone avesse raggiunto il son mo dell'eleganza e dell'arte; e nelle lettere dello stesses.so Frontone rimane solo qualche cenno sui santi costume mi e sulla prudenza, sulla frugalità, sulla innocenza, sul 🚛 🗐

<sup>(1)</sup> Capitolino 1-3.

<sup>(2)</sup> Capitolino 4.

<sup>(3)</sup> Pausania VIII, 43.

santità e sulle altre virtù per cui questo gran re sovrano cli tutta la terra e del mare superò ogni altro principe (1). Onde tutto ciò che sappiamo di più particolare è nella povera biografia scritta da Giulio Capitolino, e nei Ricordi ≪li Marco Aurelio, il quale facendo il ritratto del suocero padre adottivo così ne ricorda le virtù da lui prese modello. « Io imparai, egli dice, dal padre mio ad esser clemente e fermo a tutta prova nei partiti presi Topo accurata disamina. Egli non traeva vanità da quelli che il volgo chiama onori; amava il lavoro e l'assiduità; sempre pronto ad ascoltare chiunque avesse da proporre qualche cosa di utile al comune: niuna considerazione lo distornava dal retribuire a ciascuno secondo il merito: sapeva usare a proposito la severità 1' indulgenza: pose tine di buon' ora agli amori dei siovani. Sentiva modestamente di sè, e voleva stare ad uno stesso ragguaglio cogli altri.... Nei consigli esaminava le cose con diligenza e con persistenza, e per deliberare non contentavasi mai dei primi pensieri. Costante e non fastidioso nè capriccioso nelle amici-≥ie. In ogni occorrenza bastava a se stesso, e ser-Lava serenità di volto. Antivedeva da lontano ciò che potesse incontrargli, e provvedeva senza schifiltà a ogni enoma cosa. Bandì le acclamazioni e le adulazioni di ni maniera. Teneva sempre in pronto quanto era necessario per le occorrenze dello stato moderando le spese ordinarie e sopportando di buon animo i lamenti 😊 i rimproveri che altri per ciò gli faceva. Non superstizioso nel culto reso agli Dei, nè studioso di acquistarsi il favore degli uomini con piacenterie, non curandosi di acquistar grazia appo il popolo con le lar-

<sup>(1)</sup> Frontone, Epist. I, 110, 128, 212; II, 68, 144.

ghezze o con le lusinghe, o con lo imitare i modi di quello, ma in ogni cosa era sobrio sempre e saldo, e non mai altro che delicato e gentile, e osservatore della convenienza e del costume stabilito. Delle comodità della vita di cui la fortuna è larga ai suoi pari i · usò con libertà e senza fasto, per modo che delle presenti ei si giovava senza farne caso, e le assenti non A B desiderava. Si governò sempre in modo che niuno potè 5 mai tacciarlo di sofista, di facitore d'arguzie o pedan-- 4 te; ma sibbene passò sempre per uomo maturo, per---fetto, nemico dell'adulazione, capace a governar se e medesimo ed altri. Onorava i filosofi veri e non face-va scherno dei falsi, non lasciandosi nulladimeno in-gannare da essi. Il suo conversare era sciolto, la sua 🖚 🖚 grazia non istuccava. Teneva cura del proprio corpo 👡 🗢 non tanta da parer tenero della vita o damerino, nèssa coè tanto poca da parere trascurato, ma quanto basta pe : = === non avere quasi punto bisogno di medicine o simili cose -e. E sovra tutto era ammirabile quel suo cedere senza in vidia a chi avesse acquistato abilità in qualche cosa come nell'eloquenza o nella conoscenza delle leggi e dei costumi o altre di cotal fatta; e lo adoprarsi i sieme con essi perchè ottenessero fama ciascuno ne T l'arte in che primeggiava; e quel suo fare ogni co secondo gl'istituti dei maggiori, senza dare a divede che avesse nessun intento particolare, nè anche quel se o di voler conservare essi istituti. Ancora il non ess nè randagio, nè avventato, ma continuar volentieri a star nel medesimo luogo e ad occuparsi delle mede ime cose; e dopo passati gli accessi del dolor di ca ritornar fresco e vigoroso ai lavori soliti; e il non av di molti segreti, ma anzi pochissimi, e di rado e 🖘 🗢 lamente nelle cose di stato; e la prudenza e la nori.

suratezza nel dare spettacoli, nell'intraprendere opere pubbliche, nel far distribuzioni ai soldati e simili cose; siccome vomo che riguardava a quello che conveniva fare, e non alla fama che gli sarebbe venuta dalle cose fatte. Non al bagno fuor d'ora, non la smania di fabbricare, non ricercatezza nel cibo o nella tessi-Lura dei panni o tintura, o nell'appariscenza dei servi. Le vesti che portava in campagna ordinariamente erano fatte nel villaggio vicino. Nulla di men che umapo, nulla d'immisericorde, nulla di violento, nulla di ezon temperato; tutte le cose di lui pensate, distintamente avvertite, con pacatezza, con ordine, con vie d'accordo le une con le altre, come se le avesse premeditate per ozio. Ed a lui si potrebbe applicare ciò che vien detto di Socrate, che egli poteva estenersi e godere colà dove a gran parte degli uomini manca la forza per l'uno e la temperanza per altro. E il saper reggere con fortezza e con sobrietà ambedue non appartiene se non a colui che ha l'animo sano ed invitto » (1).

Tutte le lodi di Antonino si comprendono in questa grandissima che il suo regno con quello del successore fu forse il solo periodo della storia in cui i
sovernanti non mirassero ad altro che alla felicità universale, e la cercassero con istancabili cure stimandola
la vera ricchezza del principe.

In occasione dell'inalzamento all'impero fece lar-Sizioni, ma del suo patrimonio, al popolo e alla milizia: e dei doni offertigli rese l'intero all'Italia e la

<sup>(1)</sup> Ricordi dell'imperatore Marco Aurelio Antonino, volgarizzamento con note tratto in gran parte dalle scritture di Luigi Ornato, terminato pubblicato per opera di Girolamo Picchioni. Torino dalla stamperia cale 1853; lib. I, 16. Vedi anche VI, 30.

metà alle provincie. Rimproverato dalla moglie Faustina di essere poco largo coi suoi le disse: stolta! col venire all'impero noi perdemmo anche la proprietà de ciò che prima era nostro. La dolcezza della sua anima benefica gli appariva sempre sulla serena fronte. Primo de' suoi piaceri era il far bene altrui. Come da privato dava in prestanza alla più piccola usura peraiutare quanti più potesse co! suo patrimonio, da imperatore dette i suoi beni particolari allo Stato, e vendè per utile pubblico tutte le superfluità della reggia, e bandì il lusso di corte, e visse modestissimo. Non fece mai viaggi tranne quelli per andare alle sue ter- -re in Campania, stimando che i corteggi principeschi, 🕳 🗖 anche se molto modesti, tornassero a gran danno de i 🔳 🗲 popoli (1).

E

6

-1 <

Ogni suo studio fu nel governare con giustizia 🌝 👄 mitezza. Usò verso lo stato la vigilanza che un padresdi famiglia pone a regger sua casa (2). Nè era facile ingannarlo, perchè vegliava attentissimo e voleva conoscere da se stesso e domande e lamenti, e nulla lasciava in facoltà di liberti e di cortigiani. Nè ciò vu dire che pretendesse a far tutto col suo proprio semno. In ogni grave faccenda ricercò sinceramente l'a viso dei Padri, nelle cose di diritto consultò la sapien dei più valenti giureconsulti, e in ogni faccenda chi ----se consiglio agli amici per aver lume a cogliere p sicuramente nel segno: e poi sicuro del fatto suo, re deva conto al pubblico di ogni provvedimento che p lui si prendesse (3).

Sceglieva a ministri i più specchiati cittadini,

<sup>(1)</sup> Capitolino 3, 4, 7.

<sup>(2)</sup> Aurelio Vittore, Epit. 15.

<sup>(3)</sup> Capitoline 7, 12.

Dun's severamente, e lasciò ai sudditi libero il campo elle accuse. Provvide che i tributi fossero riscossi senza violenza, e rifiutò ogni lucro che cagionasse l'altrui oppressione. Abolì il premio del quarto di cui godevano gli accusatori, e rese le confiscazioni più rare: e fra i suoi buoni ordini ricordasi anche che saggiamente provvide agli alimenti pubblici, e che fu il primo stabilire che non vi fosse pena a non accettare un legato (1).

Per opera sua fiorirono le provincie, di cui comobbe e governò sapientemente e umanamente ogni Faccenda (2). Moltiplicò i cittadini (3), e a favore di essi Lolse via l'odioso diritto che dava al fisco l'eredità quando i figli di un cittadino romano avessero serbata la cittadinanza del luogo nativo (4). A Pallanzio in Arcadia dette immunità per amore della tradizione che diceva venuto di colà l'antico Evandro nel Lazio. Molti Luoghi soccorse colla pecunia: in Asia ristorò città su-Dissate da terremoti, su largo di beneficenza ai Greci, fece utili opere nella Jonia, a Cartagine, in Siria; ricostruì i porti di Gaeta e di Terracina, i bagni di Ostia, l'acquidotto di Anzio, i templi di Lanuvio (5). Forse i bei monumenti di Nimes la cui architettura pare di questi tempi furono fatti da lui per amore al Luogo da cui originarono i suoi maggiori.

A Roma inalzò il tempio di Adriano, e ne compì il Mausoleo, ma fece poco di nuovo, contento a re-

<sup>(1)</sup> Capitolino 8, 11.

<sup>(2)</sup> Capitolino 7; Frontone I, 212.

<sup>(3)</sup> Spanhem., Orbis rom. I, 18.

<sup>(4)</sup> Pausania VIII, 43.

<sup>(5)</sup> Pausania, loc. cit.; Capitolino 8.

staurare la Grecostasi, il grande anfiteatro, e il ponte Sublicio (4). Gli piaceva di risparmiare la pubblica pecunia, ma la sua economia non si vuol tacciar d'avarizia. Fu scherzato sul suo costume di guardarla troppo per la sottile in ogni minima cosa, e dicevasi che il valentuomo ayrebbe tagliato in quattro parti un pisello. Ma in queste minuzie non vi era danno pei sudditi che vedevano alleggerite le gravezze, represse le violenze, e il principe dilettarsi in passatempi innocenti, rallegrarsi in giuochi che non costavano altrui nè averi nè sangue, spendere onestamente le ricchezze bene acquistate, parco nei monumenti di lusso, e largo nello spendere in opere che soccorressero ai veri bisogni, e alle umane sciagure. Ne rendono fede le opere già ricordate, e gli alimenti dati alle fanciulle che chiamò Faustiniane in onore di sua moglie Faustina, e i soccorsi in occasione di rovine, d'inondazioni e d'incendii, e le molte largizioni al popolo, cui in una carestia dette grano, vino e olio del suo (2). Perchè gli spettacoli tenevansi come parte di pubblica felicità celebrò con gran magnificenza i giuochi secolari per festeggiare l'anno 900 della fondazione di Roma, e in altre occasioni fece mostre grandi di leoni, di elefanti, di rinoceronti, di cocodrilli, di tigri e ippopotami, quantunque anche in ciò temperasse le spese soverchie, massime negli spettacoli dei gladiatori e dei comici, e si mostrasse liberale senza prodigalità come era economo senza avarizia (3). Per serbare le pubbliche rendite a opere utili tolse anche i salarii a molti che li godevano in ozio dicendo esser cosa oltremodo

<sup>(1)</sup> Capitolino 8.

<sup>(2)</sup> Capitolino 8, 9, 11.

<sup>(3)</sup> Aurelio Vittore, De Caesar. 15; Capitolino 10, 11, 12.

vile e crudele roder lo stato senza far nulla per esso: e perciò a un Mesomede poeta lirico menomò la pensione, ma ad altri che utilmente professavano filosofia ed eloquenza dette premii e onori in ogni provincia (1).

Anche egli, come Traiano e Adriano, non stimò di avvilirsi usando civiltà e cortesie ai cittadini, coi quali si accomunava ad onesti sollazzi di commedie, di conviti, di caccie, di pesca: e al pubblico dette facoltà di andare ai suoi bagni (2).

Fu mite anche con chi lo ingiuriasse. In una gran carestia preso dalla plebe a sassate, invece di andare in furori e rispondere col ferro come è uso dei principi, calmò i tumultuanti dicendo loro dei provvedimenti fatti ad alleviamento di quella sciagura (3). In casa di un ricco domandò d'onde avesse avuto alcune belle colonne di porfido: il ricco gli rispose che in casa altrui si vuole essere muto e sordo, ed egli portò in pace la scortese risposta (4). Quando sotto Adriano andò proconsole in Asia aveva preso stanza in casa del sofista Polemone, uomo ricco, fastoso, arrogante. Il quale tornato di viaggio e trovato il novello ospite menò tanto rumore che Antonino fu costretto di mezzanotte a sloggiare e cercarsi altro albergo. Fatto imperatore, Polemone venne a corteggiarlo a Roma, ed egli non mostrò di ricordarsi di quella avventura se non per pigliarne occasione a piacevoli motti. Lo alloggiò in bello a ppartamento, dette ordine che niuno potesse sloggiar-Lo, e quando un attore si richiamò a lui perchè Pole-

<sup>(1)</sup> Capitolino 11.

<sup>(2)</sup> Capitolino 7, 11.

<sup>(3)</sup> Aurelio Vittore, Epil. 15.

<sup>(4)</sup> Capitolino 11.

mone lo aveva cacciato dal teatro di mezzodì, l'imperatore rispose: me cacciò egli di sua casa di mezza notte, eppure lo portai con pazienza (1).

Di due cittadini che per ambizione di regno cospirarono contro di lui, uno su bandito dal senato, e l'altro si uccise di propria mano: ma Antonino vietò che si sacesse ricerca di complici dicendo argutamente di non voler colle troppe indagini scoprire di essere odiato da molti; e al figlio di uno dei conginenti su largo di protezione (2). Risparmiò a suo potere i supplizii, serbò sedelmente la promessa di non uccidere alcun senatore, e ripeteva sovente coll'antico Scipione esser meglio salvare un cittadino che spegnere mille nemici (3). Argomento di sua grande umanità è anche il motto ai ministri di corte che studiavansi di arrestare il pianto di Marco Aurelio per la morte del suo educatore: lasciatelo esser uomo, disse Antonino, perocchè nè la filosofia nè l'impero dispensano dall'aver cuore (4).

Fu tollerante coi Cristiani di cui ammirava la virtù, il coraggio, i costumi, e accogliendone le apologie vietò di perseguitarli (5).

Quanto agli schiavi non solo ordinò pene contro chi li uccidesse, ma volle che i magistrati li soccorressero contro i padroni che li trattassero con modi oltraggiosi e crudeli, e li sforzassero a disonestà (6).

Nel resto usò rigore solo nelle estreme necessità, ma lo temperò sempre colla dolcezza. Ai rei di maltolto confiscò i beni, ma li rese ai figliuoli, purchè ripa-

<sup>(1)</sup> Filostrato, Sophist. I, 25.

<sup>(2)</sup> Aurelio Vittore, Epit. 15.

<sup>(3)</sup> Capitolino 8, 9.

<sup>(4)</sup> Capitolino 10.

<sup>(5)</sup> Eusebio IV, 13, 26.

<sup>(6)</sup> Digest. lib. 1, tit. 6, leg. 2.

massero ai danni cagionati dalle ruberie paterne; e le medizioni stesse quietò con moderazione e fermezza, mon con modi crudeli (1).

I moti destatisi in Asia, in Affrica, in Egitto, in Grecia, in Britannia e in Germania furono facilmente ecomposti dai legati imperiali. La fama della virtù del principe risuonante per tutta la terra fece il medesimo effetto che la fama guerresca di altri. Niuno ebbe mai tanta autorità cogli strani. I popoli e i re dell'oriente spontanei lo presero per arbitro di loro contesse, e accolsero i re offerti da lui. Battriani, Indi, Ircani, e Iberi gli mandarono ambascerie ed omaggi. Una sua lettera fece ritirare i Parti d'Armenia (2).

Così il suo governo mantenne 23 anni di pace nel mondo. É vero che i provvedimenti di Adriano avevano preparato questo riposo, ma l'opera fu compiuta dalla virtù d' Antonino. Pure non vuolsi tacere che da questa lunga pace venne anche l'abbandono della disciplina militare che poco dopo fu causa a nuovi disastri, e agevolò le invasioni. Frontone e altri ci mostrano Le legioni dell'Asia corrotte in lungo ozio e in lascivie. In Antiochia i soldati andavano coronati di fiori, erano assidui a plaudire istrioni, stavano in orgie, fuggivano le insegne. I cavalli irsuti per incuria; i cavalieri lisciati così che non eravene uno con braccia e gambe pelose, e tutti meglio vestiti che armati: in guisa che Leliano Ponzio, un uomo grave e all'antica rompeva Le loro corazze colla punta delle dita. Le selle fatte molli da piume e cuscini; pochi capaci di slanciarsi d'un salto a cavallo, gli altri sostenentisi appena sui piedi, mon atti a far vibrare le aste che lanciavano senza

<sup>(1)</sup> Capitolino 10, 12.

<sup>(2)</sup> Capitolino 9; Aurelio Vittore, Epit. 15.

forza come fiocchi di lana. Dappertutto la bisca nel campo; i sonni lunghi quanto le notti, e le veglie passate nel vino (1).

Tali erano le milizie quando finì dopo ventitre anni il pacifico regno di Antonino Pio. Causa alla morte dell'imperatore fu un'indigestione di cacio delle Alpi: morte volgare che potrebbe farlo accusare di intemperanza se non sapessimo che alle altre virtù uni anco la sobrietà e l'aborrimento da ogni eccesso. Sentendosi aggravare raccomandò la cosa pubblica a Marco Aurelio Antonino suo figlio adottivo e lo designò successore facendo trasportare presso di lui la statua d'oro della Fortuna che soleva sempre stare nella camera dell'imperatore. Poi al tribuno dei pretoriani dette per motto la parola equanimità, e finì tranquillamente nella villa di Lorio all'età di 73 anni, pianto sinceramento da tutti ammiratori della dolcissima indole, e riconoscenti degli sforzi fatti da lui per la felicità del genere umano. Ricordarono che fu quasi il solo dei principi che non mise le mani nel sangue degli uomini, e lo paragonavano a Numa, e ne conservavano in cuore la venerata memoria. Il suo nobile aspetto, la semplice dignità, la maestosa dolcezza, e la serenità della sua innocente anima si vedono ancora in molti ritratti di lui. Il senato lo appellò divino (2), gli decretò sacerdoti e tempio di cui rimangono presso al fôro le colonne con elegantissimi fregi, e coll'iscrizione che lo dice dedicato al divino Antonino, e alla divina Faustina. Ebbe anche una colonna funeraria di cui si vede oggi nei giard ni del Vaticano la base con un basso-

<sup>(1)</sup> Frontone II, 192; Vulcazio, Avidio Cassio 5.

<sup>(2)</sup> Capitolino 12.

L' L'evo in cui è un genie alato che porta all'Olimpo L' mperatore e sua moglie.

Antonino che portando la umana perfezione sul La mo riuscì uno di quei prodigii che gli uomini non evano mai visti, su selice in tutto suorchè nella mo-Conobbe le sregolatezze di lei che gli disonora a la casa, ma rinchiuse il dispiacere nell'animo, cortando anche qui l'oblio e il perdono all'eccesso divinizzò la moglie infedele, istituì per essa pub-D I = ci giuochi, le consacrò flamini e statue. d'oro e ergento (1), e fu dolentissimo della sua morte dopo quale scrisse che gli sarebbe stato più caro vivere essa negli scogli di Giaro che senz'essa nel pa-122 zo imperiale (2). I costumi di lei passarono, di molto Pessiorati, alla sua figlia detta Faustina minore, modi Marco Aurelio, con la quale non valsero nulla molte cure del padre per l'educazione dei figli; che riuscirono efficacissime verso Marco Aurelio enuto, come dicemmo, figlio adottivo del principe, a continua nello studio endere felici gli uomini, colla virtù e colla sapienza.

Per lui l'impero tornò agli Spagnuoli. Era della iglia degli Annii originaria della Betica d'onde traitasi a Roma si era nobilitata colle grandi magiture. Egli nacque a Roma sul Celio. Dapprima si
mò Vero col nome dell'avo, e fino dalla fanciula fu caro ad Adriano che ammirandone la schietta
il cle lo chiamava Annio Verissimo. Più tardi quando
adottato dal Pio prese il nome di Marco Aurelio Antono. Di buon'ora studiò lettere greche e latine; ebbe

<sup>(1)</sup> Capitolino 6.

<sup>(2)</sup> Frontone I, 4.

particolari maestri di leggi, di matemetiche, di disegno, di danza, di musica. Nelle lettere di Frontone si vede quanta cura ponesse questi a farlo un oratore perfetto, e come il principe alle gravi cure congiungesse sempre gli ameni studi, come attendesse alle parole e allo stile, come corresse dietro alla vecchia moneta, come facesse estratti di libri antichi e fosse tutto nel legger Gracco, Ennio, Scipione e Catone, e come amasse teneramente il maestro che gli insegnava tutti i partiti oratorii (1). Ma la filosofia fu il suo grande amore, e da essa cercò con incredibile studio ciò che giova a governare e a rendere onesta la vita. A 12 anni mise in pratica le austerità degli stoici e ne ebbe la salute alterata. Pure dei filosofi non prese l'arrogante ispidezza: si serbò grazioso con tutti, virtuoso con gentilezza, verecondo senza timidità, grave senza tristezza. I suoi maestri onorò vivi e morti, li inalzò alle dignità, ne conservava i ritratti in oro con quelli dei Lari, e sulle loro tombe offriva vittime e fiori. Principali tra essisfurono Erode Attico per l'eloquenza greca, Còrnelio Frontone per la latina, un Alessandro grammatico greco, un altro Alessandro platonico, e i filosofistoici Apollonio di Calcide, Sesto di Cheronea nipote di Plutarco, Claudio Massimo, Cinna Catullo, e Giunio Rustico gran maestro di quelle dottrine, per amore delle quali fu messo a parte di tutti i pubblici e privati consigli (2). Da essi fu educato alle virtù morali e civili, e nei Ricordi disse degli insegnamenti di cui andava debitore a ciascuno. Di sopra vedemmo le virtù che egli confessava di avere appreso da Antonino Pio. De-

<sup>(1)</sup> Frontone I, 110, 118, 134, 204, 208, 241; II, 16, 64, 70, 108, 138.

<sup>(2)</sup> Capitolino, M. Auretio 1-4.

gli altri parenti e maestri egli aggiunge le cose seguenti. « Dal mio avolo Vero imparai la gentilezza del costume e il non adirarmi. Dalla fama e dalla memoria del mio genitore lo esser verecondo e forte. Dalla madre l'esser pio; il donar volentieri, l'astenermi non sol dal fare il male, ma anche dal venirne in pensiero. Ancora l'esser frugale nel vitto, e alienissimo dalle usanze dei ricchi. Dal mio bisavolo il non essere andato alle pubbliche scuole; l'avere avuto dei buoni maestri per casa, e il conoscere che in siffatte cose non si vuol guardare alla spesa. Dal mio aio il non aver parteggiato per gli aurighi del circo; il reggere alla fatica; l'aver bisogno di poco; il saper fare da me; il non intromettermi nelle faccende altrui, il non porger facilmente orecchio ai delatori. Da Diogneto (1) il non occuparmi d'inezie, il non dar fede a ciò che i maghi e i sattucchieri dicono intorno alle malie, allo scongiurare gli spiriti e altre cose di tal fatta... il patire che altri mi parli francamente; l'essermi dato alla filosofia; l'avere udito primieramente Bacchio, poi Tandaride, e Marciano; l'avere scritto dialoghi da ramazzo.... – Da Rustico l'esser venuto in pensiero che i miei costumi avean bisogno di correzione e di coltura; il non essermi sviato dietro ad un'ambizione i, sofista, o scrivendo su materie speculative, o de-Clamando orazioncelle esortatorie, o facendo, per dar rell'occhio altrui, l'uomo austero e benefico; e lo avere ⇒bbandonato la rettorica e la poetica e il bel favellare; e il non passeggiare togato per casa, e altre tali cose; e lo scriver le lettere semplicemente e natural-

<sup>(1)</sup> Era filosofo e pittore. Operam pingendo sub magistro Diogneto dedit. Capitolino 4.

mente, come quella che egli sorisse de Sinuessa a mia madre; e il non serbar rancore verso le persone che si son meco adirate e m' hanno offeso, e rappacificarmi volentieri con loro tosto che elle si voglion ricredere; e il leggere con attenzione, e non contentarmi di capire così all'ingrosso; nè assentire troppo di leggieri a quel che i circostanti dicono, e lo avere avuto contezza dei ricordi di Epitetto, ch'egli mi donò di suo proprio moto. — Da Apollonio la libertà dell'animo e la fermezza nel proposito senza dar mai nulla al caso; il non guardare ad altro mai, nè anche per poco, che alla ragione; lo esser sempre uguale, nei sommi dolori, nella perdita del figlio, nelle lunghe malattie; l'aver veduto ad evidenza, nel vivo esempio di lui, siccome può la stessa persona essere gagliardissima ad un' ora e rimessa.... e lo avere imparato come convenga ricevere quelli che il volgo chiama benefizi dagli amici ... - Da Sesto l'amorevolezza, e l'esempio del governare da buon padre una casa; e il concetto di vivere secondo natura; e la gravità non affettata; e lo indagare con sollecitudine quello di che gli amici hanno uopo; e il sopportare gl'ignoranti.... e il sapersi adattare a tutti per modo che il conversare con esso lui era più dolce cosa che l'adulare di chiechessia, ed era egli nondimeno in quello stesso punto ed appo quelle stesse persone in venerazione grandissima; e la chiarezza di mente e la sagacità con comtrovava ed ordinava le verità filosofiche necessarie al vita; e il non aver dato indizio di collera nè d'alt passione, ma essere stato ad un ora il più impassibilità uomo e il più tenero; e il dir volentieri bene d'altrui senza menar rumore per ciò; e la molta dottrina serza che paresse. - Da Alessandro grammatico, il non is

dare; e il non riprendere ingiuriosamente chi faccia un barbarismo o un solecismo o un cattivo accozzamento di suoni, parlando; ma profferire destramente ciò che quegli avrebbe voluto dire, per modo di risposta e di conferma, o come volendo esaminar con esso la cosa, non già la parola, o per qualsivoglia altro modo di susgerimento indiretto, garbatamente. - Da Frontone; quanta invidia, quanta malizia, quanta simulazione sia nella tirannide. E siccome questi da noi chiamati patrizii son cattivi padri anzi che no. — Da Alessandro platonico, il non dir sovente nè senza, necessità a nessuno, nè scriver per lettera, ch'io sono occupato, n contrarre l'abito di disimpegnarmi in tal modo dei doveri verso le persone con le quali io vivo, alleganper iscusa le faccende. — Da mio fratello Severo, l' affezione ai domestici; l'amor del vero e del giusto; avere, per mezzo di lui, avuto contezza di Trasea, d' Elvidio, di Catone, di Dione, di Bruto, ed essere venuto in pensiero d'un reggimento civile dove la leg-**5e** sia una per tutti e pari i diritti di ciascheduno, e di governo regio che sovra ogni altra cosa tenga conto della libertà dei governati. Ancora, quel suo tenor costante ed uniforme nel culto della filosofia; e beneficenza, e il far parte altrui volentieri e senza risparmio delle proprie sostanze; e lo sperar bene; e ever fede nell'amicizia degli amici; e quel suo non in agersi con le persone quando disapprovava alcuna cosa in loro; e il non aver mai avuto bisogno gli ami-Ci di lui di andare indovinando che cosa egli volesse on volesse, sendo l'animo di lui sempre aperto. — Massimo, il contener se medesimo, e non lasciarsi an are in nulla malgrado suo; e quella temperatezza di costume, soave ad un tempo e dignitoso; e lo eseguir prontamente e senza querimonia qualunque cosagli accadesse di dover fare; e la credenza che tutti avevano di lui, ch'egli pensasse tutto che diceva e facesse a fin di bene tutto che faceva; e il non istupir di nulla, non isgomentarsi di nulla, non esser mai nè frettoloso, nè tardo, nè imbarazzato, nè sfiduciato, nè infingardo, nè ripentito del consiglio preso, nè sospettoso; e il beneficare e il perdonar volentieri, e lo esser veritiero, e il parer piuttosto uomo per natura incontaminato che non per arte emendato; e siccome nessuno fu mai che o si credesse dispregiato da lui; o ardisse riputar sè migliore di lui; e quel suo piacevoleggiare a proposito (1).

Educato fra questi studi e natrito di questi pensieri il giovane filosofo dall'adozione imperiale ebbe più
spavento che gioia, perchè la sua mente vedeva chiaro
i mali che porta seco l'esercizio del supremo potere.
Ma presso alla grandezza non mutò modi, e fu parco
come nella casa privata, e studiò di raggiungere l'ideale che aveva nell'animo, e i suoi detti e fatti e pensieri conformò alle massime del padre adottivo al quale
prestava ufficii affettuosissimi (2). Questi dopo la morte
di Adriano gli offrì in moglie la sua figlia Faustina, ma
egli rispose volerci pensare, e non la sposò che più
tardi. Dopo queste nozze ebbe la potestà tribunizia, e
altri ufficii d'autorità e di onoranza e crebbe nell'affetto e nella stima del Pio così che questi non fece
mai nulla senza averne consiglio con lui (3).

Alla morte del Pio, il senato lo gridò imperatore, ed egli divise subito il comando con Lucio Vero suo

<sup>(1)</sup> Marco Aurelio, Ricordi I, 1-15.

<sup>(2)</sup> Frontone II, 60.

<sup>(3)</sup> Capitolino, M. Aurel. 4-6.

gli sposò la figliuola Lucilla, e in occasione di quelle nozze fece doni e larghezze alle figlie dei cittadini. Era a Roma il primo esempio di due imperatori governanti con pari autorità. Ma questa divisione
può aver lode di generosa virtù, fu politicamente
può aver lode di generosa virtù, fu politicamente
moralmente un errore, perchè Lucio Vero era uomo
brutto d'ogni vizio, e solamente buono a fare scandali,
a dare impacci, quantunque nel fatto Marco Aurelio
rimanesse il solo imperante, e l'altro non pigliasse
della potenza che la licenza ad ogni sorta di vituperi.

Primi atti dei nnovi signori furono i giuochi e i funciali solenni in onore del padre di cui l'uno e l'altro dissero le lodi dai rostri. Accrebbero le largizioni, e a ogni pretoriano promisero 20 mila sesterzi. E il nuovo regno cominciò lietamente: il popolo era allegro doni, la pace durava ai confini, e Marco Aurelio continuava a cercare dai filosofi la verità e il modo di acquistarsi il pubblico affetto. E presto ebbe occasione esercitare la sua virtù nel soccorrere ai pubblici mali, per chè una grande inondazione rovinò case, uccise animali i e portò carestia. A queste sciagure aggiungevasi anche il fratello insultava al pubblico dolore con crapute e dissolutezze di ogni sorte. Poi venne la guerra.

Si agitavano i Barbari in Germania e in Britannia.

Vologese re dei Parti che aveva fatto apparecchi guerchi fino dall'ultimo regno, passò l'Eufrate, trucidò legione col duce Severiano fidente nella vittoria promessagli per oracolo dall'impostore Alessandro; e in vasa con gran terrore la Siria, ne cacciò il governatore romano (1).

<sup>1)</sup> Dione Cassio LXXI. 2; Capitolino 8. Luciano, Pseudomantis 27,

Due legati andarono a frenare i moti di German e Britannia. Contro i Parti Marco Aurelio d'accordo c senato inviò Lucio Vero, per trarlo dalla mollezza per liberare la città dallo scandalo della sua sconcia vita, colla speranza fors' anche che le faccende lo scuotessero: e gli dette per legato Avidio Cassio duce forte e sapiente, e rigido osservatore della disciplina antica. Ma nulla facevano a Vero gli esempi. Il suo viaggio fu un seguito di oscene orgie. Toltosi agli sguardi del fratello si tuffò più che mai nei piaceri. Attese a musiche in Corinto e in Atene, passeggiò voluttuosamente la Grecia e le marine dell'Asia Minore. Passava in delizie gli inverni a Laodicea, e le estati ad Antiochia e a Dafne, luogo infame per turpi costumi, ed era sempre nel giuoco, nel vino, in amori di giovani, fra meretrici, e commedianti, e buffoni, intento soprattutto a curarsi la bionda chioma (1). Per buona ventura Avidio Cassio con la sua severa vigilanza e prodezza teneva in dovere gli eserciti e faceva testa ai nemici. Questo fiero uomo disceso dai Cassii antichi perparte di madre sognava le virtù di altri tempi, aspirando ad essere un nuovo Mario. Portò rigore crudele nei campi che per lui videro nuovi supplizii. I soldati rei di furto metteva in croce, o bruciava o affogava nel fumo: alcuni incatenati insieme a diecine e gettati nel mare o nei fiumi: ai disertori tagliate mani e gambe, perchè più della morte gli pareva efficace l'esempio della sciagura vivente. Quando comandò sul Danubio fece porre in croce una schiera di ausiliari corsi a combattere senza suo ordine, quantunque avessero ucciso tre mila Sarmati e riportato ricca preda. E poichè

<sup>(1)</sup> Capitolino, M. Aurel. 8; Ver. 4, 6, 7.

per l'immane atto si levò a sedizione il campo, egli si avanzò intrepido in mezzo ai furenti gridando: Percuotetemi se ne avete l'ardire, e alla indisciplina aggiungete il delitto. E quelli a tanto ardimento quietaronsi e lo temerono perchè non aveva temuto (1).

Con questi modi fimesse la disciplina anche tra le molli legioni di Siria, e resele atte alla guerra, corse contro Vologese, lo sconfisse, lo volse in fuga, passò l'Eufrate, corse la Mesopotamia, penetrò nell'interno dell'Asia; e distrutta al nemico la reggia di Ctesifonte e arsa Seleucia sul Tigri, tornò in Siria con l'esercito scemato per fame e per malattie, ma vincitore (2). Altri valenti duci gli dettero mano nei luoghi vicini (3) e anche in Armenia la guerra fu governata felicemente da Stazio Prisco, e da Marzio Vero, e si compì colla presa di Artassata (4), e dopo quattro anni di correrie e di battaglie fu stabilita coi Parti una pace di cui non si conoscono le condizioni.

Vero, quantunque avesse atteso solamente a delizie, senza niun pensiero di armi fu lodato come grande uomo di guerra dal suo maestro Frontone che, chiamandolo restitutore della corrotta disciplina, ne celebrò la militare sapienza e lo disse uomo forte e prode e glosioso guerriero, e raccoglieva memorie per iscrivere la storia di questo eroe che di ciò lo pregava colle sue lettere (5). Egli fu gridato tre volte imperatore dall' esercito, e prese i nomi di Armenico, Partico e Medico, i

<sup>(1)</sup> Gallicano, Cassio 3, 4; Frontone II, 244.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXXI, 3.

<sup>(3)</sup> Renier, Mèlanges d'Epigraphie p. 123; Grutero 493, 1; Borghe-si, Annal. de l'Institut arch. de Rome, 1852, pag. 36 etc.

<sup>(4)</sup> Capitolino, M. Aurel. 9.

<sup>(5)</sup> Frontone, Epist. II, 178, 182, 184, 190, 196, 202, 218.

quali furono dati anche a Marco Aurelio che dapprima gli rifiutò, quantunque avesse da lungi provveduto a tutti i bisogni della guerra. Il senato decretò loro anche il titolo di padri della patria, e il trionfo, e trionfarono ambedue sul medesimo carro (1).

Vero conduceva seco dall'Asia non re captivi, come gli antichi, ma trofei degni di lui, istrioni, suonatori di flauto, prestigiatori e buffoni stati suo sollazzo nel campo e colmati di onori (2). Portò seco anche un' orribile pestilenza che presa dall' esercito nelle terre dell'Asia, venne con esso per le altre provincie e desolò Roma e tutta Italia, d'onde passò in Germania e nelle Gallie. A Roma morirono le genti a migliaia, volgo e patrizii, poveri e ricchi, e il governo dovè pigliarsi la cura di seppellire le vittime che pel gran numero giacevano abbandonate da amici e parenti. Marc' Aurelio non risparmiò niuna cura che servisse di alleviamento alla grande calamità, e ad evitar mali maggiori fece leggi rigorosissime sulle sepolture (3), mentre il fratello indifferente in mezzo alla strage del morbo continuava la sua sozza vita, spendendo incredibili somme in feste e bagordi. Emulò nei vizii Caligola, Nerone e Vitellio, mutò la reggia in taverna, passava le notti a ubriacarsi, a giuocare a dadi, a correre le vie con turpi compagni, ad attaccar brighe per bettole e lupanari (4). Nella sua sontuosissima villa di Etruria colla solita compagnia d'istrioni, cinedi e vituperosi liberti dava fondo all'eredità di Antonino. Spese sei milioni di sesterzi in un con-

<sup>(1)</sup> Capitolino, M. Aurel. 12; Ver. 8,

<sup>(2)</sup> Capitolino, Ver. loc. cit.; Frontone II, 220.

<sup>(3)</sup> Capitolino, M. Aurel. 13; Orosio VII, 14.

<sup>(4)</sup> Capitolino, Ver. 4.

vito di soli dodici commensali a cui tra le altre cose donò i ricchi vasellami usati alla mensa, e i servi e le carrozze e i cavalli destinati a ricondurli in città (1). Un dì invitò anche il fratello, e Marc'Aurelio restò cinque giorni in questo luogo d'infamia attendendo assiduamente agli affari, e sperando di farlo vergognare colla lezione dell'esempio. Inutile era ogni dimostrazione di tal fatta, e questa troppa indulgenza del filosofo fu con ragione accusata di debolezza. Ma quantunque Marc'Aurelio gemesse di questo solamente in segreto e dissimulasse, alla fine la soverchia contrariedà di costumi minacciava di sciogliere ogni legame, e di portare ad aperta inimicizia, se la morte non fosse venuta a toglier gli scandali.

Poco appresso scoppiò fierissima guerra mossa dalle nazioni germaniche che, spinte da altre tribù più lontane, irrompevano passato il Danubio, sulle terre dell' impero. Vennero in campo Marcomanni, Vittovali, Jazigi, Quadi, e altri molti, e la guerra di cui abbiamo scarsi e confusi ricordi durò grave molti anni sul Danubio e in Pannonia. L'impero e l'Italia erano a gran pericolo perchè i nemici, mossi alla volta di Roma, avevano raggiunta Aquileia. Quindi grandissimo il terrore per Lutta Italia. Marc' Aurelio per calmare gli animi fece espiazioni e sacrificii e preghiere, e cerimonie di ogni sorte (2): poscia corse al riparo, e condusse seco il Fratello per non lasciarlo in Roma più libero nelle sue orgie. Passate le Alpi, Vero attese agli usati piaceri; ma l'altro provvide sì energicamente alla guerra che in breve surono liberati i confini, e i barbari respinti

<sup>(1)</sup> Capitolino, Ver. 5

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXXI, 3; Capitolino, M. Aurel. 13, 14.

mandarono messaggi a chieder mercè. Marco Aurelio la stimava finzione, ed era d'avviso di spinger la guerra più avanti, ma perchè Vero era stanço dei campi, e sospirava ai piaceri della città, afforzate le frontiere, e provveduto alla difesa dell'Illirico e dell'Italia, i due imperatori mossero alla volta di Roma. Giunti presso ad Altino, Vero morì in tre giorni di colpo apoplettico. Andò voce che egli avesse meditato di uccidere il fratello per pigliar solo l'impero, e che questi avvisatone lo prevenisse facendogli dare il veleno. Ma non vi è prova nè probabilità di questo come delle voci corse che alla morte avessero parte Faustina e Lucilla, suocera e moglie di Vero. La causa vera erano stati i grandi stravizii. Marc' Aurelio pose l'indegno fratéllo nel mausoleo di Adriano, lo dichiarò Dio, gli diè templi e sacerdoti, e istituì feste molte in suo onore (1).

i

0

--- 5

6

-(

. <

16

0

**--- 5** 

Ĺi

- <

9

9:

--- £-

ī

Dopo le quali cose rimasto solo padrone di tutto, potè senza impacci attender meglio al governo del mondo, e fece le leggi e i provvedimenti che resero venerando il suo nome. Fu diligentissimo a render giustizia, e a questo fine provvide di nuovi magistrati l'Italia che era sua cura sollecita, e desiderava si popolasse di illibata gioventù (2). Anche in mezzo alle guerre passava i giorni e le notti a esaminare da se stesso le cause: le pene delle leggi alleviava, quantunque fosse inesorabile contro i convinti di grandi delitti. Di molte cose dette il giudizio al senato, si mostrò in ogni faccenda di guerra e di pace deferentissimo ad esso, e lo richiamò a dignità come in libero stato. Inter veniva alla curia con grande assiduità. A molti

<sup>(1)</sup> Capitolino, M. Aurel. 14, 15, 20; Ver. 9, 10, 11.

<sup>(2)</sup> Frontone II, 130.

dei senatori assidò nuovi ussicii e giudizii, per sarli più autorevoli. Ripeteva sovente: È più giusto ch' io segua il consiglio di tanti e tali amici, che tanti e tali amici la volontà di me solo (1).

Anch' egli tenne con sè i più valenti giureconsulti per aver lume ed aiuto a render migliori le leggi. Fece ordini per riformare i costumi rilassati delle matrone romane e dei giovani nobili, tolse via i bagni comuni ai due sessi, frenò la licenza teatrale e la ferocia del circo. Sul che merita ricordo un provvedimento di umanità che poscia si convertì in uso costante. Caduto in teatro un funambolo egli ordinò di porre una materassa sotto alle corde per impedire che le cadute fossero mortali: al che in appresso fu sostituita una rete distesa. Con altri ordini mise termine alle calunnie dei delatori, e non tenne conto delle accuse dirette ad impinguare il fisco. Istituì il pretore tutelare a patrocinio degli orfani. Regolò meglio le iscrizioni dei nuovi nati nello stato civile; e nelle provincie stabilì conservatori degli atti di nascita affinchè i sudditi nel caso di contese in materia di libertà civile potessero trovare facilmente i loro titoli. Afforzò la legge delle affrancazioni; aggiunse nuove disposizioni a quella sulla ventesima delle eredità, e provvide alle tutele dei liberti, alle frodi dei testamenti, e alle successioni dei figli negli averi materni (2).

Cure grandi per ordinare i pubblici alimenti e l'annona. Alle città d'Italia in tempi di carestia fece doni di grano sulle provvisioni di Roma. Alle provincie

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXI, 6; Capitolino, M. Aurel. 22; 24: Frontone, Epist. I, 330; II, 90.

<sup>(2)</sup> Capitolino, M. Aurel. 11, 12, 23; Aurelio Vittore, De Caes. 16; Frontone I, 154.

fu benignissimo; soccorse ai bisogni di molte città, le ristorò dei danni patiti, e all'occorrenza le dispensò dai tributi; frenò gli abusi delle esazioni, allargò da ogni parte la cittadinanza romana, e luoghi esausti, come le Spagne, rifornì di colonie. Coll'editto provinciale sottomise tutti i sudditi a una medesima legge, e, tolto via l'arbitrio, coll'unità dell'amministrazione studiò di compiere l'unità dell'impero, e di ridurre a fatto la sua idea di un reggimento civile dove la legge fosse una per tutti, e pari i diritti dei cittadini. E dell'avere raggiunta la vagheggiata unità lo lodò il greco Aristide dicendo che al tempo suo non vi erano più stranieri, che gli onori si davano ai più meritevoli senza guardare alla patria, e che l'amministrazione dell'universo era come quella di una sola casa (1).

Marc Aurelio era tutto in questi pensieri di rendere gli uomini felici con dolce, e saggio e giusto governo, ma i barbari tornarono presto a toglierlo dalle predilette sue cure, e lo tirarono a guerra lunga e difficibissima. Marcomanni, Sarmati, Vandali, Quadi, Svevi, Ermunduri, Rossolani, Narisci, Alani, Bastarni e altregenti feroci correndo di nuovo alla volta d'Italia batterono i presidii romani, invasero tutti i confini del l'impero dalla Pannonia alle Gallie, e giunsero comprima fin sotto Aquileia. Per colmo di sciagura continuava ancora la pestilenza, e mancavano gli uomini. i. Bisognò ricorrere a straordinarii partiti, e furono, compreti i in soldati i ladroni di Dalmazia e Dardania, e comprati aiuti germanici contro i Germani. Anche l'era

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXI, 32; Aurelio Vittore, loc. cit.; Capitoline M. Aurel. 9-11, 17, 23; Aristide, Orat. in Rom,; Frontone I, 152.

rio era vuoto, e l'imperatore per non mettere nuove gravezze vendè all'incanto nel fôro di Traiano gli ornamenti imperiali, i ricchi vasellami, le vesti preziose di sua moglie, e le gemme trovate nel tesoro segreto d'Adriano. E provveduto del bisognevole volò contro al nemico e lo respinse oltre i confini; ma continuando il pericolo, su costretto a rimanere più anni in Pannonia. Confusi e oscurissimi sono anche i fatti di questa guerra in cui con Marc' Aurelio combatterono Pompeiano divenuto marito di Lucilla vedova di Vero, e Basseo e Vindice, e quel Pertinace che poi giunse per breve all'impero. I Barbari coi quali combattevano fortemente anche le donne messero più volte a pericolo le legioni, vinsero battaglie, e uccisero Vindice. Si narrano anche portenti. Un di i Romani messi in mezzo dai Quadi erano a pericolo estremo, rifiniti dalle fatiche, dall'ardore del sole, e dalla sete: quando, dice Dione, molte nubi raccoltesi repentinamente si sciolsero in grandissima pioggia che rese vigore agli affranti, mentre dall'altro canto grandine e fulmini piovendo sui barbari li misero in dispersione. Fu stimato un prodigio del cielo, da una parte attribuito ad incanti di maghi, o alla protezione di Giove Pluvioso, o alla virtù dell'imperatore, mentre i Cristiani lo dissero miracolo ottenuto per le preghiere della legione melitina o fulminante composta di soli seguaci di Cristo. Il fatto d'una pioggia è rappresentato anche nella colonna Antonina tra i bassi rilievi che portano istoriate le guerre di Marc' Aurelio in Germania. Vi si vede un Giove Pluvioso dalla cui lunga barba scorre acqua, cinto di fulmini che colpiscono e disperdono gli stupefatti soldati (1).

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXI, 9. 10; Capitolino, M. Aurel. 24; Claudiano,

Dopo fu continuata più gagliardamente la guerra: superate genti ferocissime, e strette a chieder pace che alla fine fu conclusa a condizione che i barbari si tenessero sei miglia oltre il Danubio, e restituissero i prigioni che fu detto sommare a 100 mila, cifra che posta per vera mostrerebbe la grandezza dei pericoli corsi dalle legioni, e darebbe più merito al duce che riuscì a vincere anche dopo queste perdite enormi. Egli fu gridato imperatore per la settima volta, e appellato germanico, e poscia trionfò col suo figlio Commodo già ornato del titolo di Cesare. Faustina ebbe il nome nuovo di madre delle milizie. Dopo la vittoria il principe, continuando nel suo benigno costume, rese ai provinciali la preda perchè si ripartisse a risarcimento dei danni sofferti, tra gli abitatori dei luoghi ov' era stata la guerra. Pose colonie di Germani sulle terre dell'impero, e alcune fece stanziare anche in Italia (1). Aveva anche in animo di ridurre a provincia i paesi dei Marcomanni e de' Sarmati, ma dovette lasciare incompiuto questo disegno, perchè più gravi necessità lo chiamavano altrove.

Ī

Ī.

0

0

I moti scoppiati nelle Gallie, nelle Spagne e in Egitto furono di leggieri composti (2): ma grave pericolo parve minacciarsi dalla sedizione di Avidio Cassio in oriente.

Era quel siero vincitore dei Parti da noi ricordato di sopra. Posto al governo delle provincie orientali inalzò l'animo al grado supremo di cui gli era venuto il pensiero da lunga pezza; perocchè narrano che sino

De sexto consulat. Honorii vers. 340; Eusebio, Hist. Eccles. V, 5; Orosio VII, 15; Tertulliano, Apolog. 5.

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXI, 3 ec.; Capitolino 17, 20-24.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXXI, 4; Capitolino 2.

da giovinetto cospirasse per toglier l'impero ad Antonino Pio. Più tardi saceva voti perchè gli Dei savorissero la buona parte, e si augurava di rendere alla Repubblica l'autorità antica. Lucio Vero quando lo ebbe per suo legato si accorse di questi disegni, e di Siria scrisse i suoi sospetti al fratello chiedendo che Cassio fosse guardato. Fra gli altri lamenti scriveva: « Ogni cosa nostra gli spiace, si procaccia aiuti potenti, mette in ridicolo il nostro amore alle lettere, te chiama vecchia filosofessa, me uomo rotto a lussurie. Vedi qual partito sia da pigliare per togliere te e i tuoi dal pericolo che vi ha nel tenere a capo degli eserciti gente siffatta cui i soldati portano tanto amore. » Marc'Aurelio rispose con singolare tranquillità ricordando che niun principe uccise mai il suo successore; che se gli Dei avevano destinato Cassio all'impero non sarebbe possibile torlo di mezzo, e che se non doveva regnare precipiterebbe da se stesso senza bisogno di usareli crudeltà. Disse non potersi trattare da colpevole un vomo da nessuno accusato, e caro ai soldati: avver-Lendo anche che nelle cause di maestà passano per vittime quelli stessi di cui è meglio provata la colpa, e che misera, come diceva Adriano, è la condizione de' principi che niuno crede mai minacciati se non quando sono spenti. Onde, concludeva, lasciamo in pace Cassio duce buono, severo e forte e sì necessario allo Stato. Quanto a'miei figli alla cui sicurezza vorresti che io provvedessi colla morte di lui, periscano essi se Cassio meriterà di essere amato di più, e se tornerà utile alla Repubblica che egli viva piuttosto che i figli di Marco Aurelio (1).

<sup>(1)</sup> Gallicano, Cassio 1, 2.

Quindi Cassio rimase libero a ordire sue trame. Divenuto chiaro per le imprese di Armenia, di Arabia e di Egitto, e rimasto al governo delle legioni d'Oriente, ebbe modo a preparare la rivolta. Per meglio riuscire fece correr voce che Marc'Aurelio fosse morto, o usò a suo profitto di un grido sparso da altri, e pose tra gli Dei il supposto defunto, e in Antiochia fece dai soldati gridare imperatore se stesso. A quel grido risposero i suoi partigiani in Egitto, in Cilicia, in Giudea: fu riconosciuto da più re forestieri, e fece subito atti da imperatore, e in una lettera scritta al suo genero dichiarò che si era posto a quell'impresa per rimettere in vigore la severa disciplina degli avi, per liberar l'impero dalle violenze dei ricchi e degli avidi di ricchezza: e riconoscendo che Marc' Aurelio era un ottimo uomo, lo rimproverava che per ambizione di clemenza lasciasse viver tali di cui egli stesso condannava la vita; gli rinfacciava di star filosofando e discutendo sulla natura dell'anima e sull'onesto e sul giusto quando bisognava pensare allo Stato e infierire coi supplizi contro i proconsoli intesi solo ad arricchirsi e a godere (1).

0

9

9

**6** 

**6** 

A Roma questa novella fece spavento. Dicevasi che l'usurpatore verrebbe a metter tutto a saccheggio: e il senato confiscò i suoi averi e lo pose fuori della legge (2). In Pannonia Marc' Aurelio appena conclusa la pace coi barbari dette tranquillamente ai soldati le le notizie di Siria dicendo che gli doleva soltanto di esser tratto alla guerra civile, e da uomo cui aveva dato tante prove di affetto, e cui cederebbe di buon grado anche l'impero se così piacesse agli Dei, al senato,

<sup>(1)</sup> Gallicano, Cassio 14.

<sup>(2)</sup> Gallicano, loc. cit. 7.

ai soldati e al popolo. Quindi mandato avanti Pertinace colle prime schiere, mosse egli stesso a quietare la rivolta conducendo seco la moglie Faustina, e Commodo e gli altri figliuoli. Ma prima di giungere in Siria seppe per via che Albino governatore di Bitinia aveva arrestato la defezione degli eserciti, e che Cassio era stato vinto e ucciso. Allora dolente del sangue già sparso, e dell'aver perduta l'occasione ad esser clemente al nemico, volse ogni opera ad impedire che fosse incrudelito contro i complici. Belle e umanissime furono le parole con cui scongiurava il senato a non uccider nessuno, a richiamare i banditi, a render loro gli averi, a salvare e assicurare la innocente famiglia di Cassio, e a cessare da ogni vendetta. E fu fatto come egli chiedeva. Bruciate, senza aprirle, le lettere rivelanti i fau-Cori di Cassio; salvata la vita ai soldati che più erano intinti nella congiura; perdonato alle città e alle provincie più favorevoli alla sommossa: e con esempio più singolare che raro in una causa di ribellione perirono solamente i portati via dal primo tumulto: e i tribunali non sparsero sangue (1).

Dopo Març' Aurelio percorse la Siria, la Giudea e l'Egitto ed ebbe ambascerie e onori dai Parti e dalle altre genti orientali. In ogni luogo i popoli lodavansi della umanità e della munificenza del principe ammirato come cittadino e filosofo. Soli i Giudei non furono contenti di lui come egli non fu contento di essi, perchè travagliato dalle incessanti sedizioni, gridò, uscendo dalla sua naturale mansuetudine, che essi erano più turbolenti dei barbari.

<sup>(1)</sup> Capitolino, M. Aurel. 24, 25; Gallicano, Cassio 13; Dione Cassio LXXI, 22-28.

Ordinato l'Oriente venne ad Atene ove a mostrare la sua innocenza nei fatti passati, entrò nel sacrario di Cerere, e si fece iniziare ai misteri di Eleusi. Alla città dette privilegi ed onori, ed ivi stabilì grossi stipendii annuali ai maestri di filosofia (1).

Poi s'imbarcò pel ritorno, e giunto a Brindisi prese la toga e la fece pigliare ai soldati, non permettendo mai che essi portassero, in Italia, il sago di guerra. A Roma feste e trionfi e maravigliosi spettacoli, e larghe distribuzioni alle milizie e al popolo. Ogni cittadino ebbe otto monete d'oro in memoria degli anni che era durata la guerra. Di più l'imperatore condonò tutti i debiti che i cittadini e i sudditi avevano coll'erario e col fisco. Continuò pure nelle riforme civili, e quindi erano lietissimi tutti (2).

i J

O i

i Ed

Ma presto egli dovè di nuovo lasciar la città per correre contro i barbari tornati a infuriare e a minacciare in riva al Danubio, non curanti dei luogotenenti posti ivi a guardia. Chiese, con modestia civilissima e e nuova, permissione al senato di usare per la guerra la pecunia dell' erario, dicendo che essa, come ogni altra cosa, era del pubblico, non del principe, e che perciò non poteva usarsi senza licenza del pubblico. Poscia vibrò l'asta di Marte, prese gli augurii, e particoli insieme con Commodo già investito della potestà tribunizia. Ebbe a sostenere forti travagli dai barbari, ma alla fine li ruppe di nuovo in una grande battaglia, dopo la quale avrebbe ridotto a provincia il paese nemico, se la morte non sopravveniva a troncargli ogni disegno. Vinto dalle fatiche cadde infermo a Vindobona

<sup>(1)</sup> Capitolino 25-27; Dione Cassio LXXI, 31, 32.

<sup>(2)</sup> Capitolino 37; Dione Cassio LXXI, 32.

(Vienna) o a Sirmio, e in breve morì d'inedia, o di veleno ministratogli, secondo Dione, dai medici intenti a far piacere all'iniquo figliuolo. Prima di spirare raccomandò a questo di provvedere all'impero, e al paterno e al proprio onore compiendo la guerra: e Commodo gli rispose brutalmente che dopo morte non si comanda. Finì all'età di 61 anno dopo 18 di regno, pianto dai soldati, dal senato e dal popolo che lo avevano amato come padre e fratello e figliuolo, e concordemente lo dichiararono Dio con tempio e sacerdoti, e gli posero una statua d'oro nella curia. Fu tenuto come sacrilegio il non averne in casa l'imagine; e i suoi ritratti come quelli del Pio vedevansi anche su tutte le tavole dei cambiatori, in ogni bottega, a ogni finestra, dipinti o grossolanamente modellati in argilla e scolpiti (1): e questo culto durava anche un secolo dopo, e le statue di Marco Aurelio si vedevano tra quelle dei Penati e dei Numi (2). Onde è che anche oggi molti sono i ritratti che si hanno di lui. E solenne monumento rimane a Roma la colonna Antonina inalzatagli a onore delle sue vittorie sui barbari, nei bassirilievi della quale si vedono raffigurate le varie vicende di quelle guerre difficilissime. La colonna, di marmo lunense, come la Traiana, è ad essa inferiore nello stile e nella espressione delle figure. A suo onore sorse anche un arco trionfale sulla via Flaminia, del quale non restano oggi che alcuni bassirilievi nel Palazzo dei Conservatori sul Campidoglio (3): come monumento nobilissimo di lui dura sulla piazza

<sup>(1)</sup> Frontone I, 264.

<sup>(2)</sup> Capitolino 18, 19, 27, 28; Dione Cassio LXXI, 31, 34

<sup>(3)</sup> Nibby, Roma antica 1, 471; 11, 635.

Capitolina la sua statua equestre che è una egregia opera dell'antica arte fusoria.

Gli scrittori sono concordi nel celebrare quest'uomo che prima d'ogni altro fece una divinità della Beneficenza inalzandole un tempio sul Campidoglio (1), e le rese culto vero mostrandosi benefico in ogni occasione. Fu lodato come il migliore degli imperanti, buono per indole, virtuoso per sentimento, saviamente temperato, superiore a tutti i principi per la santità dei costumi. Era d'animo forte, costante, imperturbabile: non fu visto mai mutar sembiante nè per timore nè per letizia. Guerriero forte e destro stette come antemurale alle pubbliche calamità, e impedì che l'impero andasse a fondo con rovinosa caduta. Esercitò il su----premo potere con modesta sapienza, schietto, cortese, \_\_\_, generoso, temperatissimo come magistrato di città li--- ibera. Fu caro a tutti per gli allettamenti dei suoi modi, ..., del suo aspetto, della sua voce, del suo ingegno, della a sua eloquenza (2). Solo tra i principi onorò egli vera----mente la filosofia non colle parole e colla sterile cognizione delle dottrine, ma colla dignità dei costumi e colla bontà della vita (3).

Da giovane come vedemmo, era stato amantissimo delle eleganze, e, se crediamo al suo maestro Frontone, a 22 anni aveva fatto progressi maravigliosi in ogni sorta di eloquenza, intentissimo a studiare gli oratori e i poeti antichi, a esprimere i pensieri con arte con chiarezza, con precisione, a cercar comparazion i ed imagini, a raccoglier sinonimi, a studiare l'antico

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXI, 34.

<sup>(2)</sup> Frontone II, 48, ec.

<sup>(3)</sup> Erodiano lib. 1; Capitolino 12; Aurelio Vittore, Epit. 16.

perchè il maestro gli ripeteva che le monete nuove spesso sono false o di piombo: e poscia anche tra le cure di Stato trovava il tempo da pensare allo stile (1). Ma presto abbandonò l'eloquenza per seguire i virili studii degli Stoici, e a 25 anni era tutto nelle opere di Aristone da cui rallegravasi di imparar la virtù, ma nel vedersi ancora sì lungi dai virtuosi modelli arrossiva e s'indignava, e colla privazione del cibo punivasi di non essersi ancora bene imbevuto di quelle pure massime e di quei grandi pensieri (2). A Roma in mezzo alle faccende politiche, nei viaggi, tra i pericoli di guerre atrocissime egli trovò sempre modo a speculare le verità filosofiche e filosofò tutta la vita. In procinto di partire per la guerra dei Marcomanni, mentre tutti temevano pericoli da quell'andata, egli per tre giorni di seguito disputò tranquillamente di filosofia, ed espose al pubblico i suoi pensamenti (3). E nella villa Albani rimane ancora un bassorilievo che mostra l'imperatore nell'atto di indirizzare al popolo le sue lezioni di morale (4).

Nei suoi *Ricordi* si legge che alcuni furono scritti in Carnunto, e altri in mezzo alle guerre dei Quadi. E in questo libro è intera l'imagine del suo animo.

Egli seguita le massime fondamentali della sapienza del Portico, e i suoi precetti rassomigliano in tutto a quelli di Epitteto; ma questo stoicismo è temperato da una nuova dolcezza, e da un nuovo amore per l'umanità. Con gli Stoici cerca la rettitudine assoluta, l'indipendenza da ogni cosa esteriore, dalla stima degli

<sup>(1)</sup> Frontone I, 110, 118, 174, 188, 204; II, 16, 64, 104, 132, 138.

<sup>(2)</sup> Frontone I, 268.

<sup>(3)</sup> Vulcazio Gallicano, Cassio 3.

<sup>(4)</sup> Ampére, Revue des deux mondes 15 avril 1857 pag. 734.

uomini e da ogni vanità della vita. Continuamente avverte che si vuol cercare il riposo e la felicità nel conoscer se stesso, nel coltivar degnamente e conservar puro e render perfetto il proprio genio; nel conformarsi all'ordine universale, nell'andare per la via più corta che è quella secondo natura, nel non deviare per altrui dicerie, nello star fermo come scoglio battuto da =====i flutti, nel non essere angosciato del presente, nè pauroso dell'avvenire, e finalmente nel dispregiare læ 18 morte (1). La filosofia pone in cima a tutti li studit 🛲 lii perchè essa vuole solamente ciò che vuole la natura (2), e custodisce il genio interno così che egli no --riceva nè onta nè danno, e sia superiore al piacer e e alla pena, e non operi nulla a caso nè infintamen te, nè abbia bisogno mai che altri faccia o non faccia a checchessia, e accetti ogni avvenimento a lui destinato, siccome cosa che gli viene di colà d'onde vien = =e egli stesso: e soprattutto poi aspetti serenamente læ 📠 morte, siccome nulla più che dissoluzione degli elementi di cui ogni animale è composto, e non comun male, perchè non è male nulla che sia seconde natura (3).

Ma sebbene stimi che l'anima si debbe concentrare in se stessa, il sentimento religioso e il dover - e
di uomo e di cittadino lo portano ad abbracciare il
mondo esteriore, e ad inculcare che tutto vuol farad un fine che è sempre Dio e l'osservanza dell e
sue leggi e il bene comune di tutta l'umanità. Il cultche vuole per gli Dei è il culto della virtù il ci-

<sup>(1)</sup> Ricordi I, 12; II, 9, 17; III, 16; IV, 3, 18, 49; VII, 59; VIII,

<sup>(2)</sup> *Ricordi* V, 9.

<sup>(3)</sup> Ricordi II, 17.

sacerdozio è confidato a ogni uomo dabbene (1). Pensiero principale dell'uomo sia di aver l'anima giusta, di dire il vero e di far bene altrui, perchè questa è la cosa per cui siamo venuti nel mondo (2). Altrove egli dice a se stesso: Non pensare ai fatti altrui se non con un fine di comune utilità: fuggì ogni pensiero vano, curioso e maligno, e non conveniente ad animale socievole, il quale non si compiace nelle immaginazioni di godimento qual ch' ei sia, o di gara o d'invidia o di sospetto. Non operar mai senza relazione al bene della società; non far nulla d'ingiusto e di antisocievole (3); prendi piacere, e ti sodisfa nel passare dall'una azione sociale all'altra, nell'esser buono verso di tutti. Breve è la vita, e l'unico frutto di essa è la santa disposizione dell'anima e le opere indirizzate al comun bene, colle quali giovando alla società gioverai a te stesso. Obbedisci a Dio, e ama e benefica gli uomini (4).

Come imperatore, sebbene abbia l'idea di un reggimento che salvi la libertà e i diritti di tutti, avverte se stesso a non isperare la Repubblica di Platone, e a contentarsi ad ogni poco di progresso, pensando che anche il ridurre questo ad effetto non è piccola cosa. E dispera di mutare le opinioni degli uomini senza di che non è possibile di avere se non schiavi che gemono e s'infingono d'obbedire (5). Dall'altra parte sebbene con Platone ripetesse che le città fioriscono quando i filosofi regnano o i re sono filo-

<sup>(1)</sup> Ricordi III, 4.

<sup>(2)</sup> Ricordi V. 1.

<sup>(3)</sup> Ricordi III, 4, 5, 7.

<sup>(4)</sup> Ricordi VI, 7, 30; VII, 31; XI, 4, 21.

<sup>(5)</sup> Ricordi IX, 29.

sofi (1), nei Ricordi pare diffidi della propria filosofia, e nel torrente che trae seco ogni cosa gli appariscono molto piccoli questi uomini che al parer loro maneggiano secondo filosofia gli affari di stato (2). Pure tutti i suoi sforzi sono sempre rivolti a far quello che la ragione dell'arte regia e legislativa gli suggerisce per l'utilità degli uomini, ed è pronto a mutar partito quando altri venga a raddirizzarlo e a rimuoverlo da una qualche falsa opinione, e si ammonisce a far ciò per motivo di giustizia e di vantaggio comune, non per ragioni particolari di piacere o di gloria (3). E ad ogni istante torna a raccomandare a se stesso la giustizia, la temperanza, la benevolenza, la schiettezza, la verità: e nulla di meglio reputa nella vita che la giustizia, e l'operare secondo la retta ragione, e il fare ogni cosa non altrimenti che se fosse fatta dalla giustizia in persona (4). Non tiene come utile nulla che possa un di sforzarlo a violar la fede, a odiare alcuno, a sospettare, a maledire, a simulare, a desiderar cosa che abbia bisogno di pareti e di velame (5). Non vuole esser nè tiranno nè servo: ammonisce se stesso a non essere nè eroe da tragedia, nè putta, a non cadere nei vizii dei Cesari, a non imbrattarsi in corte, e a ricordarsi sempre che utile suo è ciò che giova a Roma e al mondo (6). E ripone la prudenza nell'operare con giustizia, e la buona ventura nei buoni moti dell'animo, nelle buone volontà, nelle buone azioni, e crede

<sup>(1)</sup> Capitolino, M. Aurel. 27.

<sup>(2)</sup> Ricordi IX, 29.

<sup>(3)</sup> Ricordi IV, 12.

<sup>(4)</sup> Ricordi III, 6; IV, 37; XII, 24.

<sup>(5)</sup> Ricordi III, 7.

<sup>(6)</sup> Ricordi IV, 31; V, 16; VI, 30, 44.

che beatitudine voglia dir mente buona (1): e l'uomo che non indugia a porre sè nel novero degli ottimi gli apparisce come un sacerdote e ministro degli Dei che diventa incontaminabile ad ogni piacere, invulnerabile ad ogni dolore, inviolabile ad ogni ingiuria, insensibile ad ogni malizia, sostenitore in campo della massima delle imprese, quella che ha per fine di non lasciarsi abbattere da nessuna passione, di imbeversi di giustizia sino al fondo, e di essere sempre disposto ad accogliere con tutta l'anima quanto accade e gli vien destinato (2).

Da ultimo egli chiede che l'anima sua fatta buona e schietta, gusti quello stato che è tutto dilezione e amore (3). E in alcuni dei *Ricordi* respira una dolce aura di pensieri cristiani, perchè oltre ad inculcare l'amore disinteressato del prossimo (4), predica il perdono delle offese, e anche la benevolenza e la beneficenza agli offensori, agli ingiusti che ci sono congiunti per comunanza di mente derivata in noi tutti da Dio (5), e che peccano malgrado loro, non sapendo quel che si facciano (6).

Insomma l'amore del vero e del giusto, l'indulgenza, la dolcezza e la bontà splendono in tutta la filosofia di Marco Aurelio, come furono le guide costanti ai pensieri e alle opere di tutta la sua vita. Nella quale debbesi pur dire che la bontà degenerò spesso anche in debolezza sì nel governo delle faccende pubbliche

<sup>(1)</sup> Ricordi IV, 37; V, 36; VII, 17.

<sup>(2)</sup> Ricordi III, 4.

<sup>(3)</sup> Ricordi X , 1.

<sup>(4)</sup> Ricordi VII, 13; XI, 1.

<sup>(5)</sup> Ricordi II, 1; VII, 26; XII, 26.

<sup>(6)</sup> Ricordi XI, 18; Conf. S. Luca XXXIII, 34; Pater dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt.

come in quello delle cose domestiche. E tra le altre prove basti ricordare il suo contegno colla moglie e col figlio.

Faustina fu da lui amata tenerissimamente quantunque i rotti costumi la facessero indegna di nobile amore. Davasi a marinari e gladiatori, e anche al marito confessava le sue turpi voglie. Ed egli non solo non la ripudiò per non rendere, come diceva, la dote; cioè l'impero, ma ringraziava gli Dei di sì docile e amorevole moglie (1), e continuò ad amarla ardentemente, e ai drudi di lei dava onori ed ufficii. E quando l'ebbe perduta nel viaggio d'Oriente, la pianse con infinito dolore, la lodò pubblicamente, le inalzò un tempio alle falde del Tauro ove era morta, la fece divinizzare dal Senato, le pose statue nei teatri e nei templi con un'ara a cui dovessero sacrificare tutte le vergini che si facevano spose (2).

Oltre modo benigno si porse anche a Commodo oche la fama diceva nato di adulterio, e che presto o apparve degno figliuolo dei gladiatori cui Faustina faceva copia di sè. A dodici anni dette a Centumcelle le terribili segni del suo animo feroce, perocchè trovata a troppo calda l'acqua del bagno ordinò di gettare in un forno il servo che lo aveva preparato; e l'effetto o del bestiale comando fu impedito solo per l'accorgi mento del pedagogo che facendo bruciare una pelle de l'effetto, con quell'odore ingannò e sodisfece il crudele fanciullo. Anche in altre occasioni mostrò animo feroce e scelleratissimo, su cui niuno effetto ebbero le cur

<sup>(1)</sup> Ricordi 1, 17.

<sup>(2)</sup> Capitolino, M. Aurel. 19, 26, 29; Dione Cassio LXXI, 29-31 — Aurel. Vittore, De Caesar. 16; Sparziano, Caracalla 11; Vulcazio, Cassi 10, 11, 29.

del padre e degli educatori, dei quali egli non potè mai sopportare i più onesti. Quando gli surono tolti quelli che favorivano le sue turpitudini, egli ne divenne per dolore malato; e il padre ebbe la debolezza di renderglieli: e allora il palazzo imperiale fu convertito in taverna e postribolo, e Commodo fu continuo tra male donne e ruffiani, e giuocatori e gladiatori, e simili lordure (1). Pure Marco Aurelio non mancò di inalzarlo anche innanzi tempo a tutti gli onori, e se alla fine dei suoi giorni sentiva rimorso di lasciare imperatore un tal mostro, non comprendiamo come, invece di raccomandarlo ai soldati, non lo cacciasse da sè adottando qualche virtuoso cittadino, come già aveva fatto il Pio quantunque avesse propri figliuoli. L'aver lasciato erede questo scellerato che disonorò il nome reverito degli Antonini è grande colpa dell'imperatore filosofo che sotto ogni altro rispetto avea meritato l'amore e la venerazione del genere umano.

Appena spirato il padre, Commodo in età di 19 anni prese senza ostacolo il potere supremo, e fece tosto il contrario di ciò che il morente gli aveva raccomandato, e senza badare alla guerra volse ogni pensiero al ritorno. Invano i consiglieri paterni lo confortavano a liberare i confini dalle minaccie dei barbari, e a non abbandonare ad un tratto i frutti raccolti con tanti travagli. Egli ascoltò più facilmente i compagni delle sue dissolutezze che fra gli orrori delle terre barbariche gli ricordavano le delizie d'Italia, e trattò coi Quadi e coi Marcomanni. Secondo alcuni si lasciò imporre la legge dal nemico, e comprò la pace con

<sup>(1)</sup> Capitolino, M. Aurel. 16, 17, 19, 22, 27; Macrino 7; Lampridio, Commodo 1, 2; Sparziano, Severo 21.

grosse somme (1); ma secondo Dione storico contemporaneo i patti furono che i nemici dessero ostaggi, rendessero i prigionieri, pagassero un tributo annuale, fornissero truppe ausiliare, e non si adunassero se non una volta al mese alla presenza di un centurione romano, nè facessero guerra a Giazigi e Vandali: e quindi furono abbandonate le castella costruite al di là del Danubio. Nel medesimo modo fu trattato anche con altri barbari, e 12 mila Daci già espulsi da Traiano ebbero terre nel loro antico paese e furono ordinati a difender l'impero (2).

Poi fu dato con ardore incredibile il segno della partenza per tornare alle italiane delizie, e su tutta la via le genti accorsero in folla e con grandissima gioia a vedere il principe da cui si aspettavano ogni bene reputandolo di animo e di virtù simile al padre. Da Roma gli uscirono incontro patrizii e plebei con rami d'alloro e gli spargevano il cammino di fiori. Egli andò a offrir voti in tutti i templi, salì al Campidoglio in trionfo, e ringraziò senato e pretoriani di loro fedeltà (3).

Poscia, sebbene alcuno dica che sulle prime seguì i buoni consigli degli amici del padre, non troviamo di lui altro che libidini, e crapule e sangue e imprese di gladiatore e caccie di fiere. Nel giorno stesso del suo trionfo teneva dietro a sè sul carro un cinedo cui ad ogni tratto volgevasi per baciarlo pubblicamente (4).

Per tutto questo brutto e sanguinoso regno di 13

<sup>(1)</sup> Lampridio, Commodo 3; Erodiano lib. I.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXXII, 1-3.

<sup>(3)</sup> Erodiano lib. I; Lampridio, Commodo 3.

<sup>(4)</sup> Lampridio 3.

anni le provincie, con rare eccezioni, rimasero quiete. Grossa guerra solo scoppiò tra i Britanni che passato il muro d'Adriano messero a devastazione la provincia romana: ma Ulpio Marcello, un prode duce della scuola di Marco Aurelio, li respinse nelle loro selve (1). E quindi l'imperatore stupido e feroce ebbe agio a voltolarsi tra le turpitudini a cui lo tiravano e il suo infame talento, e Perenne prefetto dei pretoriani, un tristo che coll'intendimento di recare ogni cosa in sua. mano lo eccitò a viver tutto ai piaceri, mentre egli si piglierebbe ogni cura di stato (2). E Commodo ne fu felicissimo, e si abbandonò alla più sconcia vita del mondo, in mezzo a 300 concubine e a 300 cinedi. Passava i giorni a bere e a mangiare, la notte correva taverne e lupanari. Stuprò Lucilla e le altre proprie sorelle, e sece laidezze che onesta penna non può descrivere. Come Nerone, al colosso del quale pose la propria testa (3), era continuo all'anfiteatro e al circo, a guidar carri, a uccider fiere, e massime a fare da gladiatore pel quale ufficio voleva la paga di 200 mila lire al giorno. È detto che combattè 735 volte nell'arena, ed ebbe mille palme per aver vinto o ucciso altrettanti reziarii. Stando in luogo sicuro era valentissimo a perseguitare le fiere, a uccidere in gran numero orsi, leoni, elefanti, tigri, ippopotami, rinoceronti, struzzi di Affrica e gli animali più rari dell'Etiopia e dell'India. La gente accorsa a veder queste prove ammirava l'occhio maraviglioso dell'arciero, i colpi che dividevano in due parti il collo allo struzzo rapidamente corrente; e applaudiva a queste prove,

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXII, 8.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXXII, 9; Lampridio 5.

<sup>(3)</sup> Lampridio 17.

e lo celebrava come il più forte combattitore, come il più destro tiratore di freccie (1). Ed egli si faceva rappresentare sotto le sembianze di Ercole, come già Nerone sotto quelle di Apollo, e anche ora a Roma rimangono statue equestri e pedestri in cui egli è armato di lancia in atto di dar la caccia alle belve.

Dione testimone oculare scrive che una volta uccise 100 orsi, e che poi combattè da gladiatore, continuò 14 giorni di seguito in queste prodezze cusenatori e cavalieri erano costretti, per fuggire la mora rete, ad applaudire e a gridare: « Tu sei il Signore e, tu il primo, tu il più felice di tutti, tu solo vinci e vincerai sempre » (2).

Queste imprese come tutte le altre sue oper re crudeli e turpi volle con nuova impudenza che fosser co registrate negli atti pubblici (3). E per esse prese i soprannomi e i titoli di Pio, Felice, Germanico, Massimo, Britannico, Pacificatore del mondo, Invincibile, Ercole Romano, Padre della Patria, Dio, Amazzonico, Trionfatore, e a più mesi furono dati i nomi di lusii: Commodiano si chiamò il senato da lui aborrito, Commodiano il popolo romano, Commodiano il palazzono, Commodiano il secolo, Commodiana la flotta, e Romana Commodiana colonia (4).

Grandissime furono le somme disperse nelle or e le nei divertimenti dell'anfiteatro e del circo. Poi getavezze e uccisioni di ricchi per trovar nuovi dena ei. Nel suo di natalizio voleva da ognuno due mone le d'oro. Tutto per lui fu venduto; le sepolture, la di-

<sup>(1)</sup> Lampridio 11, 12; Dione Cassio LXXII, 10, 19; Erodiano I.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXXII, 17-21.

<sup>(3)</sup> Lampridio 15.

<sup>(4)</sup> Dlone Cossio LXXII, 15; Lampridio 8, 9, 11, 14, 15, 17.

minuzione delle pene, la sostituzione delle persone condannate a perder la vita: venduti governi e provincie. Apponeva delitti ad uomini e a donne: uccisa per la nobiltà della stirpe, per l'eccellenza della dottrina e della virtù. Contaminò ogni luogo, e anche i templi, di stupri e di sangue. Crudele anche nei divertimenti: e nel palazzo imperiale suoi scherzi erano di tagliare a questi il naso e a quelli le orecchie simulando di far loro la barba (4).

Fra le innumerabili vittime, singolare è la storia dei due fratelli Massimo e Condiano Quintilii, il cui nome si è ritrovato recentemente anche tra le grandi rovine della loro villa sulla via Appia a poca distanza da Roma. Erano celebri per dottrina, per eccellenza nelle armi, per grandi ricchezze e soprattutto per una rarissima concordia fraterna. Insieme sempre agli studii, agli ufficii, ai piaceri: insieme godevano loro ricca fortuna: pareva fosse un anima sola in due corpi. Non cospirarono mai, ma per la loro virtù vennero in sospetto di non esser favorevoli all'osceno tiranno, e furono proscritti, e morirono insieme come erano vissuti. Sesto figliuolo di Massimo, giovane d'ingegno e di dottrina era allora in Siria, e come seppe il caso del padre e del zio, temendo lo stesso per sè cercò scampo simulando la morte. Bevve del sangue di lepre, montò a cavallo, e poco dopo lasciandosi cadere vomitò quel sangue come se fosse il suo proprio e fece da morto. Gli amici indettati gli fecero i funerali, bruciarono in sua vece il corpo di un ariete, e non fu più parlato di lui. Egli andò errando travestito in varie

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXII, 7, 16; Lampridio 9, 10, 11, 14; Erodiano lib. 1.

maniere; ma alla fine corse voce che era vivo, e se ne fecero diligenti ricerche e molti furono uccisi per rassomiglianza con esso, e per sospetto di avergli dato asilo. Non si sa se lo trovassero mai, nè se la sua testa fosse tra le tante troncate e portate a Roma colnome di esso. Il certo è che dopo la morte di Commodo, uno, tentato dalla bella villa e dalle grandi ricchezze di casa Quintilia, si fece avanti dandosi per Sesto e ne richiese l'eredità. Somigliava a lui nei lineamenti del volto, ne sapeva bene ogni cosa, e rispondeva destramente ad ogni domanda. Ma non potè reggere a un'ultima prova. L'imperatore Pertinace cui era noto come il vero Sesto avesse familiarissimo il greco, fattoselo venire davanti gli parlò in questa lingua: e come il pretendente la ignorava, rispose a rovescio, e si chiarì un impostore (1).

Commodo uccise amici e nemici, tristi e onesti, chiari e oscuri, e fu più atroce contro quelli cui era stato più largo di onori e di doni (2). Se altra volta aveva gettato al fuoco le rivelazioni offertegli dal segretario di Avidio Cassio, ora accolse ogni accusa, e la città nuovamente fu piena di delatori, e di nuovo fu delitto la virtù e la sapienza, e cagione di morte l'essere stato amico di Marco Aurelio. Non vi ebbe scampo per niuno di quelli da lui chiamati agli ufficii. Ad ogni momento mutati i prefetti. Nigro rimase in carica sei ore; altri, pochi giorni, e parecchi furono spenti. Principali fra i suoi favoriti furono Perenne e Cleandro, i quali, ciascheduno a suo tempo, uccisero a loro voglia, sovvertirono le leggi, volsero le altrui con-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXII, 5, 6.

<sup>(2)</sup> Aurelio Vittore, Epit. 17.

danne a proprio utile, fecero ricchissima preda delle altrui robe (1).

A questi flagelli si aggiunse la pestilenza che spegneva a Roma duemila persone al giorno, ed era aiutata da facinorosi che per vaghezza di uccidere ferivano con aghi avvelenati. Si destarono incendii che distrussero botteghe e case private, e pubblici edifizi, tra cui i templi sacri alla Pace e a Vesta (2). Poi venne anche la carestia prodotta da incettatori avari o cupidi di rivolgimenti con cui farsi grandi. Per evitarla si era apparecchiata una flotta affricana che servisse di riparo nel caso che Alessandria non mandasse più grano (3), ma non produsse alcun buono effetto, perchè quantunque non mancassero i grani, gli amministratori rapaci, per arricchire se stessi, fecero nascer la fame. È vero che Commodo poscia uccise gli autori del male, ma contribuì anche a render maggiore la penuria comandando eccessiva bassezza di prezzi per l'idea che il secolo commodiano rendesse imagine del secol d'oro (4).

Anche qui è luogo a ripetere che fa meraviglia come il mondo soffrisse per lunghi anni cosiffatta ignominia. Non mancarono congiure per togliere di mezzo il feroce mostro, ma i primi tentativi caddero a vuoto. Cospirò prima coi suoi amanti Lucilla sorella di Commodo gelosa di Crispina moglie di lui, e indignata di non aver più i soliti onori. Quegli che prese il carico della uccisione, facendosi davanti all'imperatore in un andito angusto all'entrare dell'anfiteatro con la spada

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXII, 9, 14, Lampridio 6, 11, 13; Erodiano I; Au-relio Vittore Epit. 17.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXXII, 15, 24, Erodiano I.

<sup>(3)</sup> Lampridio 17.

<sup>(4)</sup> Lampridio 14.

sguainata gli disse: Questo a te manda il Senato. Ma il tempo perduto a parlare dette al principe modo a salvarsi, e l'assalitore fu preso e ucciso con gli altri complici, e Lucilla ebbe esilio e morte nella infame isola di Capri, dove poscia fu spenta anche Crispina rilegata per adulterio (1).

Poi nuova congiura contro al prefetto Perenne che aveva fatto uccidere tutti i cospiratori, e anche il col---lega Paterno e tutti quelli su cui non vi erano che rompere altri, e mirava al grado supremo, secondato in questo anche dal proprio figliuolo cui aveva fatto dare il governo delle armi d'Illiria. Ma presto pagò prima un uomo in veste di filosofo cinico fattosi avant zeti nell'anfiteatro gridò a Commodo del pericolo minacciatogli dallo ambizioso ministro. Poco appresso soldat 🥭 ti fuggiti segretamente d'Illiria portarono monete che i! 🛋 il figlio di Perenne aveva battute in suo nome: e l'esercito di Britannia rimproverato di una sedizione mand 🖚 🗷 d 1500 uomini a Roma per denunziare il prefetto. Allor Commodo spaventato abbandonò Perenne ai soldati, che 🖚 🗝 dopo averlo battuto con verghe gli troncarono il capo **1**0, e gli trucidarono la moglie, la sorella, i figliuoli (3).

A lui successe nel favore e nell'ufficio Cleandro o che gli aveva dato la spinta a cadere. Era un frigio io d'origine schiavo, il quale menò sue arti sì bene che divenne cubiculario di Commodo, e col farsi strument o di sue laidezze recò in propria mano ogni faccenda.

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXII, 4, Lampridio 3.

<sup>(2)</sup> Erodiano I.

<sup>(3)</sup> Dione Cassio LXXII; 9; Lampridio 6; Erodiano I.

sua voglia uccideva e rubava: vendè la dignità senatoria e il patriziato ai liberti, mercanteggiò la giustizia, gli ufficii militari, i governi delle provincie, e in un solo anno nominò venticinque consoli. Della moltissima pecunia così raccolta parte usava a splendide fabbriche per acquistarsi il favore pubblico, parte dava a Commodo e alle sue meretrici. Ma non potè raggiungere l'ambito favor popolare, e come presto salì, presto cadde con grande ignominia per una sollevazione di popolo. Venuta la carestia ne fu data la colpa alle sue ruberie: a lui recavasi la cagione di ogni male presente, e la plebe gli disse villania in teatro, e poscia si levò apertamente a tumulto. Un giorno nel tempo della celebrazione dei giuochi, gran numero di fanciulli accorrono nel circo guidati da una vergine di alta statura e di terribile aspetto, e levano feroci grida per le quali il popolo montato in furore esce in folla dallo spettacolo, e per la porta Capena e la via Appia corre in cerca di Commodo alla villa dei Quintilii. Colà fanno tumultuariamente augurii felici all'imperatore e mandano ogni maniera di imprecazioni a Cleandro e ne chiedono la morte. Cleandro lancia subito una schiera di soldati contro la folla, la quale non reggendo all'urto indietreggia e fugge a Roma, lasciando sulla via molti morti e feriti. Ma le cose andarono altrimenti in città ove il popolo afforzato dalle milizie urbane salì sopra i tetti e con una terribile tempesta di sassi forzò i cavalli a fuggire. Dal che ripreso ardimento la turba dette la caccia ai fuggenti e tornò più violenta alla villa di Commodo. Questi frattanto ignaro di tutto stava nelle sue stanze occupato in libidini: ma Cleandro non potè impedire a lungo che gli giungesse notizia del pericolo che lo minacciava. La sorella Fadilla e

ma 942

i G. C. 189. Marcia la più amata delle sue concubine, corsero piangenti ai piedi di lui, e gli dissero del furore del popolo, dei delitti del ministro, e della morte che a tuttimi sovrastava. Commodo, vile com' era, fu preso da grande de spavento, e quindi abbandonò subito alla rabbia popolare Cleandro e il suo figlio che stava in educazione in corte. Il fanciullo fu fatto a pezzi: Cleandro fu trascinato per le vie, e la tronca testa portata a ludibrio i morte sopra una picca: caddero trucidati anche quelli inalimentati da lui (1).

Due anni prima, altra congiura si era volta conce o tro Commodo stesso. La guidava un soldato disertore 😂 🗢 nome Materno, il quale dopo aver con molti malanza sal drini corso le Gallie e la Spagna, assalendo villaggi 🕨 città, menando incendii e ruberie, e liberando prigiono con per accrescer le forze diresse la sua gente per segret Jete vie alla spicciolata verso Italia coll'intendimento di pia pi-mente in Roma, si apparecchiò ad usare la prossim occasione della festa di Cibele in cui i cittadini usa vano ogni sorta di travestimenti. Suo disegno era 🖚 di travestir sè e i compagni da guardie imperiali e uccider l'imperatore in mezzo alla festa. Ma alcuni dei suco oi prima che giungesse il giorno del fatto ed ebbe tronca la testa coi compagni su cui fu possibile metter l mano.

Commodo spaventato da questi pericoli andò a magiori atrocità, e alternò più che mai le libidini e il sangue. Impossbile dire quante furono le sue vittime.

Dopo i cittadini più ricchi e molti consolari e senato ii

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXXII, 10, 12, 13; Lampridio 6, 7; Erodiano I-

accisi di veleno o di ferro, spense tutti i prefetti e aubicularii alle cui voglie erasi governato finquì. Lanciava i suoi sgherri contro il popolo agli spettacoli quando si credeva burlato dai plausi; ordinò una volta d'incendiar la città (1), e continuò in questi furori finchè altri non provvidero a sè ordinando più destramente la uccisione di lui.

Nella festa di Giano, il primo dell'anno, egli aveva divisato di uscire solennemente in pubblico dalla sçuola dei gladiatori, accompagnato da gladiatori e vestito e armato com'essi. Invano Marcia prediletta sua concubina, e Leto prefetto dei pretoriani ed Eclecto cubiculario studiarono di levarlo da questo pensiero. Egli irritato da tali contrarietà preparò una delle sue usate vendette, e scrisse in una tavoletta i nomi di quelli che destinava alla morte. Vi erano molti senatori, due consoli, i ricchi di cui voleva pigliarsi i beni per farne larghezze a gladiatori e soldati, e con essi erano Marcia, Leto ed Eclecto, e tutti quelli che lo noiavano coi loro consigli. Dopo pose la tavoletta sotto il capezzale e si addormentò. Mentre dormiva, un fanciullo amato da lui di infame amore, entrò nella camera, e avvenutosi nella tavoletta la portò via: e la ventura volle che cadesse nelle mani di Marcia, la quale vedendo che non era da perder tempo, s'intese subito con Leto ed Eclecto, e trovarono modo a spegnere il mostro. Stabilito che più sicuro era usare il veleno, Marcia glielo amministrò in una coppa di vino, o, secondo altri, nel cibo: e come temevasi che la scampasse col vomito, lo fecero strangolare dall'atleta Narciso. Così finì a 32 anni, dopo 13 di regno l'ultimo degli Anto-

<sup>(1)</sup> Lampridio 15; Erodiano I; Dione Cassio LXXII, 4 ec.

nini a cui lo storico Erodiano dà lode del più destro arciere del suo secolo (1).

Come se ne divulgò la notizia, il popolo uscì lieto imprecando al mostro con ogni sorta di contumelie. Il senato che era stato plaudente e tremante dinanzi a lui vivo proruppe in grida violentissime quando lo vide cadavere. Imprecò al nemico pubblico, al carnefice di tutti, allo spogliatore dei templi e dei cittadini, al tiranno più crudele di Domiziano, più osceno di Nerone, chiedendo fosse trascinato per le vie, ne fossero abbattute le statue, se ne abolisse la memoria. E poichè il successore lo aveva fatto seppellire di notte, go (2). Ma come anche ai più tristi non mancano ma difensori, un altro imperatore più tardi pose tra gir 🛋 Dei (3) questo infame gladiatore pasciuto di sozzure di umano sangue, questo mostro con aria stordita simile a quella di un ebbro.

<sup>(1)</sup> Erodiano I; Dione Cassio LXXII, 22.

<sup>(2)</sup> Tutte queste imprecazioni che occupano più pagine furono inserite negli atti diurni o come oggi direbbesi nel Diario o Giornale di Romana da cui le copiò Lampridio alla fine della vita di Commodo. Vedi anche Dione Cassio LXXIII, 2.

<sup>(3)</sup> V. Sparziano, Settimio Severo 11.

## CAPITOLO V.

L'impero nei due primi secoli, le provincie, e l'Italia e il dispotismo. L'amministrazione della giustizia. I delatori. I soldati. Corruzione profonda. La filosofia morale e le lettere.

Altri scrisse, or sono 20 anni, un dotto libro inteso a far conoscere in ogni particolarità le miserabili condizioni a cui il dispotismo imperiale ridusse Roma, l'Italia e il mondo (1). A quel libro debbe ricorrere chiunque voglia avere intera notizia delle umane sorti in questi tempi pieni di ineffabili sciagure e di obbrobrii: e noi che non abbiamo modo ad allargarci troppo su questa materia, e non vogliamo rifare il già fatto, dopo avere raccontato le opere dei primi imperatori stringeremo in breve le cose più acconcie a mostrare gli effetti dei nuovi ordini sulle condizioni degli uomini nei due primi secoli, per poi toccare i mali universali cresciuti col crescere della tirannide, e finalmente dire della estrema rovina portata in Italia dal turbine delle feroci invasioni straniere.

L'impero nel secondo secolo giunse alla sua maggior grandezza che si calcolò a 180 mila miglia quadrate (2) con una popolazione di 120 o 130 milioni.

<sup>(1)</sup> Della storia e della condizione d'Italia sotto il governo degli imperatori romani di Giovanni Battista Garzetti. Milano 1838, 3 vol. in 8°.

<sup>(2)</sup> Gibbon, cap. I.

Il numero delle provincie fu accresciuto col dividere le antiche, o col far sudditi i paesi alleati, o per via di nuove conquiste. Sotto Augusto si aggiunsero le due Germanie, le Alpi Marittime, la Rezia, la Mesia, le due Pannonie, la Galazia con la Licaonia, e la Panfilia con la Licia; poi il Norico e la Cappadocia sotto Tiberio, la Numidia sotto Caligola, le due Mauritanie e la Giudea sotto Claudio, le Alpi Cozie e il Ponto sotto Nerone, la Cilicia Trachea e la Commagene sotto Vespasiano; sotto Domiziano la Britannia, cominciata a conquistare ai tempi di Claudio, e la Dacia, le du Armenie, l'Assiria, la Mesopotamia e l'Arabia sotto Traiano. In questo momento l'impero si era allargato oltre al Tigri e fino ai lidi del Mar Rosso, e quindir i comprendeva, nell'Asia, tutta la penisola bagnata da La Mediterraneo, dall' Arcipelago, dallo stretto dei Darda-----nelli, dal Mar di Marmora, dal Bosforo, e dal Mar Ner = 0 fino alle fonti dell' Eufrate, e da questo fiume per les Ile parti settentrionali dell'Arabia fino all'Istmo di Suez al Mar Rosso: nell'Affrica, l' Egitto e le coste setten ntrionali fino al cominciar del deserto; nell'Europa, la 🔳 la l'occidente del Reno, l'Inghilterra col paese di Galles == =s, e parte della Scozia fino a Edimburgo, e finalmente paesi che stanno dalla sponda meridionale del Danu bio al mare, e la Transilvania per qualche tempo, 8 la Moldavia e la Vallachia in gran parte (1).

Dei mezzi usati dagli imperatori a governare gli uo mini sparsi su tanta parte di mondo toccammo in pi u luoghi. Ora voglionsene accennare gli effetti.

<sup>(1)</sup> Garzetti, lib. III, cap. 2; Naudet, Des changements de l'empire remain part. I, pag. 3; Gibbon cap. I.

In generale nel governo fu tenuto sulle prime il sistema introdotto dal fondatore dell'impero, e alcuni salvarono certe apparenze, ma i più cupidi di dominazione non guardarono nè a tradizione nè a leggi, e si chiamarono padroni: e Adriano recò quasi ogni cosa in poter suo così che allora si disse dove era l'imperatore ivi essere Roma (1). E le cose procederono in modo che dove i primi imperatori « si studiavano di mascondere sotto nomi civili questa lor padronanza, a quei dei tempi posteriori non pareva di poterla ostentare e far sentir che bastasse. Quindi la casa del principe divenuta corte di re, quindi (più tardi) le gemme e il diadema nelle sue vesti e sul capo, quindi la maestà del nome romano concentrata nella sua sola persona, quindi uomini liberi divenuti servidori di questa e i servigii loro elevati a dignità dello stato e delle prime, quindi all'erario posto il nome di largizioni quasi l'imperatore per impulso di liberalità facesse le spese del suo (2). »

In generale può dirsi come altri notò (3) che la storia di Roma dopo la caduta della Repubblica non è altro che la storia della sostituzione del regime dispotico che gravava sulle provincie al regime di libertà che fece la gloria e la potenza della Repubblica: e quando la rivoluzione fu compiuta, l'Italia e Roma stessa erano divenute provincie.

Le città, come altra volta notammo, conservarono anche sotto l'impero i consigli municipali composti dei cittadini più facoltosi e più ragguardevoli: ma sebbene

<sup>(1)</sup> Erodiano I.

<sup>(2)</sup> Garzetti III, I.

<sup>(3)</sup> Laboulaye, Lois criminelles des Rom. p. 401.

fosse da alcune ráccomandato il rispetto a lor leggi (1), si vede ad ogni istante come il governo imperiale rechi tutto in sua mano, ed entri, coi suoi ufficiali, anche in ogni particolare faccenda e nell'amministrazione dei municipii, e come le municipali garanzie ponga in non cale (2). Onde i municipii presto decaddero, e i cittadini fuggivano il vano ufficio, ed eravi tanta scarsezza di chi volesse attendere a questa faccenda che bisognò pigliare straordinarii provvedimenti, e Marco Aurelio credè necessario, per supplire al difetto, di ammettere alle curie gli spurii (3).

Per agevolare il governo si allargarono le comunicazioni aggiungendo nuove e magnifiche strade a quelle che in altro luogo furono da noi ricordate (4). Alcuni imperatori studiarono di conoscere i mali dei popoli, e intesero ad opere di pubblica utilità, e concessero immunità e privilegi: ma nè questo, nè la legge data ai provinciali dall'imperatore filosofo, nè la cittadinanza estesa poscia a tutti da Caracalla fecero prosperare le provincie nè assicurarono le vite o le robe sulla crudele rapacità dei tiranni. Niun provvedimento valeva, perchè stabilito che lo stato era cosa propria del principe divenuto superiore a ogni legge, e non lasciata alcuna garanzia di istituzioni ai soggetti, ne veniva di conseguenza che i fatti di un principe buono rimanessero inutili sotto i successori malvagi, che nulla

<sup>(1)</sup> Plinio, Epist. X, 114.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. X, 29; Digest. lib. 43, tit. 24 legg. 3 e 4.

<sup>(3)</sup> Digest. lib. 50, tit. 4, legg. 6, 11, 14, e tit. 2, legg. 3 e 4; Plinio, Epist. X, 114; Garzetti III, 5.

<sup>(4)</sup> Varie ne ricordano gli storici, altre le iscrizioni. Vedi Orelli e Henzen. Inscript. latin. amplissima collectio 150, 708, 711, 780, 783, 862, 863, 5419, 5437, 5438 ec.; Muratori, Thesaur. inscript. 417, 7; 448, 1, 2, 4, 5, 6, 7; 449, 1, ec. ec.; Renier, Inscriptions de l'Algérie, 2300.

avendo per sacro, mettevano, a loro talento, le mani nelle robe e nel sangue. È vero che la sorveglianza di un potere centrale fortemente ordinato dovè essere di qualche utile alle provincie, e che ora in molti casi era più facile perseguitare i proconsoli ladri; ma è vero del pari che il governo opprimeva con pesi gravissimi, e non riusciva a dar sicurezza, perchè si narra di grandi delitti impuniti, di prepotenze di ricchi che spogliano i poveri, e si vedono grosse bande di ladri desolare le campagne, sforzare le case, rubare e uccidere, e assalire le città stesse (1).

Ricordammo le opere dei pochi imperatori che volsero ogni cura al bene degli uomini: e vedemino Tiberio e Seiano contaminare e spogliare e uccidere; e Caligola e Nerone e Vitellio e Domiziano e Commodo profondenti i milioni dell'impero in crapule, e in oscenità senza nome, e poscia saccheggianti le provincie per rifarsi dei dispersi tesori. Lo stesso Vespasiano raddoppiò le gravezze, vendeva gli ufficii, e mandava i più rapaci al governo per trar pecunia dalle condanne (2). Vedemmo le enormi esazioni dar causa a guerre e a tumulti. Le rapine di Nerone divennero proverbio, e per significare l'eccessiva ricchezza di uno su detto possedere quanto Nerone rapì (3). Molte spoliazioni di imperatori, di proconsoli e oltraggi di soldati narra la storia in Oriente, in Affirica, nelle Spagne, in Germania, in Britannia (4). Qua governatori ingordissimi che

<sup>(1)</sup> Apuleio, Metamorph. lib. II, III, e IX.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Vespas. 16.

<sup>(3)</sup> Giovenale, Sat. XII. 130.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. I, 59; II, 15, 42, 54; III, 4; IV, 6, 15; XIV, 18, 31, 38; Agric. 15; Dione Cassio LIV, 2, 3 ec; Velleio Patercolo II, 97, 102, 117, 126.

la ricca provincia induce a rubare; e superiori e inferiori che fanno mercato della giustizia (1) e che si tengono il sacco; le provincie che patiscono corruzione dai giovani mutanti la milizia in bordello, e i vizii fatti strumento d'impero anche dai capitani migliori; altrove siere querele di genti contro la insaziabilità dei Romani, e i barbari delle selve Caledonie gridanti che impero significa rubare, trucidare, rapire (2). E colla storia si accorda la poesia e la satira che dicono di città spogliate (3) e di provincie, che se anche vincitrici nei processi contro chi le avea derubate, rimanevano a piangere i patiti danni, mentre i ladri, non curanti dell'infamia, facevan tempone colle rapine, alla barba degli Dei adirati; e ricorda che i paesi più floridi erano per queste ruberie a tale ridotti che nulla più vi rimaneva da potersi rapire; messe le ladre mani nel povero campiello, nello scarso gregge, e anche nel Sacrario dei Lari; e nel sangue dei socii rotte le verghe dei feroci proconsoli che a guisa di arpie distendono per tutto gli adunchi artigli, senza risparmiare neppur quelli che colle loro fatiche nutrono Roma vivente in feste e spettacoli, e senza pensare che gli oltraggi possono alla fine fare scoppiar l'ira compressa in quelli cui rimane la miseria e la forza (4).

Poi gravezze senza numero; oro coronario in occasione di principi nuovi, o per nascite o adozioni di figli (5); tasse sui fondi e testatico pagato dalla plebe più povera, dai coloni e anche dagli schiavi, ed esatto

<sup>(1)</sup> Filostrato, vita di Apollonio Tianeo V, 37.

<sup>(2)</sup> Tacito, Agric. 5, 6, 21, 30, 32.

<sup>(3)</sup> Silio Italico, Punic XIV, 685.

<sup>(4)</sup> Giovenale, Sat. I, 49 e 50; VIII, 98-130; X, 225.

<sup>(5)</sup> Sparziano, Adriano 6; Capitolino, Antonino Pio 4 ec.

con acerbissimi modi (1); tasse sul celibato e sull'orbità, sull'affrancazione degli schiavi e sui testamenti, tasse sotto nome di regali nel dì natalizio del principe, o al capo d'anno (2), uso mutato in legge in appresso (3); dazii sulle merci che passavano da un luogo ad un altro, e balzelli sui bestiami, e le antiche gabelle del sale, e tributi di opere sordide e straordinarie sui campagnoli, come lavori per pubblici edifizii, per ponti e strade e trasporti, e altre simili cose (4).

Onde crebbero sì i mali e i debiti delle città e dei privati che varii imperatori tra i buoni dovettero condonare più volte milioni di debito ai sudditi incapaci a pagare (5): e coll'andare del tempo le plebi ridotte a miseria estrema vendevano se stesse coi figliuoli, e quindi la spopolazione di più luoghi che anche nel secondo secolo fu necessario ripopolare trasportandovi orde di barbari (6).

L'Italia presto perdè la libera amministrazione municipale, e la esenzione dalle imposte. Adriano fece il primo passo per agguagliarla alla condizione delle provincie.

E in più luoghi si vede miseria e squallore: e le città famose nei tempi antichissimi, Gabio, Veio, Cora, Alba e altre erano ora mutate in miseri e desolati borghi. A tanta miseria, dice Lucano, siam giunti che in tutto il Lazio non nasce più tanta gente che basti

<sup>(1)</sup> Cod. Theodos. lib. 13, tit. 4, legg. 4, 6 ec.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 34; Calig. 42.

<sup>(3)</sup> Cod. Theodos. lib. 7, tit. 24, legg. 1; Cod. Iustin. lib. 12, tit. 49 legg. unica.

<sup>(4)</sup> Cod. Theod. lib. 11, tit. 26, legg. 6, 14, 15, 18; Tacito, Agric. 19, 32; Aurelio Vittore, De Caesaribus 9.

<sup>(5)</sup> Sparziano, Adriano 7.

<sup>(6)</sup> Capitolino, Marc durelio 22.

a popolare le sue città e a coltivare i suoi campi. Una sola città ci contiene: le itale messi si coltivano da incatenati lavoratori. Le case rovinano, e niuno corre pericolo da quelle rovine. Roma è piena di figli non suoi, e della feccia del mondo. Le stragi dei campi farsalici ci hanno distrutto (1).

Poco si parla delle città Italiane dagli storici di questa età; e appena ricordasi qualche contesa tra i capi dei municipii e la plebe, e l'intervento dei soldati imperiali a battere, ad imprigionare; e a ristabilire l'ordine colle armi e coi supplizii (2). Le iscrizioni registrano augurii e voti dei cittadini e dei Comuni ai principi buoni e anche ai cattivi. Celebrano Vespasiano per le sue opere pubbliche in Sardegna e in Italia (3). Galba e Nerva restitutori di libertà (4), Tito prode e benefico (5), Traiano conservatore del genere umano (6), Adriano per le sue liberalità (7), e Antonino Pio (8) e Marco Aurelio (9) per le virtù grandi e utili al mondo: e anche le loro mogli e sorelle (10): ma i municipii celebrano pure Tiberio e gli decretano pubbliche feste (11), fanno voti per Claudio e per Messalina, e a Nerone pregan salute e plaudono con solen-

<sup>(1)</sup> Lucano, Pharsal. VII, 397 ec.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 37; Tacito, Ann. XIII. 48.

<sup>(3)</sup> Muratori, Thesaur. 445, 8; 446, 4.

<sup>(4)</sup> Orelli e Henzen, 758, 5436.

<sup>(5)</sup> Orelli, 754, 556, 758.

<sup>(6)</sup> Muratori, 449, 3, 4, 7; 450, 2; Orelli e Henzen 782, 784, 787, 792, 5444.

<sup>(7)</sup> Muratori, 249, 2, 3, 7; 451, 5; 452, 4, 5; 453, 3, 4; Orelli, 816 ec.

<sup>(8)</sup> Orelli e Henzen, 124, 136, 838, 841, 847, 2531, 2544; Muratori, 455, 2, 4.

<sup>(9)</sup> Muratori, 142, 5; Orelli, 862.

<sup>(10)</sup> Orelli e Henzen, 816, 821, 836, 837, 867, 5465, 5472 a.

<sup>(11)</sup> Orelli, 697, 701.

ni spettacoli (1), esaltano le vittorie e il trionfo felicissimo di Domiziano e glorificano Commodo (2). Altrove stanziano monumenti ai magistrati, ai liberali patroni, e ai cittadini che al popolo furono larghi di conviti, e di giuochi perpetui (3): e al tempo stesso altri tramandano alla posterità incisi sui marmi i nomi dei pantomimi e dei danzatori famosi (4) e dei cavalli maravigliosi nel correre (5), tra i quali quello di Adriano va celebrato singolarmente (6).

Contrade che spopolate e spogliate dalle guerre civili decaddero ogni di più. Ai tempi di Tito, di Marco Aurelio e di Commodo gravissime pestilenze spensero uomini e bestiami a migliaia, disertarono città, e campagne, le quali prive di cultori si coprirono di spine (7). Pestilenze e stragi e rovine nuove poco dopo al tempo dell'anarchia militare; e più crudele d'ogni cosa il brutale governo che uccideva e spogliava, e infamava i luoghi più ameni col sangue e con turpi delitti. Nerone per rifare Roma più bella saccheggiò con le provincie anche l'Italia (8), cui Vespasiano accrebbe i gravami (9): e se Nerva e Traiano mitigarono la rigida legge sulla ventesima delle eredità, altri colle eredità arricchirono l'erario annullando i testa-

<sup>(1)</sup> Orelli e Henzen, 709, 731, 5406.

<sup>(2)</sup> Orelli, 769, 772, 879.

<sup>(3)</sup> Muratori, 172, 1; 545, 3; 611, 4; 617, 6; 618, 1, 3, 4; 619, 1; 620, 1, 2; 652, 2; Orelli e Henzen, 73, 77, 80, 81, 90; 2532, 2547, 2570, 6148, 6149, 6151, 6152.

<sup>(4)</sup> Orelli, 2627, 2629, 2630, 2637, 2641; Muratori, 173, 2 ec.

<sup>(5)</sup> Muratori, 625, 2.

<sup>(6)</sup> Orelli, 824.

<sup>(7)</sup> Capitolino, Vero 8; Orosio IX.

<sup>(8)</sup> Tacito, Ann. XV, 45.

<sup>(9)</sup> Zonara, Annal. II.

menti in cui non si facessero lasciti al principe (4). E anche qui gravi sopra quelle di tutti le miserie del volgo. Non mancavano carestie, e il popolo minuto pativa la fame, mentre le signorili mascelle stavano in gozzoviglia, e gli edili sono accusati di arricchirsi rubando, e di esser d'accordo coi fornai per tener caro il pane (2). Il provvedimento di Traiano ordinante, che chi ambisse agli onori dovesse avere almeno un terzo del patrimonio in Italia (3), fu causa che i terreni cadessero tutti nelle mani dei grandi. Lo spopolamento è attestato dai Barbari che Marco Aurelio condusse a stanza in Italia, e dalle terre abbandonate che Pertinace distribuì perchè fossero ridotte a cultura (4). Trascurata per turpi guadagni l'agricoltura che sola era atta. a dare innocente ricchezza; la Terra Saturnia ove\_gli Dei, dice Columella, insegnarono agli uomini la cultura dei campi, non produsse più le cose necessarie a l mantenimento dei suoi abitatori, che non poterono pi vivere senza l'aiuto dei campi di oltremare e delle vi gne di Grecia, di Spagna e delle Gallie (5). Delle pub bliche miserie parla il provvedimento preso, come altrove accennammo, da Nerva e continuato poscia d altri di alimentare per le città d'Italia, a pubblich spese, i figli dei poveri. Di Traiano vuolsi aggiungere che alla Colonia dei Liguri Bebiani nel Sannio de te 409,800 sesterzi per alimentare colla rendita di es i fanciulli (6); per la sola Velleia sui monti del Piacen

il

<sup>(1)</sup> Svetonio, Calig. 38; Ner. 32.

<sup>(2)</sup> Petronio, Salyric. cap. 13.

<sup>(3)</sup> Plinio, Epist. VI, 19.

<sup>(4)</sup> Columella I, praef.

<sup>&#</sup>x27; (5) Capitolino, Vero 22; Erodiano II.

<sup>(6)</sup> Ut pueri puella eque alimenta accipiant. Così si legge nella grandiscrizione Bebiana scoperta nella provincia di Molise nel 1832. Vedi

tino destinò a questo fine un milione e 44 mila sesterzi, i quali con altri 720 mila donati da un Cornelio Gallicano della stessa città, servirono a provvedere annualmente agli alimenti di 300 fanciulli (1). Anche altri privati destinarono in altri luoghi grosse somme a questo medesimo fine. Plinio lasciò 330 mila sesterzi ai fanciulli (2). Una Celia Macrina ricca matrona di Terracina lasciò per testamento un milione di sesterzi destinati ad alimentare perpetuamente 100 fanciulli (3): e altri contribuirono variamente a cosiffatte beneficenze (4). Alla cura di questi alimenti si vedono preposti procuratori e questori e prefetti nelle varie parti d'Italia, come nei Bruzii, in Calabria, in Apulia, nella Traspadana, nell'Istria e in altri più luoghi (5): e poscia sembra che per cambiamento introdotto in questa amministrazione da Marco Aurelio, rimanesse in Roma un prefetto supremo, ma l'ufficio degli alimenti nei varii luoghi fosse dato ai curatori delle vie principali d'Italia, come l'Appia, l'Aurelia, la Clodia, l'Emilia, la Flaminia, la Latina, la Salaria, la Valeria; e che ogni curatore di quelle dovesse sopraintendere alla distribuzione degli alimenti lungo la via ad esso affidata (6).

Bullettino dell'Istituto di corrisp. archeolog. 1832, p. 210, 1835, p. 145; 1845, p. 46; Furlanetto, Degli Istituti di pubblica beneficenza presso gli antichi Romani per l'età infantile. Padova 1857.

- (1) Vedi la Tavola alimentaria, nel Maffei, Museo Veronese p. 371 ec.
- (2) Plinio, Epist. VII, 18; Furlanetto, loc. cit. pag. 19.
- (3) Vedi l'iscrizione trovata nel 1838 e pubblicata nel Bullettino di corrisp. archeolog. pel 1839, pag. 153.
- (4) Vedi Muratori, *Thesaur.* 141, 3; 332, 2; 652, 2; 703, 9; 716, 4; 747 e 1062, 8; 1066, 3; Orelli e Henzen 784, 847, 5444.
  - (5) Grutero, pag. 402, 4; Avellino, Opuscoli tomo 2, pag. 137.
- (6) Borghesi, Sopra un' iscrizione del console Burbuleio. Napoli 1838, pag. 33 e 34; Furlanetto loc. cit. pag. 31.

Le iscrizioni ricordano anche parecchie opere pubbliche, come mura, ponti, acquidotti, porti, piazze, vie, abbellimenti di anfiteatri e città intere per opera di più imperatori (1), come anche dei municipii e dei cittadini privati: ma da altra parte apparisce come nella pubblica miseria sparisse l'antico splendore di cui un tempo andarono superbe le città dell'Italia centrale e inferiore. Molte statue inalzarono a se stessi e a loro donne gli imperatori a Roma e nelle altre città: molte ne inalzarono ad essi i municipii, sempre facili adulatori della potenza, ma spesso più che ad ornamento tornavano a danno, perchè continuò orace poi l'uso di prenderne pretesto a condanne (2), e anche sotto gl'imperatori cristiani fu reo di maestà chi avesse venduto o fuso o rimosso dal luogo suo una statua del principe (3).

L'imperatore da Roma comanda a sua voglia all'Italia, e alle provincie, e a niuno rende conto del
fatto suo. Se dapprima ciò si fece a nome delle leggi
antiche e del senato, e coi titoli e coi poteri repubblicani che il principe raccolse tutti in se stesso; poi,
massime dopo Tiberio, il principe è un vero monarca
che qualche volta lusingando le vecchie abitudini con
vane parole, nel fatto non ha altra legge che la sua
volontà, nel governo, nell'amministrazione, nel render giustizia, nel disporre della libertà, dell'onore, della roba e della vita dei sudditi. Ai fatti di atroce tirannide che abbiamo ricordati a suo luogo voglionsi qui
aggiungere poche considerazioni sull'amministrazione

<sup>(1)</sup> Muratori, Thesaur. p. 449, 451, 452, 453 ec.; Annali dell'Istituto di corrisp. archeolog. vol. I. (1829), pag. 87; Garzetti I, 329.

<sup>(2)</sup> Sparziano, Caracalla 5.

<sup>(3)</sup> Digest., lib. 48, tit. 4, legg. 4, 5, 6, 7.

della giustizia che è il più sacro fra i doveri di ogni governo, come il più sacro fra i diritti dei governati.

I nuovi ordini introdotti nei tribunali erano in tutto conformi all'indole del nuovo governo. Non più libertà alla difesa dei rei, nè la lentezza della procedura che sotto la repubblica dava all'accusato modo e agio di provvedere a se stesso: ma forme nuove, brevi, eccezionali. Tolti via i provvedimenti che potevano impedire all'accusa di seguire il suo corso; soppressa l'intercessione dei tribuni; introdotta la carcere preventiva; abolito il diritto di volontariamente bandirsi; la confiscazione fatta compagna all'esilio; le pene rese arbitrarie; la tortura divenuta un modo di prova ordinaria, e usata con servi e padroni; la medesima procedura fatta generale per ogni causa e per ogni delitto, e le pene date non dalla legge, ma dalla volontà del senato e dal capriccio del principe (4).

Il senato parve essere il primo potere legislativo e giudiciario, e davanti ad esso vennero infatti quasi tutte le cause di maggiore importanza. Giudicò i magistrati, i rei di mal tolto, i prevaricatori, i cospiratori, i rei di maestà, di avvelenamenti, di omicidii, di calunnie, e di mille altre cose. E quindi parve aver tutto in sua mano, e lasciata ogni regola antica, riunì in sè l'incarico della formazione dei processi, e dello statuire la pena (2). Abbondano le testimonianze mostranti le enormità di questi giudizii (3), in cui uno stesso delitto ora è punito d'una semplice nota d'in-

<sup>(1)</sup> Laboulaye, Sur les lois criminelles des Rom. pag. 408 ec.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. IV, 9; Tacito, Ann. III, 23, 68, 69; XII, 22; XIV, 48; Laboulaye loc. cit. pag. 422.

<sup>(3)</sup> Vedi tra gli altri il processo di Silano in Tacito, Ann. III, 66, 70.

famia, ora di pena capitale (1). Continua la mancanza di libertà alla difesa, niuna la indipendenza dei giudizi serventi a voglie tiranne, alle quali il senato si fa ogni giorno più brutto strumento, e commette scelleratezze, e immola le vittime chiestegli dalla gelosia e dalla cupidigia dei despoti (2): condanna quelli che avessero consultato maghi su cose di Stato, quelli che avessero rimpianto la morta repubblica, e anche le donne di cui fosse gelosa la moglie di un principe, e in più casi, come in quello famoso di Trasea, non fece altro che registrare l'onnipotente volontà del padrone.

Dai capricci di questo dipendeva, come dicemmo, ogni cosa. Giudicava insieme col senato e anche senza di esso; arrestava le procedure a suo grado (3), riformava le sentenze, mitigava o aggravava la pena, e da se stesso si toglieva davanti quelli che lo avessero offeso, o gli facessero ombra. Nei tempi di Tiberio, di Caligola, di Nerone, di Domiziano, di Commedo è uno spettacolo abominevole in cui non sai se più grande apparisca la ferocia del carnefice o la vile pazienza delle vittime. Quei mostri divengono pazzi a misura che mettono le mani nel sangue, e non vi hanno nè istituzioni nè uomini capaci a resistere a quella furiosa mania (4).

Il senato tornò indipendente sotto i primi principi buoni, e allora ebbe licenza d'esser giudice giusto, e

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIV, 28; Plinio, Epist. II. 11; Giovenale, Sat. I, 47; VIII, 98 ec.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. VIII, 14; Paneg. 76.

<sup>(3)</sup> Seneca, De Clem. I, 9; Tacito, Ann. III, 70; XIII, 43; Svetonio, Aug. 32, 51; Tit. 9.

<sup>(4)</sup> Laboulaye, loc. cit.

di condurre rettamente i processi: ma anche allora l'accusato non ebbe altra garanzia che la moderazione dei giudici, e il buon volere del principe, e i vizii fondamentali del sistema rimasero sempre, per risorgere e infuriare di nuovo appena il trono fosse occupato da un tristo.

Vedemmo le mutazioni che fece Adriano. Per quelle novità la giurisdizione del senato passò al Consiglio di Stato preseduto dal principe, il quale del resto se creando questo Consiglio faceva sembiante di limitare il suo potere assoluto, nel fatto rimaneva, come prima, libero in ogni suo atto, e quindi vediamo più volte lui stesso e altri giudicare senza riguardo alle nuove forme (1).

Insomma fatti innumerabili che stimiamo superfluo citare dicono, che nulla erano le leggi, e che tutto stava nelle voglie del principe.

Potentissimi presso di lui i delatori accusanti per invidia, per adulazione, per ingordigia delle altruì spoglie: i quali incoraggiati e premiati di ricchezze e di ufficii furono flagello crudelissimo che alla città tornò grave più che guerra civile (2). Questi abominevoli strumenti del dispotismo erano avvisati dal principe sulle cose da apporre ai destinati a perire per pigliarne gli averi (3), ed essi cospirando e gareggiando per furore di guadagno (4), e non risparmiando parenti nè amici, raccogliendo parole e gesti e sospiri, facendo da agenti provocatori, calunniando, inventando

<sup>(1)</sup> Sparziano, Adriano 13; Dione Cassio LXXV, 8; Capitolino, Marco Aurelio 24; Lampridio, Alex. Sev. 28, 48; Brodiano IV.

<sup>(2)</sup> Seneca, De Benef. III, 26.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XV, 35.

<sup>(4)</sup> Plinio, Epist. IV, 9.

scempiaggini uccisero, esiliarono, spogliàrono tutti i migliori, si fecero ricchi colla rovina di grandi famiglie. (4). Il pretesto di crimenlese non lasciò scampo a niuna virtù, a niuna fama, a niuna fortuna. Gli schiavi stessi adoprati come strumento a rovinare i padroni (2); si fece processo anche ai morti per confiscarne gli averi: e ogni pagina della storia di questi tempi miserissimi, parla in lugubri note del perpetuo terrore messo nell'universale dai delatori, come poi si allieta ricordando il generale entusiasmo levatosi quando Traiano e altri tolsero l'abominevole flagello. Pure malgrado la punizione della infame genia, l'accusa che ai tempi della libertà fu diritto politico usato da tutti i più ragguardevoli personaggi rimase contaminata così dai sozzi strumenti della tirannide, che, nei momenti di tregua al flagello, ninn uomo dabbene volle più usare, anche contro i veri ribaldi, di quest'arme infamata; e sotto Nerva e Traiano quando trattavasi di spogliatori di provincie, gli accusatori non venivano spontanei ai tribunali, e bisognò designare le persone che per ufficio attendessero a questa faccenda (3). E i delatori già puniti e sempre maledetti, si trovavano poi più furiosi, quantunque anche altre leggi li chiamino esecrabile genia, e flagello massimo del genere umano, e comandino supplizii contro di essi (4).

Potenza grande al male, e maggiore di tutte su quella dei soldati nelle cui mani stavano i destini del mondo. Per essi durò per secoli la più bestiale delle tirannidi esercitate dagli uomini.

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 72, 73 ec. II, 30; VI, 3, 7, 28 ec. Hist. IV, 42; Agric. 45; Svetonio, Domit. 12.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. II, 30 ec.

<sup>(3)</sup> Plinio, Epist. III, 4; VI, 29; VII, 33; X, 20; Laboulaye, loc. cit.

<sup>(4)</sup> Cod. Theodos. 10, 10, 1; Cod. Iustin. 10, 11, 16.

La milizia, già sacro dovere di cittadino, divenme ora mestiero di lucro seguito da uomini grossolani, violenti, seroci. Spento con la libertà il nobile amore e il nobile fine delle armi, i cittadini si ritirarono da esse, e fu mestieri che il dispotismo assoldasse mercenari e stranieri, e quindi truppe intere di barbari che alla fine furono rovina e morte a Roma e a Ita-Lia. Soldati e cittadini si ricambiavano di vicendevole dispregio; il cittadino dispregiava la stupida brutalità del soldato, e questi la viltà di quello. Le milizie battevano, ferivano, rubavano, nè vi era modo a scampo o a giustizia. Giovenale ci narra come sotto questo militare dispotismo tacessero tutte le leggi, e come ogni privilegio stesse a favore dei soldati; e mostra come i cittadini battuti fossero costretti a dissimulare, e si guardassero bene di richiamarsene al pretore, e di mostrargli i denti rotti, il viso offeso, e gli occhi malconci: perchè chi perseguitasse il suo aggressore aveva per giudice un villano passato dalla schiavitù alla milizia, e se ne faceva giudizio nel campo ove tutta la coorte levavasi contro il cittadino offeso per render vana l'accusa. « Vorrai tu, dice il poeta, che la vendetta sia più grave dell'ingiuria? vuoi tu rischiar le tue gambe contro tante scarpe armate di chiodi (1)? E chi vorrà correre nel campo fuori di Roma per deporre in tuo pro? Un testimone sì ardito da dire ho veduto sarebbe comparabile ai più virtuosi cittadini antichi. È più facile trovare un falso testimone contro un cittadino senza difesa, che un testimone sincero contro l'onore e la fortuna di un milite armato (2). »

<sup>(1)</sup> Di questi chiodi o bollette Giovenale fa ricordo anche al verso 248 della satira terza ove dice: in digito clavus mihi militis haeret.

<sup>(2)</sup> Giovenale, Sat. XVI, 7-35.

È vero che esistevano leggi rigidissime contro i soldati, ma quando essi furono padroni dell'impero e del principe, tornò inutile ogni ordinamento, e più d'un imperatore perì per aver voluto mantenere le leggi.

Soldati ora timidi, ora feroci e correnti alle ingiurie e alle percosse dei duci (1); legioni cupide di interpretare piutostochè di eseguire i comandi (2) e pronte sempre a terribili rivolte (3); eserciti di costumi e di lingue discordi, duci e legati pieni di lussuria, di povertà e di misfatti, intolleranti di principe che non fosse turpe e ai loro servigii obbligato (4); pretoriani a Roma raccolti in un campo perchè dessero fiducia a se stessi e timore agli altri; legionarii nelle provincie, prepotenti e licenziosi, non curanti di ragione o di torto, intesi solo ai proprii vantaggi, facevano e disfacevano a loro voglia, e a capriccio inalzavano chi più li pagasse (5). D'onde la necessità nei principi di porre ogni cura in accarezzarli, in aumentarne la paga, e quindi la necessità di sempre nuove spoliazioni e gravezze per aver modo ai ricchi donativi.

E così le armi volte non a difesa, ma a strazio della patria divennero sempre più aborrito mestiere da cui i cittadini rifuggirono: e i figliuoli dei conquistatori del mondo abbandonarono ogni forte esercizio, e per ozio si sprofondarono nell'abisso della corruzione, e dettero facilità ai vinti di tornar vincitori, e di venire

<sup>(1)</sup> Tacito, Hist. II, 42.

<sup>(2)</sup> Tacito, Hist. II, 12, 39; III, 10, 11, 14.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. I, 16 ec.

<sup>(4)</sup> Tacito, Hist. 11, 37.

<sup>(5)</sup> Tacito, Hist. 1, 5, 18, 30; II, 79, 80.

Roma e d'Italia. I tiranni lasciarono al populo re solamente la libertà di voltolarsi nel fango, ed esso usò tutta la turpe licenza, quasi compenso di sua servità.

I vizii romani in questi tempi danno alla città un aspetto che mette disgusto e spavento. Il palazzo dei Cesari è, tranne pochi intervalli, una officina di veleni, un postribolo di meretrici e cinedi, d'onde partono sentenze di morte e di esilio contro ogni ricco, contro chiunque sia meno corrotto. E ad orgie furiose si danno i grandi, o per mala natura, o per obliare se stessi, o per togliere i sospetti al tiranno: in orgie senza nome si gettano le donne: e la plebe contenta dei doni e delle feste imperiali applaudisce ai mostri che empiono la città di sangue e di vituperi, e mostra la sua vita nel parteggiare per mimi, per ballerini e fazioni circensi; e solo qualche volta, quando sente o teme la fame, dà nelle furie e tira sassate contro i principi, insorge contro i ministri, e, seguace della fortuna, trascina nel fango i caduti che avrebbe adorato vincitori (1).

Il lusso cresciuto sul fine della repubblica, al cominciar dell' impero andava ad incredibili eccessi. Dei ricordi della corruzione sfrenata ne sono piene le satire: e i libri degli storici e dei filosofi confermano troppo i detti dei poeti, e mostrano come questi non mentiscano nella pittura degli sconci costumi.

I ricchi non avendo più modo a sfoggiare in ambizioni pubbliche, più che mai profondono i tesori salvati dalle rapine dei tiranni in ubriachezze, in delica-

<sup>(1)</sup> Giovenale, Sat. X, 76 ec.

tezze di cibi, in profumi, in gemme, in case splendide d'oro e di marmo, in porpore saturate di molta conchiglia, in vesti seriche che non difendono nè il corpo nè il pudor femminile, in rare suppellettili d'oro e d'argento lavorate da artisti famosi; in tazze cristalline e murrine per vomitarvi le crapule, nel mettere alle orecchie di loro donne il valore di due o tre patrimonii, nell'avere innumerabile turba di schiavi, nel costruir terme in mare, nel piantar giardini e pomarii e selve sui tetti e in cima alle torri, nell'ingrassare il corpo e render l'animo sonnolento e corrotto, nel comprare per diecimila nummi una triglia, nel cercar vanto dal profumarsi due e tre volte al giorno, e nel voltolarsi tra sconcissime voluttà (1). Hanno portici e case capaci di popoli, e sì alte che più che a riparo sono a pericolo: e bagni in cui gareggiano di splendore le colonne e i marmi più rari e le gemme disposte con mano industre. D'argento i pavimenti e i canali per cui scorre l'acqua, d'argento i vasi in cui cade (2). Cresciute smodatamente le ville : piene di esse le rive dei mari, dei laghi, dei fiumi (3).

In città vivono in conviti, tra vino e profumi e meretrici; hanno le dita piene di anelli con smeraldi, diamanti e diaspri (4), passano la mattina a far compagnia alle donne mentre si acconciano (5); mutano colle donne le vesti, affettano gesti e atti che li me-

<sup>(1)</sup> Seneca, De Benefic. IV, 6; VII, 9; De vit. beat. 11, 17; Epist. 86, 88, 90, 114, 122; Controv. II, 9; Svetonio, Tib. 34.

<sup>(2)</sup> Seneca, Epist. 86; Controv. II, 9; Plinio XXXIII, 54; Stazio, Silv. I, 5; Marziale VI, 42.

<sup>(3)</sup> Seneca, Epist. 89.

<sup>(4)</sup> Marziale V, 11, 12; XI, 60.

<sup>(5)</sup> Petronio, Salyric. 5.

strino femmine (1), involgono in rete dorata i crini inanellati con gran leggiadria e fatti splendidi con molto balsamo assirio (2). Molta parte del giorno consumata fra il pettine e lo specchio, a consultare col barbiere sulle pieghe di ogni capello, a farsi radere ciò che è cresciuto la notte, a render liscia la pelle con pomice e gomma delle foreste dei Bruzii (3), a fare scommesse nei portici, a novellare di guidatori di bighe, e di mimi, a favellare d'intrighi, a scrivere e legger biglietti amorosi, a modular lascive canzoni, a correre le terme e i luoghi infami tra schiavi e bagascie (4). Altrove procedono in superbi cocchi accompagnati da infemminiti coppieri, o in molli lettighe (5), e sì delicati che la più fina porpora è loro pesa in estate, e nel caldo hanno bisogno di anelli più leggieri alle dita (6).

Grande pensiero e somma delle cure sono la cucina e il ventre. L'animo è tutto nel delicato convito, nel pensare come sarà preparato dal cuoco il cinghiale, con quant'arte si debbano scalcare gli uccelli dai maestri educati a tal uopo (7), nell'adunare portenti

<sup>(1)</sup> Seneca, Epist. 122; Giovenale, Sat. II, 95 ec; Marziale III, 63; VIII, 77.

<sup>(2)</sup> Attoniti miramur gestus effeminatorum, quod a natura sexum viris denegatum, muliebri motu mentiantur, decipiantque oculos spectantium. Columella I, praef.

<sup>(8)</sup> Seneca, De brevit vitae 12, Giovenale IX, 14, 95.

<sup>(4)</sup> Marziale III, 63; X1, 1; Seneca, De brev. vit. 12; De vita beata 7.

<sup>(5)</sup> Marziale X, 13; Seneca, De tranquillit. 15.

<sup>(6)</sup> Giovenale, Sat. 1, 27; Marziale VII, 99; KI, 60.

<sup>(7)</sup> Seneca, Epist. 47; Petronio, Sat. 15; Giovenale XI, 137 ec. Columella I, praef. si lamenta che non vi siano scuole di agricoltura e che abbondino contemtissimorum vitiorum officinas, gulosius condendi cibos, et lucuriosius fercula struendi, capitumquae et capillorum concinnatures. E Giovenale (Sat. VII. 184) dice che i grandi di Roma spendevano grosse somme nel cuoco e nel pasticciere e che davano pochi soldi al maestro dei loro figliuoli.

di lusso, nel trovar cibi rari e preziosi che eccitino l'ottuso palato e il nauseante stomaco (1): pesci di mari lontani, ostriche di lidi ignoti, peregrini uccelli, fiere prese con molta strage di cacciatori (2).

Alla mensa dove è raccolto il fiore delle più rare delizie stanno sopra letti di rose, fra drappi tirii, in una navola di profumi, fra cori di bei garzoni e fanciulle che cantano lascive canzoni e muovono danze imaginate a risvegliare, la languente lussuria, e in pubblico fanno cose più sconcie di quelle dei lupanari (3). Sontuoso è l'apparato; credenze intarsiate di testuggini, deschi intesti d'avorio, letti fulgidi di porpora e d'ostro, piatti d'oro e d'argento, vasi preziosi per materia e lavoro, tazze di ambra arricchite delle gemme che altri poneva alle spade (4); bicchieri con forme oscene (5), e pieni di specchi (6), e ad imagini oscene conforma-

- (1) Ales Phasiacis petita Colchis,
  Atque Afrae volucres placent palato,
  Quod non sunt faciles: ut albus anser,
  Et pictis anas novata pennis,
  Plebeium sapit. Ultimis ab oris
  Attractus scarus: atque arata Syrtis
  Si quid naufragio dedit, probatur.
  Mullus iam gravis est. Amica vincit
  Uxorem, rosa cinnamum veretur.
  Quidquid quaeritur, optimum videtur.
  Petronio, Sat. 21. Conf. Giovenale XI, 121 ec.
- (2) Seneca, Consol. ad Marc. 21, 22; De provid. 3; Consol. ad Helv. 9, 10; De Benef. IV, 6; De brevit. vit. 12; Epist. 89, 122; Persio IV, 17; Lucano IV, 373.
- (3) Senega, De vit. beat. 11; Gellio XIX, 9; Gióvenale II, 110; XI, 168, 172 ec. Marziale V, 78; VI, 71.
- (4) Plinio XXXIII, 52; Marziale IV, 39; IX, 60; X, 98; XII, 66; Giovanale V, 30 ec.
- (5) In poculis libidines celebraverunt, ac per obscomilates bibere. Plimo XXXIII, 2. Vasa adulteriis caelata... Vina ex libidine hauriuntur. Ibid. XIV, 28.
  - (6) Plinio XXXIII, 45.

ti anche i cibi (1). Infinita la turba dei cuochi, coppieri, ministri, e cinedi (2). Belli schiavi di Asia comprati a
incredibili prezzo (3), e serventi anchi essi a sconcie
libidini (4) ministrano i cibi, e i preziosissimi vini che
poco appresso sono cacciati via dallo stomaco, e vanno in terra a contaminare le gemme, l'onice, e i ricchi mosaici di cui è bello il triclinio (5). Vomitano per
mangiare, mangiano per vomitare, dice Seneca, nè degnansi digerire le cose cercate con tanta cura per ogni
terra e nell'ultimo Oceano (6). Si ubriacano ai bagni,
vanno ebbri a cena (7): e dalle notti passate in queste orgie escono smemorati, pallidi, con membra tremanti, e dall'ebrietà si volgono a libidini mostruose (8). D'onde turba infinita di mali, supplizio della lussuria (9).

Già Marcantonio aveva scritto un libro per celebrare la sua ebrietà; e sotto Tiberio, dice Plinio, era stato titolo pei sommi onori l'aver continuato a here intrepidamente più giorni e più notti. Molti stimavano il vino come la più cara cosa che abbia la vita. Si ubriacavano ai bagni e tracannavano grandi vasi come ad ostentazione di forza; poi vomito, e poi esercizii e bagni caldi per sudare ed eccitar di nuovo la sete (10).

<sup>(1)</sup> Petronio, Satyric. 15.

<sup>(2)</sup> Seneca, Epist. 95.

<sup>(3)</sup> Giovenale V, 56.

<sup>(4)</sup> Seneca, De brevit vitae 12.

<sup>(5)</sup> Giovenale X, 173; Marziale XII, 50; Seneca, Epist. 86.

<sup>(6)</sup> Seneca, Consol. ad Helv. 9.

<sup>(7)</sup> Seneca, Epist. 122

<sup>(8)</sup> Plinio XIV, 23; Columella I; praef dice: Noctes libidinibus et ebriezlibus, dies ludo vel somno consumimus, ac nosmetipsos ducimus fortuatos quod nec orientem solem videmus, nec occidentem.

<sup>(9)</sup> Seneca, Epist. 95.

<sup>(10)</sup> Plinio XIV, 28; Columella 1, pracf.

Era giunta l'ora predetta dell'ebrezza avuta in onore, e del reputarsi virtù il superare ogni altro nel bere (1). Si cercò e si ottenne fama di eleganza e dilautezza, e l'ambizione passò dai trionsi al surore dei conviti (2). Fu gloria tenere sempre imbandite più ta-. vole a Baia, bevere i vini più generosi in tazze ametistine, ubriacarsi di Falerno, e di Cecubo gelato entro la neve, e mangiar lo storione, cibo che i poeti di corte dicono degno degli Dei e dei Cesari (3). Le cose giunsero a tale che, secondo alcuno, Apicio sarebbe sembrato uomo frugale (4). Si ricordano uomini che apprese le arti della gola alla corte di Nerone piena di stravizi continuati i giorni e le notti, si erano acquistati fama dei più raffinati ghiotti del mondo; e molti andavano famosi per l'apparato dei ricchi conviti, e alte terme, nei teatri e per le piazze si celebravano le loro glorie (5).

Molti rovinò questo furore di conviti (6), ma per diminuita pecunia non si frenavano le smodate voglie, e i più spiantati mangiavano meglio, e volevano le cose più rare. La satira ricorda cavalieri che avevano mangiato anche l'anello e 400 mila sesterzi in un vaso d'argilla; e altri che ridotti agli estremi, fuggivano, non vergognosi dei debiti, ma addolorati di lasciare i divertimenti del circo (7), e a Baia, ricovero di ogni lussuria, si imbrancavano cogli ebbri pei lidi e pei laghi echeggianti di lieti suoni (8).

<sup>(1)</sup> Seneca, De Benef. I, 16.

<sup>(2)</sup> Seneca, De brevit. vitae 12.

<sup>(3)</sup> Marziale X, 13, 49; XII, 17; XIII, 92.

<sup>(4)</sup> Giovenale IV, 23.

<sup>(5)</sup> Giovenale, Sat. IV, 137; XI, 1-19.

<sup>(6)</sup> Seneca, De Benef. I, 10.

<sup>(7)</sup> Giovenale XI, 18, 43, 50.

<sup>(8)</sup> Seneca, Epist. 51.

Con pari furore che le ricche mense e le voluttà, si cercano le ricchezze strumento di quelle. La cupidità della roba si è insignorita degli uomini così che non pare che posseggano, ma sian posseduti (1). A nulla si guarda per raccoglier fortuna. Ogni angolo del mondo frugato per raddoppiare il censo tre e quattro volte: si vende l'anima al lucro (2): per esso oppressi i deboli, spogliate le provincie, rubati gli Dei, commesse fraudi e scelleratezze di ogni sorte (3). La pecunia mette alle mani padri e figliuoli, mogli e mariti, aguzza ferri, mesce veleni, fa meretrici le donne cui le gemme splendono come il bene più grande del mondo (4). Per la pecunia avuta in onore l'orbità, e corteggiati e adulati i ricchi privi di eredi (5), e chiesta nei templi la morte dei ricchi parenti (6). Molte le vie della ricchezza, e brutte e scellerate nella più parte (7). Oro a sacca guadagnano i condottieri delle bighe nel circo, amore e delizia di Roma, che li fa splendidi d'ostro (8); oro dà l'esser confidenti e complici di grandi delitti (9). Arricchiti tutti i peggiori (10), molti col far la spia, col calunniare e frodare, col mutare il nero in bianco, col falsificar testamenti (11), col get-

<sup>(1)</sup> Plinto, Epist. IX, 30.

<sup>(2)</sup> Persio, Sat. VI, 75 ec.

<sup>(3)</sup> Seneca, De Benef. I, 9; Giovenale, Sat. XIII, 150 ec.

<sup>(4)</sup> Seneca, De Ira III, 32; Consol. ad Helv. 16.

<sup>(5)</sup> Plinio XIV, 1; Seneca, Consol. ad Marc. 19; Giovenale X, 204; XII, 95. ec.

<sup>(6)</sup> Petronio, Satyric. 20; Persio, Sat. II, 10 ec.

<sup>(7)</sup> Seneca, De Ira II, 8.

<sup>(8)</sup> Marziale IV, 67; X, 50, 51, 74; XI, 1; Giovenale VII, 114.

<sup>(9)</sup> Giovenale III, 59; Marziale VI, 50.

<sup>(10)</sup> Persio VI, 15.

<sup>(11)</sup> Tacito, Ann. I, 73; VI, 3, 7, 8, 9 ec., Hist. IV, 42; Plinio, Epist. I, 5; II, 20; IV, 2, 9; VI, 2; Svetonio, Domit. 12; Giovenale I, 27-36, 66, III; 30; Marziale XI, 67.

tare ami ai morenti, col captare eredità anche per via di prostituzione di figliuoli (1), col render false testimonianze, coll'uccider parenti, col vendere il corpo, coll'amoreggiare le vecchie, collo sposare le brutte sperando che muoiano presto, collo spogliare le amanti, col fare il mezzano, col vender fumo nelle case dei grandi, col plaudire agli istrioni favoriti dal principe (2). In gran credito è la massima che bisogna avere e non importa del come, perchè l'oro da qualunque luogo venga ha sempre odor buono (3), e così la pensava anche l'imperatore Vespasiano (4). Coi delitti si acquistano belli arredi e palagi (5), e ciò insegnano anche i feroci esempii di corte (6). E l'oro turpemente acquistato, turpemente si spende, per vincere i custodi dell'altrui moglie, per adornare la druda di gemme eritree o mandarle a uso di orinale un ricco vaso lavorato da Mentore (7), per comprare dal marito la libertà di starsi col drudo, per rapire alle altre gli amanti, per inalzare statue ai vincitori nelle corse dei carri, per comprar tutto, perchè a Roma tutto si vende (8), e la maestà delle ricchezze è santissima (9), e può ciò che vuole, e mentre, più potente di ogni seduttore, corrompe padri e figliuoli, dà anche fama d'ingegno, di virtù e di lealtà (10). I poeti ricchi fanno furore quan-

<sup>(1)</sup> Petronio, Satyric. cap. 32; Seneca, De Benef. IV, 20; VI, 38.

<sup>(2)</sup> Giovenale I, 38; IX, 27; XIV, 212 ec.; Marziale I, 11; IV, 5, 28, VI, 50; Petronio, Satyric. 15.

<sup>(3)</sup> Giovenale XIV, 207.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Vespas. 23.

<sup>(5)</sup> Giovenale I, 72.

<sup>(6)</sup> Tacito XI, 1.

<sup>(7)</sup> Giovenale VI, 235; Marziale XI, 12.

<sup>(8)</sup> Giovenale III, 183; VI, 153; X. 322; Marziale V, 25.

<sup>(9)</sup> Giovenale I, 112.

<sup>(10)</sup> Giovenale III, 137.

do declamano versi: gli avvocati ricchi vincono tutte le cause: coi ricchi stanno gli Dei (1). Al ricco è permessa ogni cosa (2), mentre il povero è calunniato, beffato (3).

Per le strade ingombre di folla, di enormi carri e di fango, fragorose di giorno e di notte, pericolose per infestazioni di ebbri bisognosi di risse, e di ladri che ti spogliano col ferro alla gola (4), Seneca ad ogni passo incontra scellerati; avari, prodighi, impudenti, felici per questi vizii. Al fôro turpi liti e più turpi avvocati, accuse contro padri e madri, magistrati giudicanti in cose di cui anch' essi sono rei, testimoni corrotti a sostegno di male cause, e i cittadini tutti in guerra tra loro, e intenti a guadagnare sul danno altrui, odianti i felici, dispregiatori degli infelici, oppressi dai grandi, oppressori dei piccoli. Non vi è cosa, dice il filosofo, che non si faccia per un lieve piacere o vantaggio: si gareggia di nequizia; l'innocenza non rara, ma nulla; non fede se non quando torna conto; impossibile contare i delitti cui più non bastano i tribunali; - comuni gli spergiuri, i furti, le frodi, gli incendii, i veleni, i ratti, gli stupri, e tutto apertamente e senza riteguo (5).

Non potrebbero decentemente ripetersi le infamie dell'ebbra libidine, eccitata con arte (6), e dell'adulterio divenuto cosa ordinaria, e dei molti pei quali pigliar moglie non significa altro che sedurre la donna

<sup>(1)</sup> Petronio, Satyric. cap. 31.

<sup>(2)</sup> Giovenale XI, 175. ec.

<sup>(3)</sup> Seneca, De Benef. I, 9; Giovenale III, 145, 299.

<sup>(4)</sup> Giovenale III, 7 ec., 239, 268 ec., 302; Marziale XII, 57.

<sup>(5)</sup> Seneca, De Ira II, 7, 8-11; De Tranquillit. 15.

<sup>(6)</sup> Persio VI, 71; Giovenale IX, 134; Marziale III, 75; Petronio, Satyric. cap. 29; Fragm. 11.

altrui, quantunque non manchino mariti che si vendicano col bastone e col ferro (1). Il palazzo dei Cesari e le case dei grandi e i templi stessi, videro turpitudini che in lingua onesta non trovano nome. Non curata la educazione de'figliuoli che fino dalla più tenera età sono torti per male vie dagli schiavi dati loro a maestri, e dagli esempi stessi dei genitori (2). Sono ricordati padri corruttori dei figli di cui vendono la gioventù e la bellezza (3); uomini più infami delle meretrici, mariti sconcissimi che con le gemme fanno tacere la moglie (4); altri severi ai sembianti e sozzi cinedi nel fatto; matrimoni fra nomini e nomini, fatti sull'esempio di Nerone con solennità di tede, di velo, di cantici nuziali, di dote e inviti d'amici (5); e i nitidi adulteri tenuti in grande onore dalle matrone (6). Le splendide case turpi per foggie di libidini nuove, e per obbrobrii divulgati nel vicinato dai servi a vendetta di loro dura sorte (7); e nobili che davanti alle imagini dei gloriosi avi menano vita infame nelle crapule e al giuoco, e gareggiano di turpitudini sulla scena e nel circo (8).

Delle infamie donnesche è pieno ogni libro. Vi sono matrone che si danno al mestiere di meretrici (9). La satira parla di donne che si dilettano di sucidi schiavi, di commedianti, e di lordure plebee (10). E

- (1) Seneca, De Benef. I, 9; Consol. ad Helv. 16; De Ira II, 8, 10; Giov. X, 315 ec.
  - (2) Tacito, Dialog. 28, 29.
  - (3) Musonio Rufo in Stobeo, Flor. LXXV, 51.
  - (4) Giovenale II, 48 ec.
  - (5) Tacito, Ann. XV, 37; Giovenale II, 133; Marziale XII, 42.
  - (6) Seneca, De Benef. I, 9; Giovenale XIX, 176.
  - (7) Giovenale IX, 112.
  - (8) Seneca, Epist. 99; Svetonio, Tib. 35; Giov. VIII, 7 ec.
  - (9) Svetonio, Tib. 35. Tacito, Ann. II, 85.
  - (10) Petronio, Salyric. cap. 29.

anche quelle che non vanno al postribolo studiano solo in libidini, ogni lode cercano nella bellezza, si contaminano la faccia di liscii, cercano le vesti che più le mostrino nude, e a lussuria non ad onesto ornamento volgono gli studii delle lettere: e di loro fecondità si vergognano, e nascondono come peso indecente il tumido ventre, e ne spengono il frutto (1). E in tutto adeguano la licenza e la sfrontatezza degli uomini, e com essi bevono, si ubriacano e vomitano (2).

Insomma innumerabili le colpe e i delitti; turpi principi, turpi matrone, turpi patrizii; prezzolati sicarii, artefici e mercatanti di veleni, dei quali grande laboratorio e scuola è il palazzo dei Cesari; ogni sorta di turpitudini unite a crudeli atti di sangue per opera di uomini che dall'ebbrezza e dalla lussuria prorompono a uccisioni, e non passano giorno senza qualche grande nefandità (3). E anche sotto Vespasiano che è lodato di aver posto riparo alla corruzione, e sotto Traiano e gli Antonini continue sono le querele delle anime oneste contro i costumi effeminati, brutali, falsi, buffoneschi, tiranneschi; contro la gente che adula, che presume di sè, che tende insidie, che ammassa tesori, che desidera la morte di alcuno. Grandi anche allora i vizii e la licenza dei tempi: e la fede, la verecondia, la giustizia e la verità si dicono partite dal mondo (4).

Ammettasi pure che siavi sfoggio di colori nei tristi quadri che di questi tempi fanno gli storici, i poeti e i filosofi, ma anche tolta la supposta esagerazione vi

<sup>(1)</sup> Seneca, Consol. ad Helv. 16; Controv. II, 15; Gellio, XII, 1.

<sup>(2)</sup> Seneca, Epist. 95.

<sup>(3)</sup> Seneca, Epist. 99.

<sup>(4)</sup> Marco Aurelio, Ricordi IV, 28, 32; V, 10; Plinio, Epist.

rimane sempre tanto furore di tirannide, tanta corruzione nella reggia e nelle case dei grandi, tanto puzzo di lordure e d'infamia per tutto, che mette nell'animo profondo orrore. E questa città piena di luoghi destinati ad esercitare in pubblico il male (1), apparisce la cloaca del mondo (2) e mercato di ambizioni, di lussurie, e di vizii di ogni sorte (3).

I principi e i grandi di Roma portavano la corruzione anche fuori di essa, e noi vedemmo le più belle contrade d'Italia contaminate dalle crudeli-follie e da tutte le imperiali nequizie. Pure le regioni loutane da Roma conservarono più intero costume, e Padova e Brescia e altri luoghi dell'Italia superiore si vedono citati come serbanti molto della modestia, della semplicità, e della rettitudine antica (4), e si lodano municipii e colonie per severo costame (5), e si ricorda sempre la semplicità dei Marsi e Sanniti, e di altre genti tra le quali celebrasi la onestà delle donne (6). Gli scrittori sovente oppongono i costumi delle provincie e dei poveri a quelli dei ricchi cittadini. I vinti, dice Giovenale, non sanno ciò che si fa a Roma, e hanno bisogno di venir qui per apprendere che l'uomo può fare le parti di donna (7).

Per onore dell'umana natura debbe dirsi che anche a Roma non mancavano uomini e donne di severo costume e di intera onestà contrastanti coll'esempio

<sup>(1)</sup> Seneca, De Constant. Sap. 6.

<sup>(2)</sup> Lucano VII, 44.

<sup>(3)</sup> Seneca, Consol. ad Helv. 6; Petronio, Satyric. 6; Fragm. 23; Giovenale, Sat. VII, 14 ec.

<sup>(4)</sup> Plinio, Epist. I, 14. ec.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. III, 55.

<sup>(6)</sup> Giovenale III, 168 ec.: VI, 166.

<sup>(7)</sup> Giovenale II, in fine.

e colla parola alla crescente corruzione. Si ricordano uomini di specchiata innocenza, probi all'antica, di gran fede e schiettezza, di pura coscienza, di illibata fama, alieni da ogni ambizione, santissimi in casa, integerrimi nei pubblici ufficii, modelli in tutto alla gioventù, e matrone pudiche e severe, e specchio di pure e forti virtù (1). Ma negli animi retti è tale sgomento che in cima a ogni loro pensiero sta la morte, come solo scampo dal furore del dispotismo e del vizio. Quindi vediamo gli studii di molti rivolti ad imparare e a prepararsi a morire.

Al cominciare dell'impero, tolti dall'eloquenza e dalle faccende pubbliche state palestra alle menti e ai cuori più alti, gli uomini che non potevano acquietarsi all'ozio che senza lettere è morte e sepoltura dei vivi, si dettero alla cultura dell'animo, contro la quale non eravi forza di tirannide: e prostrata ogni cosa, rimase in piedi lo studio della sapienza che fu precipua cura ai migliori, e sostenne gli animi affranti ritraendoli dalle tenebre della servitù ai templi sereni di cui parla il poeta (2). Come Lucrezio, tra le stragi delle guerre civili, cercava quiete nel proprio animo purgato da ogni timore, così ora ricorrono al medesimo scampo contro altri mali non meno atroci. E nei giorni più dolorosi per flagelli di tirannide e pazienza di schiavi si ritraggono tutti in se stessi, meditano mestamente la morte e nutriscono nell'animo la forza per affrontarla con dignità. Fra tante mostruose mollezze vi sono uomini di ogni grado e fortuna che tutto di si liberano colla morte dai loro mali. Muoiono per sot-

<sup>(1)</sup> Plinio, Epist. I, 12; II, 7, 9; III, 2, 3; IV, 22; V, 15; VII, 19, 31; VIII, 23; IX, 13.

<sup>(2)</sup> Seneca, Epist. 14, 88.

trarsi a Tiberio, e a Nerone, muoiono per ignavia, per capriccio, per noia, tutt'al contrario di Mecenate che voleva vivere zoppo, monco, anche in croce (1). Seneca che in questi tempi fu principale tra i cercatori della sapienza, riprova la universale libidine di morire e chiama dementi quelli che muoiono per timor della morte, e insegna che l'uomo forte e sapiente debbe uscire non fuggire dalla vita; e si duole che troppi anche fra i più generosi siano, fuori dei casi estremi, violenti contro se stessi: ma al tempo medesimo è continuo nelle esortazioni a non temere la morte, nell'averla non come male ma come strumento di libertà, nel morire onestamente, saviamente, fortemente, e quando lo persuade ragione (2).

A Roma dove da ogni luogo concorre la gente per procacciar sua ventura, grande è il numero dei ciarlatani venuti di Grecia e di Asia che si spacciano per filosofanti e sono venditori di sofismi e di inezie, e disonorano la sapienza colla lingua e coi fatti: feccia di tristi che sotto severo sembiante nascondono cupidigie e libidini, e professano la filosofia per guadagno, e vivono in diletti di gola, tra meretrici e adulterii, nelle taverne e alla reggia. Vagabondi, viventi di elemosina; grandi faccendieri si cacciano per le case dei ricchi, esortano ai vizii, vantano la sapienza del bere e del convivare, adulano e fanno la spia. Altri ripongono la filosofia nella barba e nel pallio, e tenendo cattedra recitano a mo'di commedianti, cercano plausi coi gesti e col batter dei piedi, spaccian

<sup>(1)</sup> Seneca, Epist. 24, 77.

<sup>(2)</sup> Seneca, Epist. 24, 30, 70, 71, 76, 77 ec.; De Constant. Sap. 4, 8 ec.

sofismi, vanno a caccia di vecchie parole, insegnano a disputare, non a vivere (1).

Ma altri sono i pensieri e la vita e i precetti dei vefi filosofi celebrati per santità di costumi e per altezza di animo. Parlano libere parole ai potenti, insegnano a soffrire tranquillamente le persecuzioni della tirannide, e più d'uno aggiunge ai precetti l'esempio. Frequente l'influenza di essi sulla vita dei cittadini. Accolti nelle famiglie consacrano ad esse tutta l'opera loro; custodiscono l'innocenza dei figli, ne informano coll'esempio e colle parole l'animo al bene, educano a seconda dell'indole, della condizione, dell'età, e si trattengono coi discepoli in letterati colloquii (2). Alcuni ricorrono ad essi solo quando la fortuna è avversa. Il ricco lieto di buona salute, di bella moglie, e di prosperi figliuoli non cura di altro; ma se perde fortuna, salute e famiglia ricerca dai filosofi consolazioni e precetti per sopportar la sciagura (3). Ed essi danno conforti e consolano i mesti, dirigono nelle cose dubbie, confermano i trepidanti, insegnano che la sventura è l'occasione della virtù, che questa sta nel vincere ciò. che temono tutti, e che l'uomo debbe porre la sua ricchezza nell'animo, non nel patrimonio, e considerare la virtù come il solo bene della vita, porre l'animo -al di sopra delle minaccie e delle promesse della fortuna, tollerare tutto con lieto cuore, inalzare pure le mani al cielo, chiedere mente pura, e ciò che ad altri non nuoce. Insegnano che l'uomo può da se stesso uscire

<sup>(1)</sup> Seneca, Epist. 20, 29, 40, 48, 49, 52, 75, 108; De Brevit. vit. 10, 13; Tacito, Ann. XVI, 32; Gellio IX, 2; Giovenale, Sat. II, 1-13 ec.; - III, 58-125.

<sup>(2)</sup> Seneca, Epist. 11, 25, 26, 27, 52, 94.

<sup>(3)</sup> Dione Crisostomo, Oral. 13.

da ogni sciagura (1). E quando il padrone di casa delibera se debba darsi la morte, insieme agli amici è chiamato per consiglio il filosofo, e in generale si sta all'avviso di questo. Egli accompagna al supplizio quelli cui ha insegnato a vivere, e ora li aiuta a morire mostrando loro un mondo nel quale l'uomo dabbene si ride dei tiranni e di loro insensati furori. Trasea ascoltava con sereno animo il filosofo Demetrio nei momenti estremi. Musonio Rufo fu compagno a Rubellio o Plauto aspettante la morte: un altro filosofo faceva i i il medesimo ufficio con Cano Giulio condannato nel capo da Caligola (2).

<sup>(1)</sup> Seneca, Epist. 12, 108; De Provid. 4, 6; Nat. Quaest. III praef. ——; De vita beata 22.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XIV, 59; XVI, 34; Seneca, De Tranquillil. 14; Epist. 77

<sup>(3)</sup> Seneca, Epist. 59, 73, 108; Nat. Quaest. VII, 32; Controv. II praef j Svetonio, De clar. gramm. 18; Ritter, Histoire de la philosophie. Vol. IV pag. 138. Paris 1837.

<sup>(4)</sup> Seneca, Epist. 49, e 108.

si del poco. Era continuo nel gridar contro i vizii, e contro il fasto e le mollezze dei grandi e dei re, e nel lodare la sobria mensa, il casto corpo, la mente pura. E per tutto ciò patì la persecuzione di Seiano (1).

Al popolo dissertava Fabiano Papirio, anch' egli della scuola dei Sestii, combattendo impetuoso contro le umane passioni; ed era applaudito con alte grida. Uomo egregio di vita, di scienza, di eloquenza, e scrittore elegante di più libri di filosofia, e di cose civili (2).

Seneca che per ingegno e dottrina andò più alto di tutti i filosofi e moralisti dell'età sua, su uditore di Fabiano, di Sozione, di Attalo, e di più cose andò debitore a questi maestri, come a tutti i filosofi greci, nei libri dei quali trascelse le migliori dottrine e le usò a suo talento volgendole ai bisogni di Roma. Era nato a Cordova sul principio dell'era volgare da quel Seneca che stabilitosi a Roma ai tempi d'Augusto andò famoso fra i retori dei quali ci trasmise in frammenti le vane esercitazioni. Il giovane venuto a Roma nella sua fanciullezza, ed educato cogli altri fratelli all'oratoria e alla filosofia mostrò subito vivissimo ingegno, e inteso a cure ambiziose (3); coll'eloquenza imparata dal padre e dagli altri declamatori si aprì la via alle cariche e fu senatore (4). Sotto Caligola corse pericolo di essere ucciso dall'invidioso tiranno per aver difesa maravigliosamente una causa in Senato (5). Al-

<sup>(1)</sup> Seneca, Nat. Quaest. II, 50; Epist. 67, 108, 110; Snasor. 2.

<sup>(2)</sup> Seneca, Epist. 11, 40, 52, 58, 100; De Brevit. vit. 10, 14; Controv. II, praef.

<sup>(3)</sup> Foro se et honoribus parat in quibus ipsa quae sperantur timenda sunt. Controv. II, praef.

<sup>(4)</sup> Seneca, Epist. 49, 108; Svetonio, Ner. 7.

<sup>(5)</sup> Dione Cassio LIX, 2.

trove dicemmo la parte ch'egli ebbe nelle faccende di Stato come maestro e consigliere di Nerone, e della morte che gli dette il discepolo, e che egli prese con virile e sereno animo.

Molte cose farono dette allora e in appresso sul suo stare alla corte più sconcia del mondo, sugli amori suoi con Giulia di Germánico, con Agrippina e con vili donne; sulle sordide usure, sulle ricchezzo accumulate in maggior quantità di quello che si convenisse alle dottrine ch'ei professava, e sul lusso menato in sua casa, mentre empiva i libri delle lodi del viver frugale e della povertà (f).

Non tutto ciò che fu detto contro di lui vuolsi ammettere senza riserva, perchè le più di queste accuse vengono da uomini che gli erano acerbissimi nemici: ma ve ne hanno parecchie su cui non può cader dubbio. E queste bastano a metterio in contradizione flagrante colle dottrine, e a macchiargli bruttamente la vita. Dalla sua rilegazione di Corsica scriveva alla madre, l'esilio non essere altro che una mutazione di luogo, non togliere i beni dell'animo, e potersi anche dalle orride regioni contemplare il sole, la luna e le stelle (2). Ma poi per esser liberato dall'esilio volgeva basse parole a Polibio tristo liberto, arricchito per male arti, potente allora alla corte di Claudio, e lo celebrava uomo innocentissimo, frugale all'antica, gran letterato, benemerito molto di Omero e di Virgilio, valente poeta, oratore capace di far passare per

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LX, 1; LXI, 10; LXII, 2, 25; Tacito, Ann. XIII, 42. Egli possedeva 300 milioni di sesterzii equivalenti a più di 55 milloni di lire italiane. Ai rimproveri fattigli su queste enormi ricchezze egli risponde citando Catone che mentre lodava la povertà di Cario e di Coruncanio possedeva 400 mila sesterzii. De vita benta 21.

<sup>(2)</sup> Consol. ad Helv. 4, 6, 9.

grandi le cose piccole, e degno di narrare egregiamente le geste di Cesare (1). E come lodava il liberto per averlo intercessore presso al padrone, anche a questo non fu scarso di encomii, e lo chiamò consolezione pubblica di tutti i mortali, benefico custode del mondo, specchio di clemenza e di sapienza, e mitissimo dei principi, e nume indulgentissimo di cui si adorano i fulmini anche da quelli che ne sono colpiti, e concludeva pregando tutti gli Dei e le Dee e la Fortuna perchè lo lasciassero lungamente a soccorrere ai mali del genere umano (2). Ma poco appresso, questa grande sapienza e clemenza si mutano in imbecillità e crudeltà. Seneca per opera di Agrippina, divenuta moglie di Claudio, è richiamato dall'esilio ed entra in corte maestro a Nerone (3). Claudio muore avvelenato dalla moglie ed è fatto Dio: e Seneca allora non gli perdona l'esilio, e con acerbissima satira inveisce contro lui morto quanto a lui vivo si era abbassato con vili adulazioni (4). Poi volgendo ad altro segno le lodi celebrò la naturale innocenza, la mansuetudine, la misericordia, la umanità, la giustizia ed altre molte vittù di Nerone: virtù, dice egli, ammirate da tutti, e che fanno beata l'età sua, e torneranno a vita nel mondo la santità dei costumi antichi (5). Altri s' ingegnò di menomare la bruttura di queste parole considerandole come strumento usato a tenere nelle vie della clemenza quel mostro: ma a noi non riesce d'intendere come possano adonestarsi le male arti col dirle

<sup>(1)</sup> Consol. ad Polyb. 22, 25, 26, 30, 37.

<sup>-(2)</sup> Consol. ad Polyb. 31, 32, 33, 36.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XII, 8; XIII, 14.

<sup>(4)</sup> Vedi, De morte Claudii Caesaris ludus.

<sup>(5)</sup> De Clementia I, 1, 2; II, 2; Nat. Quaest. I, 5; VI, 8; VII, 21.

usate a fin di bene; e ci pare che la falsità rimanga sempre cosa abominevole e indegna di ogni uomo onesto.

Non sappiamo se veramente Seneca fosse complice di Nerone nella uccisione di Agrippina, ma è certo che egli giustificò il matricida in Senato, e aggravò di accuse la donna che lo aveva richiamato dall'esilio e fatto potente in corte (1). E questo era delitto grande che gli dava nota più turpe di tutte le altre cose operate in contradizione di sue dottrine, come lo stare alla oscena corte, ed esortare altri a fuggire dallo splendore delle aule, e dai ritrovi della lussuria (2); raccomandare la mediocrità e la povertà e la fuga dalle ricchezze acquistate con turpi guadagni e colle lacrime altrui, e poi accrescere il patrimonio con sordide usure (3); raccomandare concordia tra le parole e la vita (4), e poi operare in modo diverso dalle parole; nelle dottrine ora credere alla vita futura, ora al nulla (5): e anche nell'arte dello scrivere contradire alle proprie regole, ed empiere di ornamenti, di lisci, di antitesi e di declamazioni il discorso dopo aver disapprovato nelle parole del filosofo ogni ricercatezza (6).

<sup>&#</sup>x27;, (1) Tacito, Ann. XIV, 7, 11.

<sup>(2)</sup> Epist. 18, e 51.

<sup>(3)</sup> Tacito; Ann. XIII, 42: XIV, 53; Dione Cassio LXI, 10; LXII, 2; Seneca, De vit. beata 23; Epist 25.

<sup>(4)</sup> La filosofia vuole, egli dice, ut ad legem suam quisque vivat ne orationi vita dissentiat. Maximum hoè est et officium sapientiae et indicium ut verbis opera concordent. — Epist. 20 — Haec sit propositi nostri summa; quod sentimus loquamur; quod loquimur sentiamus: concordet sermo cum vita. Ille promissum suum implevit, qui et cum videas et cum audias idem est. — Epist. 75. Altrove loda quelli qui cum dixerint quid faciendum sit, probant faciendo; qui docent quid vitandum sit, nec unquam in eo quod fugiendum dixerint, deprehenduntur. — Ep. 52.

<sup>(5)</sup> **Epist.** 30, 54, 86, 104, 117.

<sup>(6)</sup> Epist. 75.

Del resto belle, nobili e umanissime sono le dottrine di cui vanno pieni i suoi libri, e se egli non inventò cose nuove, illustrò, ampliò e applicò più largamente alla vita le invenzioni altrui. Tutti gli studii volse alla correzione dei costumi, e cogli stoici fece ogni sforzo per combattere e richiamare a sanità il secolo corrotto, e persuadere agli uomini che la felicità vera sta nei puri diletti della sapienza e della virth. A questo mirano tutti i suoi scritti morali, e a questo ritorna sovente anche negli studi sulla natura ove dalla considerazione dei fenomeni naturali fa prova di elevarsi alla cognizione di Dio, e nella fisica cerca i fondamenti della morale (1). È continuo in esortazioni a fuggire le voluttà che snervano l'animo (2), a cercare il sommo bene nell'onesto, a porre in cima di ogni pensiero il sapere ciò che giova alla vita, a studiare il modo di vivere e di morire degnamente (3), a cercare la dirittura e la grandezza dell'animo che niuna forza o necessità può mutare (4) e la libertà che viene dal non curar la fortuna, dal ventre bene educato, e dalla sottomissione del talento alla ragione (5). Predica il guardarsi dall' ira perchè è cosa sconcia e bestiale l'uomo che infuria contro all'altr'uomo; predica non si rechi danno o ingiuria a persona (6): e raccomanda il far beneficio a quanta più gente si può, e anche agli ingrati: e stima il bene sempre possibile perchè non avvi tirannide capace di impedire al buon cittadino di soccorrere e giovare altrui

<sup>(1)</sup> Nat. Quaest. I, praef.; III, praef.; Epist. 117.

<sup>(2)</sup> Epist. 104.

<sup>(3)</sup> Epist. 45, 68, 71.

<sup>(4)</sup> Epist. 31, 41, 66.

<sup>(5)</sup> De vil. beala 5; Episl. 123.

<sup>(6)</sup> De Ira III, 3, 4, 5.

coll'opera, coll'esempio, colla parola, col virtuoso contegno (1): e vane essere le querele sulla brevità della vita, chè a chi sappia usarla dà tempo a far molto bene (2). Ammira come spettacolo degno di Dio l'uomo forte in lotta colle avversità, e sottomettente ogni cosa a se stesso (3): e loda gli stoici che adoperano virilmente, e tentano di farci superiori ad ogni fortuna; umani, misericordiosi, intenti al bene universale, tranquilli nelle disgrazie, che non piangono ma soccorrono al naufrago, ospitano l'esule, aiutano il povero, soccorrono anche ai nemici (4).

Altrove ci occorrerà di citarlo spesso con altri a prova dei sentimenti umani che s'invigorivano tra le ferocità dei tiranni. Ora avvertiamo, quanto al suo scrivere, che se sovente egli dà in gonfiezze di linguaggio, in affettazioni, in arguzie, in epigrammi, e in esagerazioni di pensieri, talora egli scorre anche placido, con brevi e buone e chiare sentenze, con qualche cosa di samiliare e di candido, e senza ambiziosi ornamenti, conforme ai precetti dati agli amici (5). Si tempera spesso anche nelle domande pensando alla debolezza degli uomini per la quale tutti abbisogniamo di reciproca indulgenza (6). Egli segue uno stoicismo più dolce, e le dottrine del Portico tempera con quelle di Platone, e vantasi eclettico e combatte gli amici, e cerca la verità ad ogni porta (7). Da tutte le quali cose, e dalle altre molte che non ci è dato notare si

<sup>(1)</sup> De Otio Sap. 3; De Tranquillit. 3; De Benef. VII, 32.

<sup>(2)</sup> De Brevit. vitae I.

<sup>(3)</sup> De Provid. 2; Epist. 124.

<sup>(4)</sup> De Constant. Sap. 1; De Clementia II, 5, 6; De Otio Sap. 28.

<sup>(5)</sup> Epist. 75.

<sup>(6)</sup> De Benef. I, 1; Epist. 11, 55; De Ira I, 14.

<sup>(7)</sup> Epist. 33, 48, 72, 83, 113.

vede con quanta ragione Seneca, considerato solo nei suoi scritti, fosse chiamato il moralista per eccellenza.

Egli fu amico e grande ammiratore del filosofo Demetrio, un greco povero, ma lodato di severa dottrina, e di vita conforme ad essa: e come Trasea lo ebbe confortatore, nelle ore estreme, Seneca lo teneva attorno a sè per impararne temperanza tra le licenze della reggia. Demetrio era di quei cinici che per la somiglianza delle dottrine andarono spesso confusi agli stoici. Teneva per vano passatempo ogni scienza che non serva al governo della vita: contava solo sulla forza della sua anima, aveva per nulla le cose esteriori, sfidava la fortuna, diceva non male, ma liberezione da molti mali la morte, le dicerie degli ignoranti aveva per nulla (1); non precettore, ma testimone, colla sua vita, del vero; acerrimo combattitore contro tutte le passioni, professò la scienza della povertà non affettata, nè ambiziosa, ma vera; fu nemico agli adulatori, rifiutò i doni dei principi, patì tranquillo l'esilio, fu esempio e rampogna al secolo guasto (2).

Alla pratica della vita volse tutta la filosofia anche Musonio Rufo cavaliere romano, nato a Volsinio (Bolsena) in Etruria. Insegnò a Roma sotto Nerone ed ebbe l'esilio d'onde tornò in tempi men tristi, e nella guerra civile tra Vitelliani e Flaviani entrò fra i com-

<sup>(1)</sup> Eleganter Demetrius noster solebat divere, codem loco sibi esse vo-ces imperitorum, quo ventre redditos strepitus Seneca, Epist. 91.

<sup>(2)</sup> Seneca, De Benef. VII, 1, 8-11; De vit. beat. 18; Epist. 20, 67, 91; De Provid. 3, 5; Nat. Quaest. IV, praef.; Svetonio, Vespas. 13; Stobeo, Serm. VIII; Arriano I, 25; Filostrato, Apollon. Tian. V, 19; VI, 31, ec. Tacito ricorda Demetrio come difensore della spia di Barea Sorano; e dice che difese questo reo manifesto ambiliosius quam honestius. Hist. IV, 40.

battenti a dir parole di pace che gli furono cagione di pericolo, e sotto Vespasiano accusò e fece condannare l'accusatore di Barea Sorano (1). Chiamava alla filosofia uomini e donne, voleva filosofassero i re per ben governare, faceva filosofare i villici fra le faccende dei campi. Filosofare per lui non è altro che praticare l'onesto e il dovere, e la filosofia non è che l'aspirazione a vita migliore: anzi stima che senza filososia non esista virtù, e tiene non esser difficile a fisti, insegna i buoni costumi e la semplicità della vita, \_ \_ , riprende il molle vestire, vieta i turpi amori tra gli 🛲 🚚 i uomini, e l'usar con donna anche libera; raccomanda il matrimonio, vuole che il filosofo prenda moglie per = :r vivere secondo natura: combatte l'egoismo, inveisce contro l'esposizione dei figlinoli, e chiede a tutti di III essere umani e benefici (2).

Discepolo suo fu Epitteto, nato a Ieropoli in Frigia, dapprima schiavo ad Epafrodito liberto di Nerone, e poi reso a libertà. Filosofò in Roma fino al bando che a tutti diè Domiziano: allora si ricoverò andicopoli in Epiro ove fece il maestro e sopportò con stoica fermezza la povertà e le altre sciagure, e andò celebrato per nobile indole, per puri i costumi e per modesta vita (3). Arriano suo discepolo ne raccolse le dottrine e le tramandò fino a noi, e compensieri più notevoli compose il Manuale che a tutti è noto. Come gli altri stoici, anche Epitteto rivolse tutta la filosofia alla morale, e ogni studio fece ausiliare

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIV, 59; XV, 71; Hist. III, 81; IV, 10, 40.

<sup>(2)</sup> Stobeo, Serm. 1, 6, 17, 45, 56, 67, 72, 73, 75, 79, 84, 85; Filostrato, Vila di Apollonio Tianeo IV, 35, 46; V, 19; Ritter, loc. cit. pag. 165-

<sup>(3)</sup> Suida alla voce Epiktetos Gellio II, 18; XV, 11.

e strumento di essa. Non è qui luogo ad analizzare le semplici e nobili massime con cui insegnò a frenare i desiderii, a stare in guardia contro le voluttà seduttrici, a purificar l'anima, a perfezionare la ragione, a combattere pel conseguimento della vera libertà, a non far male a nessuno, a beneficare anche i nemici. Diremo solo che i suoi principii ebbero grande influenza sullo spirito dei contemporanei e dei posteri, e che da lui direttamente venne il nobile libro, bello di alti pensieri e di vigoroso stile in cui Marco Aurelio depose i suoi sconforti, le sue speranze, la sua fede ardente, i rimproveri a se stesso, e le cure con le quali studiava di ecoitarsi al bene, di nobilitare la sua anima, e di esser utile a tutti.

Altri correvano il mondo parlando in pubblico per piazze, e teatri e basiliche. I più erano sofisti vani, arroganti, libidinosi (1) che presentavansi in aria teatrale con manto di porpora, colle chiome piene di profumi, incoronati di lauro e di fiori. Alcuni procedevano con regio fasto su carri magnifici seguiti da schiavi e da cani. Erano onorati di statue, e di pubblici ufficii dai principi e dalle città. La gente traeva in folla ad udirli far panegirici delle città, degli Dei, degli eroi, degli imperatori, dei magistrati: e più li ammirava quando encomiavano le cose più ribelli alla lode, come le zanzare, le mosche, le pulci, la sordità, la febbre, la gotta (2). Ma altri volgevano a più alto scopo l'eloquenza e l'ingegno, e tenevano come dovere religioso predicare anche con loro pericolo la virtù e la morale ai principi e ai popoli. Fra questi filosofi erranti

<sup>(1)</sup> Dione Crisostomo, Orat. 4 e 12.

<sup>(2)</sup> filostrato, Sofisti; Vila di Apollonio Tianeo IV, 30; Martha, Les sophistes grecs dans l'empire romain. Paris 1857.

merita ricordo particolare Dione Grisostomo per 'la singolatità della vita, per l'ingegno e pei severi costumi. Era di Prusia in Bitinia e fu sofista dapprima. Venuto a Roma ove capitavano tutti, fece una violenta scrittura per vendicare un nobile personaggio spento da Domiziano: e quindi per campar dalla morte fu costretto a fuggire e ramingò in paesi Iontani. Mendico e cencioso guadagnava la vita con opere servili (†). Alcuni lo presero per un vagabondo, altri per un sapiente, e lo consultavano; ed egli riflettendo vide la propria follia, e quella di tutti gli altri intenti a guadagni, a piaceri, a vanità (2), e si convertì alla sapienza e alla virtù, e se ne sece ardentissimo propagatore. Portava seco solo un'orazione di Demostene e un dialogo di Platone (3). Era tra i Geti quando si sparse la novella della morte di Domiziano e della elezione di Nerva. Le 1egioni romane accampate tra i barbari riflutavano il giuramento al nuovo eletto, e minacciavano di levarsi a tumulto, quando Dione salito sopra un altare, depose i suoi cenci, narrò loro i suoi casi, disse della crudeltà di Domiziano e della virtù di Nerva, e colla sua eloquenza e con questo colpo di scena quietò la sedizione e li ricondusse al dovere (4). Quindi cessata: la tirannide, egli potè tornare a Roma, e vi fu caro a Nerva e a Traiano ai quali parlò libere e generose parole. Mentre usava alla corte imprecò all'adulazione come al turpissimo di tutti i vizii, e disse che le piacenterie non si volevano temere da lui parlatore del vero anche a rischio della sua vita quando tutti

<sup>(1)</sup> Filostrato, Sofisti I, 7.

<sup>(2)</sup> Dione Crisostomo, Orat. 13.

<sup>(3)</sup> Filostrato, loc. cit.

<sup>(4)</sup> Filostrato, loc. cit.; Dione, Orat: 45.

devano necessario il mentire (1). Ai principi ricordò il dovere di esser temperanti, pii, giusti, benefici, di aver cura degli uomini, di ispirare rispetto più che terrore (2). Dipinse la vita soave dei buoni rettori, e l'odio e il perpetuo pericolo dei tiranni pasciuti di crudeltà e di libidine, contaminatori delle altrui donne, tormentatori e uccisori degli uomini liberi (3). E continuò poscia a correre il mondo non per fare ammirare la sua eloquenza, ma per insegnar giustizia, umanità e sepienza al popolo e ai grandi. Fu tra i Greci, e tra i Barbari, ad Atene, a Corinto, a Rodi, in Asia, in Egitto: dappertutto intrepido predicatore di onestà, sfidando i popolari tumulti; usando ogni arte per farsi ascoltare, sopportando con animo tranquillo le ingiurie dell'ignoranza, consolando gli afflitti, mostrando che la filosofia è tutta nello studio del bene, e dando le sue innocenti lezioni con benevolenza di padre, e di fratello. Sulle rive del Boristene in un tempio spiegò alla folla l'origine del mondo. In Grecia ai giuochi olimpiei davanti alla statua scolpita da Fidia parlò mirabilmente degli attributi di Giove, e con un commentario poetico interpetrò il pensiero del grande artista mostrando tutte le virtù del Dio che respirava in quel marmo sublime. A Tarso, a Nicea, a Prusia, a Nicomedia e nelle altre città greche dell'Asia Minore gelose e contendenti le une con le altre disse parole di pace, quietò le discordie popolari (4). Più perigliosa tempesta ebbe a sfidare in Alessandria sentina dell' Europa e dell'Asia, ove una immonda turba di marinari, di cor-

<sup>(1)</sup> Orat. 3.

<sup>(2)</sup> Orationes 1, 2, 3, 4.

<sup>(3)</sup> Orat. 47, 63.

<sup>(4)</sup> Oral. 12, 36, 38, 40, 46, 48 ec.

tigiane, di sofisti, di ciarlatani accorsi da ogni paese rendevano sconci i pubblici ritrovi, prendevano i filosofi a fischi e a sassate, impedivano ogni savia parola, e furiosi nell'amore dei cavalli venivano nell'ippodromo alle risse e al sangue (1). Dione entra un giorno fra questa turba disordinata mentre assiste alle corse dei carri, chiede silenzio, e gli rispondono con grida ingiuriose: ma egli non curando gli scherni continua intrepido, e giunge con gran fatica a farsi ascoltare. Si concilia l'attenzione celebrando lo splendore della città e la bellezza del sito, e poi liberamente li rampogna degli immodesti spettacoli, e insegna decoro, disciplina, concordia e mansuetudine alla turba contaminata di tutti i vizii dell'universo (2).

Coi medesimi intenti viaggiò tutta la vita Apollonio Tianeo, e corse la Grecia, l'Italia, l'Egitto, l'Etiopia, l'Asia Minore, la Persia e l'India per apprendere dai savii, per istruire gli ignoranti nella religione e nella morale. A torto fu detto che voleva farsi Dio. Suo intendimento era di richiamare la religione e il culto alla primitiva purezza, e di persuadere agli uomini che a Dio piacciono non i sacrifizii di sangue, ma le anime pure. Tutta la filosofia poneva nella religione, e la religione nel commercio intimo dell'anima con Dio. Predicava l'unità di Dio e l'immortalità divina dell'anima. La sua prece agli Dei era questa: Concedetemi che mi contenti di poco e che non abbisogni di nulla: fate che la giustizia trionsi, che siano osservate le leggi, che i sapienti siano poveri, e che tutti gli altri arricchiscano, ma senza frode. E dette

<sup>(1)</sup> Filostrato, Vila di Apollonio Tianeo V, 26.

<sup>(2)</sup> Orat. .32.

zi poveri ogni aver suo. Si asteneva dalle donne, dalle carni, dal vino, e usava grossolani cibi, fuggiva le case dei grandi e usava a quelle dei poveri. Con animo pio e compassionevole insegnava la benevolenza e la carità, e si adoprò ad alleviare le sciagure dei popoli che da ogni parte accorrevano a lui pieni di venerazione. Agli Efesii ragionò della comunanza dei beni e dell'obbligo di aiutarsi scambievolmente, di gareggiare nella giustizia, nell'educazione dei figliuoli, nell'amore della patria. Agli Ateniesi rimproverò le danze lascive, e i sanguinosi spettacoli dei gladiatori; e agli Alessandrini le risse del circo. Venne a Roma sotto Nerone per vedere che razza di bestia fosse un tiranno: e, come quegli che non temeva la morte, disse libere parole a Tigellino, rimproverò l'avarizia di Vespasiano, lo esortò ad essere temperante e sottomesso alle leggi, e a tutti i potenti disse aperta la verità (1).

Questi ed altri filosofi colle severe dottrine confermate spesso dall'austerità della vita, collo sdegnare tutto ciò che non è la libertà dell'animo, coll'esaltare la forza invincibile dell'uomo dabbene, col vituperare la viltà del malvagio, collo spregiare le mollezze dei grandi, coll'opporsi parlando o tacendo al dispotismo imperiale, col ridersi dei suoi terrori, col rianimare così il fuoco sacro della libertà e della virtù salvarono, in tanto irrompere di bassezze e di vizii, la dignità dell'umana natura.

Non ci intratterremo coll'imperatore Adriano che pretendeva a sapienza stando tra batilli, e filosofi e

<sup>(1)</sup> Filostrato, Vila di Apollonio Tianeo I. 13, 20, 21, 23, 27, 28, 34, 35; II, 26, 38; IV, 1, 3, 8, 21, 22, 27, 38, 40, 41; V, 25, 26, 28, 36, 41.

retori, come Favorino di Arli, Eliodoro, Dionisio di Mileto, Capinio Celere, Polemone, Arriano; ma per destare inimicizie fra loro, e opprimere chi più si inalzasse sugli altri. Favorino gli dodicò più opere, ebbe favori, e sebbene la eua molle vita non potesse dar ombra, l'invidia del principe portò disguazia anche a Jui (4).

I despoti esiliano e uccidono, e il saggi come il loro seguaci sopportano tranquilli l'esilio e la morte, e in mezzo alle brutture dei tiranni e dei servi lasciano qualche argomento di ammirazione e di conforto alla storia, la quale conserva i nobili nomi delle vittime perite con fermo animo fra i tormenti, e celebra donne famose che nell'educazione degli stoici trovarono la forza ad essere esempio di eroica fedeltà, e di amore sublime (2). E bello veramente è questo spettacolo della filosofia alle prese coll'avversità e col carnefice, e che, ultimo custode della dignità e della ragione, sopravvive alle leggi, alle istituzioni, ai costumi; delle varie sette accordantisi a predicare la temperanza, la giustizia, il disprezzo del mondo; dello stoicismo che si rinnuova e s'ingrandisce nella lotta dello spirito contro la forza brutale, e divien fede ardente, e ha i suoi devoti e i suoi martiri, e si fa maestro di verità, ed è tutto inteso a medicare e a fortificare le anime, e sotto austeri sembianti sente compassione a ogni sciagura umana.

Ī

II.

Dalla profonda e universale corruzione di questi tempi, uomini di parte vollero concludere sulla vanità

<sup>(1</sup> Filostrato, Sofisti I; 8, 22, 23; Sainte-Croix, Sur le gout de l'empereur Adrien pour la philosophie ec. nell'Academ. des Inscriptions el belles letires, vol. 49, pag. 443.

<sup>(2)</sup> Plinio, *Epist.* III, 16, VII, 19 ec.

della civiltà antica e sulla impotenza dell'umana ragione: ma altri osservò e dimostrò, che gli antichi colla ragione giunsero a farsi idea vera degli elementi del
diritto e della società come della morale, e che anche all'ombra malefica dei Cesari e nel sanguinoso
fango imperiale, germogliarono nuovi principii di verità
e di giustizia che prepararono le menti alle alte dottrine per cui poscia si rinnovellò il mondo (1).

E, per accennare alcuni dei principii morali sparsi nei libri di questa età, prima notiamo che l'idea della città universale e della fratellanza vagheggiata da Cicerone e da altri più antichi di lui, ritorna frequente negli scrittori dei primi due secoli che parlano dei diritti del genere umano, dell'alleanza sacra che la natura ha posto tra i popoli, e della parentela e della comunità universale (2). Marco Aurelio raccomanda di conformarsi alla ragione e alla legge della repubblica del mondo più antica e veneranda di tutte le altre che sono come altrettante famiglie di essa, e di amare il genere umano, e di porre in cima a ogni pensiero il maggior bene della grande città (3). E Seneca dice che sua patria è il mondo (4).

L'egualità morale e naturale degli uomini già sostenuta dallo stoicismo antico, è ripetuta con più forza dagli stoici recenti i quali fanno ogni sforzo per ricondurre gli uomini ai diritti della natura che da niuna

<sup>(1)</sup> Denis, Histoire des théories et des idées morales dans l'antiquité. Paris 1856, 2 vol. in 8°. Vedi il volume secondo a pag. 55 e seg.

<sup>(2)</sup> Stazio, Thebaid. XII, 642; Lucano IV, 189; VI, 139; VIII, 128; E altrove (II, 383) celebra l'uomo che non si crede nato per sè ma per tutto il genere umano. V. anche Plutarco, Dell'esilio ec.

<sup>(3)</sup> Ricordi II, 16; III, 10, 11; IV, 4, 29, VI, 44; VII, 31, Vedi anche Arriano I, 2, e Manuale 34, 37; Seneca, De Ira II, 31. De Benef. IV, 18; Epist. 95.

<sup>(4)</sup> De vila beala 20.

istituzione possono esser distrutti. Quindi le proteste di Epitteto contro la schiavitù come immorale e contraria alle leggi eterne che fecero tutti liberi e uguali: quindi mostrate le origini odiose di questa istituzione barbarica venuta dalla forza brutale, e fondata sulla iniquità (1). Altri in molti modi ripetono che tutti abbiamo origine uguale e nasciamo dal medesimo seme, e bevemmo lo stesso latte, ed ugualmente viviamo e moriamo: che nobiltà sola è la virtù, la quale accoglie ognuno senza guardare a servi o ingenui, a titoli, a condizioni, a fortune: che i servi hanno anima la quale non si vende nè si compra, e rimane libera sempre: e quanto a dignità sono detti superiori a molti padroni 🛲 🛋 viventi schiavi alle ricchezze, ai tiranni, al corpo, a libidini, a cortigiane, a sozzi cinedi (2).

1

Quantunque parecchi provvedimenti fossero presi zi a mitigare le dure sorti degli schiavi, e a rifarli uo----mini almeno in faccia alla legge, e a liberarli dalle immani crudeltà dei padroni, si vedono durare i trattamenti feroci. Gli schiavi nelle case dei grandi sono tanti che si chiaman legioni, e ci vuole un computista che ne ricordi i nomi al padrone (3). Continua i commercio degli uomini con tutte le sue infamie (4)... Si vendono e si comprano molti fancialli per usarli a sconcie libidini (5). Venduto un uomo per comprare una triglia (6). Plinio parla di schiavi coltivanti la ter-

<sup>(1)</sup> Arriano, Trattenimenti di Epitteto I, 13; II, 8, 10; IV, 1; Dione Crisostomo, Orat. 10, 14, 15.

<sup>(2)</sup> Seneca, De Benef. III, 18, 19, 20, 21, 23, 28; De Clementia I, 18: Epist. 47; Controv. III, 21; Dione Crisostomo Orat. 15; Petronio, Sat. 16.

<sup>(3)</sup> Plinio XXXIII, 6; Seneca, De Clementia I, 24; De Tranquillitate 8; De Benef. VII, 10.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Domit. 7.

<sup>(5)</sup> Seneca Epist. 47; Marziale I, 59; V, 41; Giovenale VII, 132-

<sup>(6)</sup> Marziale X, 31.

ra coi piedi in catene (1). In Seneca si ritrova, come in Ovidio (2), il servo incatenato alla porta delle case dei grandi i quali mentre giuocano tranquillamente 400 mila sesterzi, negano al servo una veste che lo ripari dal freddo (3). Si ricordano schiavi tenuti in servigio tutta la notte digiuni: e guai se fra le orgie del padrone sfugge loro una parola mentre detergono gli sputi, e la crapula vomitata. La verga è pronta a punire il più lieve mormorio, e da essa non scampano neppure le cose fortuite, come la tosse, gli starnuti, i singhiozzi (4). Vi è sempre un manigoldo salariato per battere (5). Cento bastonate al servo che esca di casa senza permesso (6). Vi sono sempre ergastoli, e crude prigioni domestiche, e flagelli e catene e rotture di gambe, come attesta anche il povero Epitteto. Alcuni impiccati col capo all'ingiù, altri per le braccia, altri impalati (7). Apuleio ricorda servi scorticati, e legati a un fico e unti di miele e fatti divorare dalle formiche (8); e Giovenale afferma che i servi non si tenevano per nomini e si mettevano in croce per capricci di donne (9). E anche più tardi quei miseri si vedono spenti col laccio, precipitati giù da dirupi, avvelenati, lacerati, arsi a fuoco lento (10). Pure anche in questo, come in molte altre cose, si mutavano i sentimenti e

<sup>(1)</sup> Plinio XVIII, 4.

<sup>(2)</sup> Seneca, De Ira III, 37; Ovidio, Amor. I eleg. 6, vers. 1.

<sup>(3)</sup> Giovenale I, 88 ec.

<sup>(4)</sup> Seneca, Epist. 47.

<sup>(5)</sup> Giovenale VI, 476; Marziale IX, 93.

<sup>(6)</sup> Petronio, Satyric. 9.

<sup>(7)</sup> Seneca, Consol. ad Marc. 20; De Ira III, 32; De Constantia Sap. 4.

<sup>(8)</sup> Apuleio, Metamorph. lib. VII, vol. 2º pag. 5, lib. VIII, pag. 222, lib. IX, pag. 346.

<sup>(9)</sup> Giovenale VI, 220.

<sup>(10)</sup> Cod. Theodos. IX, 12, 1.

le idee, e la coscienza pubblica protestava contro le atrocità dell'antica barbarie. Niuno osa assalire direttamente questa piaga che corrompe e distrugge il mondo sociale, ma le leggi hanno di già menomato la potestà del padrone di cui più non rimane assoluto il diritto: e gli scrittori raccomandano la dolcezza coi servi, lodano il vivere familiarmente con essi (1), e alcuni li trattano colla umanità e coi riguardi che si debbono ad esseri umani (2). E quando sotto Nerone si vuole rinnovare l'atroce giustizia che manda al supplizio tutti gli schiavi della casa ove sia stato ucciso il padrone, la città si commove al feroce spettacolo, , la plebe leva tumulto, ed è necessaria la forza ar-mata per eseguire l'orribile legge (3). Il che prova che gli uomini si fanno più umani, e che non è vano il predicare dei filosofi. Niuno pensa a ristabilire l'egualità, cioè il naturale diritto, ma l'indicazione del male e le proteste contro di esso sono un progresso e una ...... preparazione al rimedio.

Anche contro i profondi disordini della famiglia oppressa dall'assolutismo del padre, contaminata da turpi amori, da aborti, da crudeli esposizioni e uccisioni di figli si levano i filosofi e gli altri scrittori accusando i mali, invocando i diritti della natura, celebrando la santità del matrimonio e la bellezza dell'amor coniugale di cui cercano i severi esempi anche tra i barbari (4). Sentita la vera dignità della donna cui chiedesi la purezza del pensiero e del cuore;

**.** 

<sup>(1)</sup> Seneca, De Clem. I, 18; Epist. 47; Columella I, 8.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. IV, 10; VIII, 16.

<sup>(3)</sup> Tacito, Ann. XIV, 42 ec.

<sup>(4)</sup> Seneca, De Benef. III, 16; Valerio Massimo II, 1; IV, 3; Stobeo, Flor. LX, 2; LXIX, 23; Plutarco, Amor. nat.; Avvertimenti di Maritaggio; Tacito, Germ., 9.

raccómandato il ritegno severo nelle azioni, nei gesti, nelle parole, nei segreti pensieri; chiesto il pudore agli sposi anche nei piaceri legittimi (1). Nè l'amore puro è al tutto invenzione dei moderni, come da alcuno si crede. Anche fra le oscenità di Petronio un liberto ama per causa della virtù non per diletto carnale (2): e per questo sentimento Marzia vuol morire moglie di Catone in Lucano (3), e Arria non vuol sopravvivere a Peto, e altre danno esempi solenni di fedeltà coniugale, e muoiono per la incolumità del marito o si uccidono per seguirne le sorti (4), o rimangono in perpetuo lutto conservando religiosamente le vesti maritali intrise di sangue (5). L'ideale della donna anche in questi tempi è posto nella maternità coi suoi austeri doveri, colla sua tenerezza grave e serena. È ricordato alle madri il sacro dovere di allattare i figliuoli, e Favorino ha su ciò un tratto solenne che contiene i germi di tutto quello che fu detto in appresso. Egli chiama offesa alla natura l'affidare la propria prole a seno straniero; ricorda che le mammelle furono date alle donne non a voluttà, ma per nutrire i figliuoli; dice che commette mostruosità chi per mantenere la bellezza fa sparire il latte e dissecca questo sacro fonte, alimento primo del genere umano: e a questo vituperoso disordine egli reca la causa prima della corruzione dei grandi (6).

Altra causa del disordine delle famiglie è la pro-

<sup>: (1)</sup> Stobeo, Flor. VI, 61; Plutarco, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Non corporaliter aut propter res venerias ... sed magis quod bene morala est. Petronio, Sat. 15.

<sup>(3)</sup> Pharsal. II, 341 ec.

<sup>(4)</sup> Seneca, Controv. II, 13; Tacito VI, 29; Dione Cassio LVIII, 3.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. XVI, 10.

<sup>(6)</sup> Gellio XII, 1; Denis, loc. cit.

stituzione che coi facili piaceri corrompe ogni classe e mette le matrone in braccio agli schiavi, e i vecchi e i giovani fa servi di avare cortigiane e di sezzi cinedi. I filosofi a nome dell'umanità si levano fieramente contr'essa; e Dione Crisostomo è il primo ad assalirla come istituzione legale, dicendo non potersi da legge permettere il turpe traffico su donne e fanciulli tenuti prigioni in case d'infamia: e non la vuole tollerata neppure nei servi degni di rispetto al pari d'ogni altro uomo; e combatte coloro che la prostituzione dicono necessità per salvare le case oneste, e la dichiara invece mezzo facile ad allargare la corruzione, e la chiama ulcera che rode la società tutta intera (1). Epitteto va più avanti e tiene impuro e adultero colui che vedendo una bella donna dice beato chi la possiede. Musonio, come vedemmo, non solo vieta i turpi commercii tra i maschi, ma anche tra uomini 🚄 e donne quando non siavi a scopo la prole; e Marco Aurelio ringrazia Dio di non essere stato allevato presso la concubina dell'avo, e di aver serbata casta la 🚄 sua giovinezza (2).

Ī

Gli stoici pure vogliono la moglie compagna non schiava al marito, perchè se vi è differenza tra i sessi, non avvi inegualità sotto il rispetto morale, e la donna partecipa, del pari che l'uomo, alla ragione di Giove: e battono l'ingiustizia di chi seducendo la moglie altrui pretende che gli sia fedele la propria (3)----

Del pari è imprecato alla tirannide del padre che secondo la legge antica può vendere e uccidere i figli; e ai padri snaturati Epitteto ricorda le pecore =

<sup>(1)</sup> Orat. 7.r

<sup>(2)</sup> Ricordi I, 17.

<sup>(3)</sup> Seneca, De Benef. II, 18 ec.

i lupi che nutriscono i loro nati: e nei declamatori si ritraggono al vivo le misere sorti dei figli, che esposti dai padri e caduti in crudeli mani, sono dati alla pro-atituzione, all'infamia, agli ergastoli, o mutilati e straziati in molte guise per far guadagno sui loro mali dalla carità pubblica (1). E altri sono pieni di rimproveri ai padri che corrompono i figli, e di ricordi sul dovere di rispettarli, di bene educarli, affidandoli non a mani di schiavi, ma u maestri sapienti e onesti che insegnino prima i costumi e poi l'eloquenza (2).

Tutte le idee più umane e tutti i più nobili sentimenti si trovano ripetuti e inculcati nei libri degli stoici da cui passano nei versi dei poeti, nelle narrazioni degli storici, nelle declamazioni dei retori. Dal principio che gli uomini partecipano tutti d'una stessa mente e origine divina, si trae che sono nati a cooperare l'uno coll'altro al bene comune, e si raccomanda la filantropia e l'amore universale, e il non far nulla che non abbia relazione al bene comune, e il passare dall'una azione socievole all'altra (3). Contro natura e contro ragione è l'adirarsi l'uno coll'altro, e

Nil dictu foedum visuque haec limina tangat
Intra quae puer est. Procul kinc, procul inde, puellae
Lenonum, et cantus pernoclantis parasiti!
Maxima debetur puero reverentia. Si quid
Turpe paras, ne lu pueri contempseris annos;
Sed peccaturo obstet tibi filius infans.

<sup>(1)</sup> Musonio in Stobeo, Flor. LXXV, 15; LXXXI, 21; Arriano I, 25; Seneca, Controv. V. 33.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. II, 7; III, 3; Quintiliang, Institut. Orat. I, 2; Giovenale si distende a lungo su questo argomento nella satira decimaquarta, dove tra gli altri si leggono questi versi;

<sup>(3)</sup> M. Aurelio, Ricordi II, 1, 13; III, 4, 5; IV, 3, 33; V, 6, 16; VI, 7, 30; VII, 13, 55; VIII, 23.

ingelosire e invidiare, e odiare e maledire (1). L'anima umana fa onta a se stessa e ritraesi dalla natura universale quando ha avversione altrui o gli si volge contro per nuocergli (2). Proprio dell'uomo è voler bene ai congeneri, e porre ogni studio nell'aver disposizioni benevole, e nell'esser utile altrui (3). L'indulgenza è la virtù che più conviene anche a chi non ha bisogno di quella degli altri (4). Si voole ammonire amorevolmente chi erra, e studiar di correggerlo; non far mai oltraggio di opere ne di parole (5); vendicarsi delle ingiurie col non rassomigliare a chi le ha fatte (6); odiare solamente il vizio e anche questo con temperanza, affinchè, secondo il detto di Trasea, l'odio non passi mai all'uomo (7); fare il bene, e non cercare; come usan gli stolti, che altri sappia l'opera tua, o te ne sia reso il contraccambio; benevolenza e amore verace non solo ai parenti e agli amici, ma al genere umano, senza riguardo a ingenui o a schiavi, a ingiusti, a ingrati, a disumani, anche agli of--fensori, perchè offesero travedendo e a loro malgrado, e quindi meritano compassione e perdono (8). La \_\_\_\_ pietà è celebrata come ottimo dei sentimenti, come virtù che rende sicurissimi gli uomini (9), e dal poe---ta stesso cui era musa l'indignazione è detto che le lacrime dateci dalla natura sono la parte migliore del----

<sup>(1)</sup> M. Aurelio, Ricordi III, 7; VI, 16, 26; VII, 24, 62.

<sup>(2)</sup> M. Aurelio, Ricordi II, 16.

<sup>(3)</sup> M. Aurelio, Ricordi IV, 25, 37; VIII, 1, 26; Seneca, De Tranquillit. 3.

<sup>(4)</sup> Plinio, Epist. VIII, 22.

<sup>(5)</sup> M. Aurelio, Ricordi V, 28, 31.

<sup>(6)</sup> M. Aurelio, Ricordi V, 33; VI, 6/

<sup>(7)</sup> Plinio, Epist. VIII, 22.

<sup>(8)</sup> M. Aurelio, Ricordi VII, 13, 22, 26, 31, 52, 63, 65, 73; Seneca, De Benef. IV, 26; VII, 32.

<sup>(9)</sup> Petronio, Fragm. 12

la nostra coscienza (1). Si ammira chi soccorre al nemico caduto (2); si ricorda che tutti abbiamo bisogno di perdono, di compassione e d'aiuto; che si vuol prestar culto all'umanità e domare lo spirito tirannico che è dentro di noi (3). Seneca nel libro dei Be-, nefizii raccomanda di beneficare con modo cortese e discreto per non umiliare i miseri. Tutti chiedono pietà pei mendichi (4), e fanno invettive contro il fasto insolente dei ricchi che insultano e abbandonano i po-. veri (5); e Dione Crisostomo ci pone davanti il povero contadino che accolto un naufrago, lo ristora di vino e di scelti cibi cercati a posta per lui, e poi rimettendolo in via gli dà la veste della propria figliuola, la sota che abbia in sua casa, mentre il ricco dà all'ospite i cibi più magri, lo rimanda nudo, ed è povero ogni volta che si tratti di beneficare a cui non gli lasciano modo il giuoco, e gli sfarzi in addobbi, le donne, i cinedi (6).

Si parla con orrore della vendetta e anche la parola è chiamata inumana (7). Imprecato alla guerra flagello del genere umano, e agli uomini che più feroci delle belve empiono il mondo di sangue e di ser-

Humano generi dare se natura fatetur,

Quod lacrimas dedit: haec nostri pars optima sensus.

Giovenale, Sat. XV, 131 ec.

- (2) Plutarco, Op. moral. vol. 1; pag. 392, ediz. di Firenze.
- (3) Seneca, De Ira I, 14; II, 9, 24-31; III, 5, 12, 29, 43; De Clem. I, 16; Plutarco, Del non adirarsi.
- (4) Seneca, Controv. I, 1, 6; II, 12, 13; Excerpt. ex lib. III, 1, ec. ec; Quintiliano, Declam. 9, 10, 12, 13 ec.
  - (5) Giovenale, Sat. III, 203 ec.
- (6) Dione Crisostomo, Orat. 7. Conf. Giovenale, Sat. I, 91, e VII, 74 ec.
  - (7) Giovenale, Sat. XIII, 180 ec.; Seneca, De Ira II, 32.

    Storia antica d'Italia. Vol. IV.

vitù per procacciarsi oro e voluttà (1): vituperati i sanguinosi spettacoli dei gladiatori da cui le genti tornano più crudeli e inumane; riprovata la uccisione dei condannati nel circo; perchè se essi, dice Seneca, meritarono di essere uccisi, qual delitto commettesti tu per esser condannato alla vista di quel supplizio (2)? Infine si protesta contro i mille tormenti usati a strazio degli uomini (3) e contro tutte le crudeltà dei tiranni. Si chiede che i reggitori dei popoli abbiano per prima virtù la clemenza, siano giusti e umani, tengano per proprio ufficio la cura degli uomini (4): dapprima correggano con miti parole, poi con pene leggiere e mutabili, e non a sfogo d'ira pel male fatto, ma a difesa contro il male futuro, e le pene estreme lascino solo ai casi estremi. Quando il bene pubblico vuole la uccisione di un uomo, non si incrudelisca controdi lui coll'esporlo alle fiere, si uccida senza le tortureche, secondo il detto di Trasea, fanno infami i giudici e i tempi (5), e tolgono ogni moralità alla pena ogni maestà alla giustizia. I principi imitino gli Dei che perdonano: la dolcezza gli farà più autorevoli, più si--curi dai timori che sono compagni perpetui ai tiranni-----La natura non vuole crudeltà in chi comanda, e lo mostrò non dando aculei al re delle api. Non mai si---curo il re ove niente è sicuro da lui. La sola inespugnabile difesa è l'amore dei cittadini. Le pene rade men feroci rendono minori i delitti. La crudeltà non

<sup>(1)</sup> Seneca, Controv. 11, 9.

<sup>(2)</sup> Seneca, Epist. 7, 14, 70; De Ira I, 2; De Brevit. Vit. 14; Dion Crisostomo, Orat. 31.

<sup>(3)</sup> Seneca, De Ira III, 3; Controv. II, 13.

<sup>(4)</sup> Dione Crisostomo, Orat. 1, 2, 3, 4, 6.

<sup>(5)</sup> Tacito, Annali XIV, 48.

cosa nè da principi, nè da uomini, ed empie il mondo di solitudine e di squallore (1).

Queste ed altre sono idee, e non fatti, ma provano che la ragione procede. Da altra parte gli istituti caritatevoli a pro dei fanciulli indigenti, di cui facemmo parola, mostrano che alcune di queste idee si riducevano a fatti quando l'umanità ebbe qualche tregua dalla feroce tirannide. Anche il diritto si risente delle benefiche dottrine dei filosofi, e i giureconsulti accolgono il principio degli stoici che gli uomini tutti nascono liberi e sono uguali, e hanno il concetto di una giustizia eterna indipendente dalle leggi umane, e conoscono il diritto naturale come ragione eterna del giusto e dell'ingiusto: e quantunque non applicassero sempre gli ammessi principii, tolsero via le categorie politiche sorgente di molte iniquità, riconobbero la civile uguaglianza, sul diritto naturale fondarono i contratti: e quanto alla schiavitù, sentirono che essa era un diritto contro natura e inchinarono ogni di più a tenere gli schiavi come uomini e sottomessi al diritto comune (2).

Siffatti sentimenti morali si ritrovano nella più parte degli scrittori di questa età. Noi non avendo spazio a discorrere particolarmente di tutti, diremo con brevità dei principali e delle discipline che coltivarono, considerandoli massime dal lato morale e civile, e lasciando a chi scrive la storia letteraria il discorrere largamente della decadenza del gusto che ogni giorno apparisce maggiore.

E prima di tutto accenniamo come influissero su-

<sup>(1)</sup> Seneca, De Clem. I, 5, 6, 7; 14, 17, 19, 22, 26; De Ira I, 5; II, 11, 31; Epist. 105, Oedip. atto 3°; Dione Crisostomo, Orat. 4, 6.

<sup>(2)</sup> Denis, loc. cil. pag. 196; Forti, Istiluzioni civili I, 126.

gli studii i principi che per la più parte erano uomini nutriti di lettere greche e latine, e alcuni pretendevano anche a gloria di poeti, di storici e di oratori.

Tiberio studioso di tutte le arti liberali aveva fatto orazioni fino da fanciullo; compose anche versi e dettò un commentario della sua vita. Era scrittore purista, e affettato e oscuro; aveva stile tristo come la sua anima, amava gli arcaismi, aborriva le parole straniere, e quando in un editto gli scappò un vocabolo di non pretto latino ne ebbe disturbato il sonno, e chiamò a consulta gli intendenti di queste faccende. Tra essi Ateio Capitone portando la sozza piacenteria anche nella grammatica, disse che sebbene non usata da altri, quella parola sarebbe ora ammessa da tutti in grazia del principe: ma un Pomponio Marcello linguista implacabile rispose che Cesare poteva fare cittadini gli uomini, non i vocaboli (1). E questa fu celebrata per grande; libertà di parlare, ed è detto che non portò pericolo alcuno a Marcello. Ma male incontrò a tutti i cultori delle lettere, che Tiberio si teneva dattorno per suo sollazzo al pari degli astrologi e dei ministri di sue sconcezze. Ai grammatici greci dava la baia; e per vedere come si cavassero d'impaccio domandava loro chi fosse stata la madre di Ecuba, che nome avesse Achille quando andò vestito da donna, che cosa solessero cantare le sirene: e dopo averli beffati, li uccideva (2). Degni di lui anche i premi che daya ad altri. Mentre vietava di pubblicare nei giornali il nome di un valente architetto autore di una

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 6, 8, 61, 67, 70, 71; Aug. 86, Domit. 20; De illustr. grammat. 22; Dione Cassio LVII, 1, 2.; Tacito. Ann. I, 81; II, 63; III, 48; XIII, 3.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 56, 70.

maravigliosa opera (1), ad Asellio Sabino donò 200 mila sesterzi per un dialogo in cui aveva introdotto l'uovolo, il beccafico, l'ostrica e il tordo disputanti su chi fra essi fosse il miglior boccone (2). Fece esiliare da Seiano il filosofo Attalo (3), e da qualunque parola scritta contro di lui prese occasione a dar morte: uno pei suoi versi fu precipitato dalla rupe Tarpeia; altri strangolato in carcere, altri condannato per aver detto male di Agamennone in una tragedia (4); e una tragedia con allusioni costò la vita a Mamerco Scauro (5). Cremuzio Cordo morì per aver lodato Bruto e Cassio nelle sue storie le quali furono pubblicamente bruciate (6).

Sotto Caligola continuano le persecuzioni a chi pensa e scrive, ed hanno un nuovo eccitamento nell'invidia del principe che vuole essere primo di tutti in ogni cosa, e se rimette in onore Cremuzio Cordo e Labieno e Severo, tenta di distruggere le opere di Livio e di Virgilio, e pensa anche di ardere Omero (7). Espertissimo nel latino e nel greco e facile parlatore (8), rispondeva improvvisamente agli oratori, e ferocemente sdegnavasi quando altri lo superasse: e Se-

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LVII, 2. Nei giornali faceva scrivere o scriveva egli stesso novelle, ma per registrare le cose dette contro di lui, e talora anche le cose non dette, assine di apparecchiarsi così pretesti a vendette. Svet. Tib. 66; Le Clerc, Des journaux chez les Romains pag. 189.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 42.

<sup>(3)</sup> Seneca, Suasor. 2.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LVII, 2; Tacito, Ann. VI, 39; Svetonio, Tib. 61.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. VI, 29; Dione Cassio LVIII, 3.

<sup>(6)</sup> Tacito, Ann. VI, 34 ec, Svetonio, Tib. 61; Seneca, Consol. ad Marc. I.

<sup>(7)</sup> Svetonio, Calig. 34.

<sup>(8)</sup> Tacito, Ann. XIII, 3; Dione, Excerpt. Valic. pag. 534;. Sveton. Calig. 10, 15, 23.

neca appena scampò da morte per l'invidia che gli destò colla sua eloquenza: e Domizio Afro oratore celeberrimo non si salvò, se non ammirando l'orazione che Caligola disse contro di lui (4). Ordinò gareggiamenti di eloquenza greca e latina costringendo i vinti a premiare i vincitori, e quelli che fossero più dispiaciuti obbligò a cancellare colla lingua lo scritto se non volevano esser battuti o gettati nel fiume (2). Bandì un retore per avere, ad esercizio dell'arte sua, declamato contro i tiranni (3); uccise il filosofo Giulio Cano (4), e Lentulo Getulico scrittore di storie e di poesie (5). Caio Grecino chiaro oratore e filosofo si guadagnò per queste virtù l'ira del principe, e perchèmon volle fare il delatore fu ucciso (6).

Claudio che da giovinetto aveva atteso sotto la scorta di Livio agli studii storici portò l'erudizione la pedanteria d'antiquario sul trono, e mentre le mogli e i liberti gli empivano la casa d'intrighi e di tur—pitudini, aggiungeva nuove lettere all'alfabeto, scriveva orazioni, e storie in greco e in latino (7). Pure questo erudito chiamato scrittore elegante (8), passò alle posterità col nome di stupido, nè ci resta cosa che possedirci in che egli giovasse alle lettere. I framment che ci rimangono degli atti pubblici del suo temp

<sup>(1)</sup> Svetonio, Calig. 53; Gius. Flavio, Antich. Giud. XIX, I; Dio Cassio LIX; 2.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio, loc. cit.

<sup>(3)</sup> Seneca, De Tranquillil. 14.

<sup>(4)</sup> Dione Cassio LIX, 3; Svetonio, Calig. 8; Plinio, Epist. V, 3; Mar. ziale, I praef.; Sidonio Apollinare, Carm. IX, 256.

<sup>(5)</sup> Tacito, Agric. 4.

<sup>(6)</sup> Syeton., Calig. 20.

<sup>(7)</sup> Svetonio, Claud. 3, 41, 42,

<sup>(8)</sup> Tacito, Ann. XI, 24; XIII, 3; Sveton., Claud. 3, 26, 38; Zell, De Claudii eloquentia.

conservano le lettere trovate da lui, notano le visite ricevute da Agrippina e parlano della fenice portata a Roma ed esposta nel comizio per ordine dell'imperatore (1).

È famosa la mania di Nerone pei versi. Radunava poetuzzi a consesso, ordinava gareggiamenti di oratori e poeti, vi declamava suoi versi e orazioni, ed aveva sempre la palma: cantava in mezzo alle stragi, lietissimo di fare ammirare la sua voce sulle scene d'Italiu e di Grecia (2): lesse poesie sulle cose troiane e divisava un poema lunghissimo sui fatti di Roma (3). Ma gli studii serii sotto di lui portavano morte o esilio. Imprigionati e banditi i filosofi che Agrippina gli aveva insegnato a temere, come nemici a chi regna. Bandito Musonio con altri, ucciso Seneca maestro al tiranno, e Mela fratello di lui e il poeta Lucano (4): e chi in tanta crudeltà aveva bisogno di stare fra i libri, davasi agli innocenti studii grammaticali (5).

Sotto questi feroci tiranni e sotto i loro successori vi sono uomini turpi che usano i versi e le prose a far l'apoteosi di Tiberio e lo chiamano salute della patria e sostegno della virtù, ed esaltano Seiano e

<sup>(1)</sup> Plinio X, 2; Solino XXXIII, 14; Le Clerc, Des journaux chez les Romains pag. 391, Renssen, Disputatio de diurnis alfisque Romanorum actis pag. 27. Groningae 1857.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XII, 58, XIII, 3; XIV, 16, 21; XVI, 4; Svetonio, Ner. 7, 9, 11, 12, 15, 46, 47, 52; Domit. 1; Filostrato, Vita di Apoll. Tian. V, 7 ec. Marziale ricorda i versi lascivi, e celebra le altre poesie del dotto Nerone. Epigr. VIII, 70; IX, 27.

<sup>(3)</sup> Giudicavasi da alcuni che quel poema avrebbe dovuto avere non meno di quattrocento libri, e poichè Anneo Cornuto diceva che nuno lo avrebbe letto a causa della soverchia lunghezza, Nerone lo fece esiliare. Dione Cassio LXII, 29.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. XV, 60 ec. 70, 71; Svetonio, Ner. 52; Filostrato, Vita di Apollon. Tianeo IV, 35, 36, 42. Dione Cassio LXII, 29.

<sup>(5)</sup> Plinio, Epist. III, 5.

Nerone e Domiziano (1): ma rimangono anche spiriti indipendenti che scrivono contro le oscenità e le orudeltà di Tiberio, e contro le sanguinarie follie di Nerone, e vendicano le vittime di loro ferocia (2).

I primi tempi dell'impero sono il secolo d'oro della declamazione e della rettorica. Non potendosi più parlare in pubblico, si declama nelle scuole, e nelle accademie, e ciò che prima era stato esercizio preparatorio all'eloquenza del fôro diviene ora vano studio di stranezze, fatica senza scopo, e perdita di tempo e d'ingegno. Si declama non per vincere una causa in giudizio, ma per far mostra d'ingegno e aver plausi da chi si diletta di tali prove. Si discute in senso contrario sopra finzioni con sfoggio di argomenti, di divisioni, di descrizioni, di entimemi, di colori, di sottigliezze sofistiche, di sentenze sulle ricchezze, sulla fortuna, sui vizii del secolo (3). Le scuole risuonano di pirati incatenati alle rive, di tiranni ordinanti ai figli di uccidere il padre, di sepolcri incantati, di mesciuti veleni, di cadaveri mangiati, di rapimenti di donne, di mariti malvagi. False idee, parole ampollose. L'eloquenza già signora di tutte le arti, ora è imprigionata in pochi concetti e brevi sentenze, si nutre di chiacchiere, si adorna da meretrice, si veste della feccia del favellare comune e si impara uno dei più sordidi artificii. Questi uccide colle grida i tiranni, quegli insegna a rimproverare l'ambizione di Silla e di Annibale, e si annoia fieramente nel ripetere ogni giorno le pedanterie e le insulsaggini che rendono

<sup>(1)</sup> Svetonio, Tib. 70; Valerio Massimo, Praef. e V, 5, 3; Velleio Patercolo II, 94, 104, 127 ec.; Quintiliano, Instit. orat. IV; Proem. X, 91 ec.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 45, 59; Plinio, Epist. V, 5.

<sup>(3)</sup> Seneca, Controv. I praef.; II praef.; IV praef.

stolti i discepoli e guastano la ragione e l'arte della parola (1).

Seneca padre del filosofo, stato retore in sua gioventù, fu da vecchio lo storico e il critico di questi declamatori che aveva conosciuti nella più parte. Egli usando della sua portentosa memoria che gli dava modo a ripetere fino a duemila parole nell'ordine in cui le aveva ascoltate (2), raccolse a petizione dei figli le aringhe di più di cento autori dell'età sua, le ordinò per materie, notò loro pregi e difetti, fece i ritratti dei retori che popolavano le scuole, e poi confessò di sentire tedio e vergogna di attendere a questi studii non serii (3). Sentiva che nelle arguzie e nelle affettazioni dei retori si corrompeva il gusto e la lingua, e in questo, come nel lusso e nell'ignavia dei giovani, trovava le ragioni del morire della eloquenza (4).

Petronio ricordando e riprovando le ampollosità e i falsi ornamenti posti in luogo delle naturali bellezze, assegna più cause alla corruzione: i retori costretti a impazzire coi pazzi, e a dire ciò che volevano gli scolari per non veder deserte le scuole; e anche i parenti smaniosi di spingere innanzi i figliuoli, e non curanti di farli convenientemente istruire (5). Altri attribuì gran parte del male al filosofo Seneca che andava quasi solo per le mani dei giovani, ed era anteposto ai migliori pei dolci vizii di cui abbondava (6).

<sup>(1)</sup> Tacito, Dialog. 32, 35; Petronio, Satyric. 1; Giovenale, Sat. I, 15; VII, 154 ec. 168 ec.; X, 167.

<sup>.(2)</sup> Controv. I, praef.

<sup>(3)</sup> Jam res taedio est... jam pudet quod tandem non seriam rem agam. Scholastica studia leviter tractata delectant; contrectata et propius admota, fastidio sunt. Controv. I, praef.

<sup>(4)</sup> Controv. I, praef.

<sup>(5)</sup> Petronio, Satyric. 1.

<sup>(6)</sup> Quintiliano, Instit. Orat. X, 1, 125.

Ma il male veniva da più profonde cagioni e non vi era rimedio possibile. Invano parecchi il cercarono. Quintiliano, pagato per insegnare le buone regole, su pubblico maestro 20 anni, e poi nel riposo scrisse quelle istituzioni oratorie che giunsero fino a noi come uno dei migliori trattati degli antichi sull'arte della parola. Uomo di dottrina e di gusto, egli si sforzò di educare all'eloquenza, istruì i maestri, insegnò a studiare, a comporre, mostrò la via per giungere all'eccellenza nell'arte, e disse dell'indole e dei costumi necessarii al buon oratore. Con Catone ripetè che l'oratore, è un galantuomo che sa ben parlare, ed ebbe su ciò nobilissimi pensieri i quali ne duole di vedere accompagnati da turpi adulazioni a Domiziano, cui dà lode di uomo pio, di censore santissimo, di oratore eminentissimo, di nume più d'ogni altro propizio agli studii, e a lui si volge con religione (1).

Anche Plinio il vecchio aveva scritto sull'eloquenza, sforzandosi di educare l'oratore sino dalle fascie e di renderlo perfetto (2). E il suo nipote Plinio il giovane studiò l'arte con grande amore, dette regole ai giovani (3), difese molte cause famose, e fu lodato come oratore di primo ordine: ma ciò che ci resta non risponde a quelle lodi superlative, e mostra sempre più come fosse disperato il male. Una prova novella del cadere della eloquenza è data da lui stesso nel suo famoso panegirico a Traiano pieno a sazietà di turgidezze, di rotte sentenze, di arguzie, di esagerazioni, della affettata ricerca di tutto ciò che non è naturale—

<sup>(1)</sup> Instit. Orat. IV, proem.; X, 1, 91, ec.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. III, 5.

<sup>(3)</sup> Plinio, Epist. VI, 29; VII, 9 ec.

Dopo, lasciando da parte altri meno famosi, è detto principe della eloquenza (1) Cornelio Frontone numida cominciato a fiorire sotto Adriano, e maestro poscia di Marco Aurelio che lo ricompensò di nobile affetto e dell'onore di una statua in Senato. Era nomo di dolci e puri costumi, di animo retto, di cuore nobile, ricco d'ingegno e di elegante dottrina. Oltre i principi educò molti giovani nell'arte della parola, e dette principio a una nuova scuola i cui seguaci in appresso si chiamarono Frontoniani (2). Gli antichi ne celebrano il gusto squisito, e la pura e graziosa favella: vantarono le sue virtù di grande oratore, e vi fu anche chi lo pose alla pari con Cicerone (3). E grandissime lodi gli dette Angelo Mai che all'età nostra ne dissotterrò molti frammenti (4). Ma questi stessi frammenti ci apprendono come egli, più che grande oratore, fosse un retore che insegnava a declamare in lode del sonno e del fumo, della polvere, della negligenza (5): e ad andare a caccia di imagini singolari e di vecchie parole; e quindi non vedesi come per opera sua potesse tornare a vita la vera e la grande eloquenza che era perita irreparabilmente colla libertà e colle agitazioni civili (6).

Il pensiero della libertà si ritrova in tutto ciò che ha di meglio la poesia di questi infelici tempi: quì mirano l'apologo, il poema, il dramma, la satira.

<sup>(1)</sup> Dione Cassio LXIX, 18.

<sup>(2)</sup> Sidonio, lib. I, Epist. I. (3) Eumènio nel panegirico di Costanzo (cap. 14) lo chiama eloquentiae romanae non secundum, sed alterum decus.

<sup>(4)</sup> Vedi il dotto commentario, De vita et scriptis M. Frontonis premesso ai suddetti frammenti stampati per la prima volta a Milano nel 1815.

<sup>(5)</sup> Vedi, Epist. pag. 188, 361, e segg., 369 e segg. dell'edizione del Mai.

<sup>(6)</sup> Tacito, Dialog. 36, 37 ec.

Frequenti le allusioni satiriche alle tristizie imperiali e alla tirannide sono nelle piccole favole di Fedro, l'ultimo degli scrittori che con qualche affettazione conservò fin sotto Claudio parecchie delle eleganze e delle grazie dei tempi migliori, e fu lodato per semplicità non triviale, per bella chiarezza, e per virtù di lingua e di stile in quei brevi racconti in cui adombrò la viltà e le miserie del popolo, i delatori arricchiti colle spoglie e col sangue altrui, i prepotenti ministri, e gli sconci padroni del mondo, e Tiberio e Seiano (1). E, come è naturale, gliene incolse sciagura, e andò incontro a un giudizio in cui lo stesso-Seiano faceva da accusatore, da testimone e da giudica (2).

Piene di libere e austere sentenze sono le tragedie dette di Seneca, e che sembrano potersi attribuire al filosofo massime per la grande rassomiglianza di sentimenti e di idee che vi è tra queste declamazioni in versi e gli altri scritti di lui. La tragedia vera che ha il suo principio vitale nella libertà non poteva fiorire regnante Nerone; pure anche allora si fecero tragedie, ma destinate a leggersi in radunanze di amici, non a comparire sulla scena. Mancano affatto di arte drammatica, di verità di caratteri, di condotta, d'azione, snaturano i personaggi del dramma greco da cui prendono gli argomenti; sono piene di passioni violente, di descrizioni e declamazioni pompose, di gonfiezze, di antitesi. Ma hanno bei versi e nobili sentimenti espressi talora con forza e splendore; riflettono tutte le idee stoiche dei tempi di Seneca, descrivono energicamente i vizii e le crudeltà, ritraggono la virtù in nobili e maestosi sembianti, e la fanno amare,

<sup>(1)</sup> Vedi fra gli altri luoghi, Fab. I, 2, 6, 15, II, 7, V, I, ec.

<sup>(2)</sup> Lib. III, prolog.

ammirare e cercare anche nella oppressione. Non so se sia vero, come altri pensò, che l'autore avesse in animo di dipinger Nerone nei personaggi di Ercole Furioso, di Atreo, e di Egisto assassinante Agamennone, ma è certo che dappertutto ispirano odio per gli oppressori, e pietà per gli oppressi.

Come Seneca, malgrado i suoi molti difetti, si leva per ingegno singolare su tutti gli scrittori dell'età sua, così il più splendido di tutti i poeti sotto Nerone è Lucano, nipote di Seneca, come molti altri (1) vato anch'egli spagnuolo, e in grazia di esso educato alla corte imperiale dove dapprima gareggia col sozzo principe nell'arte dei versi, e poi per invidia di plausi poetici è perseguitato e condotto alla morte (2). A Nerone aveva dato lode nelle gare accademiche, e poscia lo lodò nel poema della Farsalia, e così suori di modo che vorremmo poter pigliare per ironia quelle sguaiate parole. Ciò risparmierebbe al poeta una grande turpitudine, e farebbe meglio intendere i sentimenti di libertà da cui è governato il poema, perchè altrimenti non sai come accordare col resto i versi in cui dice che gli orrori delle guerre civili furono comportabili e non lamentabili per avere aperta la via al dolce impero di Nerone (3).

Lucano aveva alto e nobile ingegno, ma guasto dal cattivo gusto dominante nelle scuole dei retori, e

<sup>(1)</sup> Spagnuoli, oltre al retore Senèca e ai suoi tré sigliuoli, surono il declamatore Porcio Latrone, Igino, l'oratore Giunio Gallione, il poeta Sestilio Hena che cantò la morte di Cicerone (Seneca, Suas. 6), l'agropomo Columella di Cadice, il naturalista Turanio Gracile, il geografo Pomponio Mela, l'enfatico Senecione (Seneca, Suas. 1, 2, 7), lo storico Erennio Senecione vittima di Domiziano, Quintiliano, Marziale, forse Silio Italico, Floro, e il retore Giuliano.

<sup>(2)</sup> Tacito, Ann. XV, 49; Svetonio, Vita Lucani.

<sup>(3)</sup> Pharsal. 1, 33 ec.

dalla educazione avuta fra le lordure di corte. Quindi dà spesso in gonfiezze di espressioni e di imagini, in frasi sforzate per amore di peregrinità; declama, è soverchio nelle descrizioni, cerca le arguzie e i falsi splendori, e in uno stile spesso nervoso; ma senza elegante armonia, ha pezzi che non sono scritti nè in prosa nè in verso. Invano gli chiederesti l'arte sovrana che narra con solenne semplicità i grandi fatti, che mirabilmente li aggruppa, e tutto fa cospirare all'azione principale, e allo svolgimento di essa. Egli manoa spesso d'invenzione poetica, non cura di unità; e contento di seguire passo passo gli annali, si diffonde a descrivere, e fa non poema, ma storia (1). Ecco in breve l'ordine della sua narrazione poetica che si apre coll'imprecare alle guerre civili di cui sono toccate le principali cagioni. Dapprima ritrae l'indole di Pompeo e di Cesare, e quindi vediamo questo al passaggio del Rubicone, non ritenuto dall'imagine della patria, invadente Rimini ove giunge a lui Curione con gli altri tribuni fuggiti da Roma, che lo eccitano ad affrettare l'impresa. A queste novelle, lutto e spavento di Roma contristata da orrendi presagi. Fra le querele dei soldati e il pianto delle donne e dei vecchi Bruto animoso si reca dal severo. Catone e lo conforta a difendere la libertà minacciata. Pompeo fugge coi Padri; e Cesare cui le città apron le porte vince a Corfinio e caccia il Magno da Brindisi, e poi vola a Roma, e rapisce il pubblico erario vanamente difeso dal tribuno Metello, e ripassa le Alpi e corre sotto Marsilia rimasta fedele a parte pompeiana: e quì il poeta è lunghissimo nel descrivere assedio e battaglie e vitto-

<sup>(1)</sup> Di ciò fu rimproverato anche dai contemporanei. Vedi Petronio, Salyric. cap. 28.

rie. A queste succedono le imprese di Cesare contro Afranio e Petreio in Ispagna con diffuse descrizioni delle pioggie, delle inondazioni e della fame che alla fine dà vittoria al vincitore delle Gallie; pel quale male procedono le cose in Illiria, ove Vulteio fatto prigione dai Pompeiani induce i suoi ad uccidersi di propria mano, mentre anche Curione è vinto con grande strage da Giuba nell'Affrica, a proposito della quale è raccontata la storia di Anteo. Intanto in Epiro Pompeo è gridato dai padri supremo duce; si decretano premii ai molti alleati di cui altrove è la rassegna, e si manda a consultare l'oracolo di Delfo sull'esito della guerra. Di qui torniamo in Italia a vedere i veterani ammutinati a Piacenza, e ridotti al dovere dalla potente parola di Cesare, il quale di là torna a Roma, si fa dittatore, e muove rapido a Brindisi e all'Epiro, e ardente di venire alle mani si accampa presso al nemico. Ma la tempesta ritarda Antonio destinato a condurre le altre truppe d'Italia, e Cesare impaziente si affida ad una nave da pescatore, per andare a prendere egli stesso gli aiuti, e lotta fieramente colle onde che lo ributtano al lido. Antonio giunge alla fine, e quindi Pompeo vedendo che non si possono scampare i rischi di campale battaglia, manda con misera fuga in salvo la moglie Cornelia a Lesbo, e si apparecchia alla pugna. Si appressa il momento delle ultime prove. Pompeo è accampato sopra Durazzo: Cesare lo cinge di mura nel campo: a una parte dà travaglio la fame, all'altra la sete: prove ammirande nei due campi, e solenni soprattutte quelle di Sceva che lungamente sparge la morte tra le schiere del Magno. Vincitori ora questi ora quelli, e da ultimo Cesare ridotto a mal partito, con mal consiglio è lasciato fuggire, e seguitato

in Tessaglia. Il poeta coglie qui il destro a descrizioni di monti, di fiumi, di città, di genti e costumi, e narra a lungo le arti infami e i portenti delle maghe tessale, una delle quali, la cruda Erittona, è consultata da Sesto figlio del Magno, e gli rivela con orrendi incantesimi le sorti future di Roma. Il libro settimo è tutto nella scellerata battaglia farsalica, affrettata dall'eloquenza di Cicerone che a nome del senato stringe il Magno a romper gli indugii, annunziata da feri augurii, combattuta con sacrilego furore. Immensa è la strage. Avvi il pianto dei cadaveri cui è negata la sepoltura: orde infinite di belve accorrono a pascersi del sangue civile sparso nella maledetta campagna. Nell'ottavo abbiamo la fuga di Pompeo a Lesbo, e le ambascie e i lamenti di Cornelia e la commozione di Mitilene all'inusitato spettacolo. Poi re e senatori raggiungono il duce: si disputa lungamente sul partito da prendere. Pompeo vuole ricovrarsi tra i Parti: gli altra avvisano che cerchi asilo in Egitto, ed egli veleggia alla volta del Nilo. Là avuta contezza di questa fugasi tiene consiglio di Satrapi, e il re Tolomeo, seguendo l'avviso di chi gli dice non dovere i re serbar fede a chi è in ira alla fortuna, ordina l'assassinio dell'ospite: e quindi la scellerata uccisione del Magno, le disperate grida della moglie, e il povero rogo, e l'umile sepolcro di poche arene e di un sasso. Il nono libro apertosi coll'apoteosi di Pompeo ha i pianti e le querele di Cornelia e dei figli e l'elogio funebre detto nel duolo universale del campo da Catone, che, raccolti a Corcira gli avanzi della rotta farsalica, li conduce a rinnovar la guerra sui lidi affricani. E qui il poeta più che mai condiscende al suo piacere di descrivere. Giardini delle Esperidi, Giove Ammone, Medusa, tempeste

di arene, Sirti, serpenti d'ogni generazione che uccidono in varii modi i soldati, Psilli e loro magiche arti, e la sete con tutti i suoi crudi tormenti. Mentre Catone corre gli ardenti deserti di Libia coi suoi travagliati dagli animali, dalla terra, e dal cielo, Cesare saziato delle stragi farsaliche si sofferma a contemplare le rovine di Troia, erge un'ara di cespugli agli Dei del loco, e poi approda all'Egitto, ove, celando l'allegrezza del cuore, sparge mentite lacrime sul teschio dell'emulo. Il decimo libro nel quale rimane interrotto il racconto ci presenta Cesare davanti alla tomba d'Alessandro sulla quale sono istoriate rovine di città, campi distrutti, dolori e stragi di popoli, fiumi tinti di sangue: poi l'incontro del guerriero romano colla bella Cleopatra, le loro lascivie, le pratiche per riconciliarla al fratello, e il lieto connubio di essi. Quindi la sesta nuziale splendidamente descritta, con le gioie del popolo alessandrino, le musiche e le pompe e i regii conviti e le mollezze e il fasto egiziano. Dopo il rumore della festa, a Cesare piglia vaghezza di sapere delle cose più singolari di Egitto, e il sacerdote Acoreo gli ragiona partitamente delle fonti e del corso del Nilo e delle cause per cui cresce ed allaga e seconda i campi. Ma in questa si eccita la guerra dall'eunuco Fotino consigliero della uccisione del Magno, e da Achilla duce supremo delle armi egiziane congiuranti contro Cesare e la regia druda. Formidabile oste assedia la reggia: e Cesare scampa da pericolo estremo ardendo le navi nemiche, riparandosi all'isola di Faro, e combattendo anímoso contro ogni ostacolo.

E qui si arresta rotto il racconto, in ogni parte del quale si sente la mancanza delle ultime cure che tolgono il troppo e il vano, che temperano i primi

ardimenti, che accarezzano la forma e danno perfezione ad ogni opera d'arte. De'suoi difetti molto fu detto e molto può dirsi: e prima di tutto che sbagliò prendendo a eroe del poema un uomo che, specialmento nell'ultima guerra, non fece nulla di eroico: può dirsi che l'affetto politico non di rado lo indusse a calunniar Cesare e a declamare e a contraddire alla storia: ma l'opera sua che nel tutto non è quale si conviene a poema, nelle parti è ricca di spleadidă versi, di belle descrizioni, di eloquenti aringhe, di vigorose pitture, di caratteri disegnati con felice ardimento, di nobili affetti, di forti pensieri. Ardente è in lui l'amore della libertà e della giustizia per cui celebra il santo petto di Catone ricoverante in sè la virtù bandita dal mondo, e pronto a offrirsi olocausto al furore degli empi ambiziosi quantunque senta che per la patria non vi è più scampo (1). Il poeta ha culto per tutti quelli che alle parti della cieca fortuna anteposero le ragioni dell'onesto, ed cloquentemente impreca alla rabbia civile maggiore di ogni umana scelleratezza, e maledice ai campi dove si combattè per un uomo, non pel diritto. Sui mali infiniti della guerra civile torna a ogni tratto. Agognata e seguita per avere impunità nei delitti, e per fuggire l'inopia mettendo le mani nell'altrui roba: uomini venduti per trucidar padri e fratelli (2); stragi di cui piansero i pii negli Elisi ed esultò Catilina (3); e che portarono la morte di un popolo e la desolazione di Roma e d'Italia, e più grave di tutti i mali la servitù tramandata anche ai tardi nipoti, innocenti del sangue fraterno

<sup>(1)</sup> Lib. II, 307 ec.; kX, 566 ec.

<sup>(2)</sup> Lib. II, 251; IV, 249 ec.

<sup>(3)</sup> Lib. VI, 785 ec.

versato negli scellerati campi farsalici. Egli vede la libertà fuggire spaventata dalle nostre contrade, e lo
contrista il pensiero che sia partita per sempre (1).
Pure sembra confidare nella universale concordia, e la
invoca perchè salvi il mondo dalla tirannide (2), e sostiene che il diritto non può essere ucciso per forza
di armi (3) da quelli che il mondo credono destinato
a preda di pochi (4), e si augura che la libertà torni
a far ludibrio dei crudeli ladroni che la servitù ha posti sulle are (5). Insomma sotto l'obbrobrioso giogo
dei Cesari Lucano, in mezzo a un popolo di schlavi,
cantò il regno delle libere leggi, il pensiero delle
quali tenne vivo l'ardore della sua anima, e fra le
declamazioni gli dette accenti di vera eloquenza eccitatrice di magnanimi affetti.

Amico a Lucano su Aulo Persio nato di samiglia equestre a Volterra e perito anch'egli nel siore dell'età. Venne a Roma di 42 anni, frequentò grammatici e retori presso i quali conobbe l'autore della Farsalia, e poi si legò di grande amicizia a Cornuto soso stoico cui su assiduo compagno, e lo ebbe qual padre, e ne prese a regola della vita le austere dottrine. Bello è sentire con quanto affetto più tardi ringraziasse il maestro di averlo illuminato coi raggi della sapiente ragione e nutrito di socratica dottrina, e ridotto al diritto cammino mentre il secolo guasto tentava di travolgerlo nelle sue turpitudini (6). Venerò con esso altri uomini lodati di integra vita, e nella prati-

<sup>(1)</sup> Lib. VI, 30, 395; VII, 380 ec., 418, 482, 632.

<sup>(2)</sup> Lib. IV, 189.

<sup>(3)</sup> Lib. V, 30.

<sup>(4)</sup> Lib. V, 340.

<sup>(5)</sup> Lib. X, 25.

<sup>(6)</sup> Sat. V, 30 ec.

ca della severa virtù degli stoici ebbe per dieci anni a guida anche Trasea suo parente da cui fu caramente diletto. Era un giovinetto bello d'aspetto, di dolcissimi costumi, di verginale verecondia, sobrio e pudico, pio alla madre, alle sorelle, e al venerato maestro Cornuto, e a questo, morendo, fece dono dei suoi libri e di molta pecunia che lo stoico prendendo i libri, rese agli eredi naturali del caro discepolo. Morì a 30 anni di malattia allo stomaco che per avventura lo salvò dai più crudeli destini riserbati ad ogni anima libera sotto Nerone (1).

Compose versi in lode di quella Arria che si uccise per incuorare il marito alla morte; ma era tardo allo scrivere, e lasciò poche cose, la più parte delle quali furono da Cornuto soppresse a scanso di guai (2). Nei 684 versi componenti il piccolo libro di satire che ci è rimasto, egli è il poeta degli stoici, è tratta in poesia le austere dottrine di cui altri dissertavano nelle scuole: ed è sempre mesto, accigliato, iracondo, parco e ruvido nelle parole, e spesso contorto e oscuro per noi. Del che sono causa e le qualità del suo ingegno, la ricerca della soverchia energia, la vaghezza di apparire profondo, e lo studio di porre molte idee nel più stretto spazio possibile. Pure il piccolo libro gliacquistò molta e vera gloria (3), e al suo comparire destò ammirazione, e tutti se lo rapivano (4). E anche oggi può intendersi questo entusiasmo, perchè chi abbia pazienza di studiare attentamente quel libro, tra lemolte contorsioni vi trova stile nervoso, e selici espres-

<sup>(1)</sup> Persii vila, apud Svetonium.

<sup>(2)</sup> Persii vita, apud Sveton.

<sup>(3)</sup> Quintiliano X, 1.

<sup>(4)</sup> Editum librum continuo mirari homines et diripere coeperunt. Persii, Vita, loc. cit.

sioni e tratti vivissimi e degni di esser mandati a memoria: e trovato il pensiero che sta sotto l'oscuro dettato si ammira la pura morale, i nobili sentimenti, l'odio profondo al vizio e quell'alto amore della virtù in cui sta tutto lo stoicismo di Persio. Egli insegna l'onestà da lui praticata, cerca il sommo bene morale colla severità dei sapienti, ha culto per la libertà e per la ragione, satireggia fieramente i filosofi, i dissoluti che mettono il sommo bene nel ventre, gli ambiziosi, gli avari, i superstiziosi, e gli scellerati voti fatti in segreto agli altari da chi per la libidine di ricchezza anela alla morte de' suoi (1). La religione pone soprattutto nel cuore: le ricche offerte dice ingiuriose agli Dei quasi si credano avere i brutti costumi degli uomini, e stima che un tenue olocausto offerto con cuore puro e con petto caldo di generosa virtù sia più accettevole di un gran sacrifizio fatto con turpe coscienza (2).

Con ira potente e con ingegno più ricco anche Giovenale ritrasse e satireggiò i brutti costumi romani. Era nato in Aquino (3) ai tempi di Claudio, e frequentò lungamente le scuole dei retori dilettandosi a lor vani esercizii che riuscivano facilissimi al suo ingegno. Egli stesso dice di aver consigliato a Silla di tornare a vita privata e di dormire profondo sonno (4). Poi in età più matura si dette alla satira, e sotto Domiziano fece il primo tentativo assalendo Paride istrione favorito del principe (5). Ne ebbe plausi dagli amici, e quindi prese coraggio a flagellare i mostruosi vizi dell' età sua.

<sup>(1)</sup> Sat. II, 10 ec.

<sup>(2)</sup> Sat. II, 61 ec.

<sup>(3)</sup> Giovenale, Sat. III, 319.

<sup>(4)</sup> Sat. I, 16.

<sup>(5)</sup> Vèdine una reminiscenza nella Sat. VII, verso 88 e seg.

Pare che pubblicasse le satire molto tardi, quando eravi respiro dall'atroce tirannide, ma anche allora dette sospetto di allusioni ai tempi recenti e presenti, e ne ebbe l'esilio sotto colore di pubblico ufficio, e morì a 80 anni di dolore e di tedio nell'estrema parte di Egitto (1).

Anche in lui vi sono declamazioni e luoghi comuni appresi alle scuole, e asprezze di stile, ed esagerazioni nelle pitture del male, ma quelle satire uscite da vena abbondante e sapientemente composte mo: strano ingegno creatore, imaginazione ricca e potente, animo alto, nobile ira contro i vizii di tutte le classi, e dipingono egregiamente le lordure dei tempi e sono di molta importanza alla storia cui danno numero grande di ragguagli minuti sugli usi, sugli scandali e su tutta la vita privata della Roma imperiale. La vista delle romane brutture eccita la bile al poeta, ed egli non ride perchè questi non sono davvero tempi da ridere, ma indignato mena attorno il flagello e percuote gli eunuchi che prendono moglie (2), le donne che si espongono mezzo nude alle lotte del circo, i liberti che avanzano in lusso i patrizi, i causidici fatti ricchi colle delazioni, gli arricchiti coll'avvelenare i parenti, col far carte false e col rendere servigii notturni alle vecchie; i tutori che hanno spogliato i pupilli, i ladri delle provincie, i ricchi che profondono il patrimonio in cavalli, le donne maestre nel mescer veleni ai mariti i quali prostituiscono le mogli, e accettano l'eredità dei drudi, i suoceri corruttori, le nuore vendute, i giovinetti adulteri prima di spogliar la pretesta; il surore del giuoco, gli eccessi della gola, del lusso e

<sup>(1)</sup> Juvenalis vita, apud Sveton.

<sup>(2)</sup> Sat. 1, 22 ec.

della libidine, le perfidie, i desiderii sfrenati; i capricci insolenti, il vizio e il delitto sotto mille diverse forme, Qui abbiamo le turbe dei clienti affamati che empiono gli atrii e invano salutano e corteggiano per una sportula r sordidi patroni (1). Qua filosofi ippocriti che vivono in baccanali e si fingono Curii, e sotto orrido aspetto celano i vizii più infami (2): là Greci intriganti che invadono la città, uomini agili d'ingegno, audaci, pronti di lingua, professanti tutte le arti per introdursi nelle case dei ricchi, ove adulano sconciamente, e fanno da buffoni e da spie (3). Altrove incontri Giudei mendicanti, alloggiati nel tempio e nei boschetti di Numa da cui furono cacciate le Muse (4). Poi magistrati corrotti imitanti nel vestire la mollezza femminile (5); i cinedi che si lamentano degli scarsi guadagni di loro faticoso mestiere (6); gli sconci parasiti che pongono la suprema felicità nel vivere a spese altrui, e sono maltrattati e avviliti dai ricchi più spregevoli di essi (7); i senatori che Domiziano aduna in Alba a consulta per sapere come debba cucinarsi un gran rombo (8); le arti infinite dei captatori di eredità (9), la misera condizione dei professanti le lettere, e i poeti ridotti ai più vili uffici per vivere (10); le infamie di chi spergiura e froda e ruba e nega il deposito (11); la vanità dei voti umani; la insolenza soldatesca (42); i poveri spregiati e battuti (13); il popolo folleggiante nelle fazioni del circo (14), e infine Roma descritta coi suoi principi

<sup>(1)</sup> Sat. I, 95; III, 126. ec., 186. ec., 249; IX, 49. ec.; X, 46; XIII, 31. Conf. Seneca, Consol. ad Marc. 10; De Brevit. vitae 2, 14; De Benef. VI, 34; Columella I, praef.

<sup>(2)</sup> Sat II, 2 ec. (3) Sat. III, 58 ec. (4) Sat. III, 13 ec. (5) Sat. II, 72.

<sup>(6)</sup> Sat. IX, 27 ec. (7) Sat. V, 2 ec. (8) Sat. IV, 1 ec.

<sup>(9)</sup> Sat. XII, 95 ec. (10) Sat. VII, 1 ec. (11) Sat. XIII, 6 ec.

<sup>(12)</sup> Sat. X, 1 ec.; XVI, 1 ec. (13) Sat. III, 147 ec. (14) Sat. XI, 196.

e cortigiani e clienti e patroni, colle orgie, colle infinite miserie e con tutti i vizii che accompagnano la tirannide e la servitù (1).

Parte non piccola in queste satire hanno le donne e i nobili. I nobili che Persio ritrae ignoranti, superbi di loro ricchezze, sconci per malattie trovate nel vizio, ricoprenti coll'oro turpissime cose, usi a starsi le giornate intere nel letto a smaltire la crapula delle orgie notturne (2), compariscono siffatti anche in Giovenale che ce li mostra alle crapule, al giuoco, affogati in lussurie. Rarissimo, egli dice, incontrare uno di costoro che sia onest' uomo: raro fra essi il senso comune -Dispregiano la plebe e sono costretti a domandarle l'oratore che difenda i loro diritti. Alcuni falsifican testamenti davanti alle statue trionfali degli avi, o van no per occulti calli la notte a insidiare i talami altrui, o sono tutti in cavalli, e spendono più nel cuoco che nel precettore dei figliuoli: altri giacciono tra ruffian e bagascie per le taverne, sanno da bussoni in teatro e da gladiatori nel circo (3).

Le donne sue sono perdute dietro a commediant, a gladiatori, ad atleti, e ad eunuchi con cui non vi bisogno di abortivi: ubriache menano orgie notturn nel tempio di Iside ricetto di prostituzione. Usano can magici e filtri per imbecillire gli sposi, e incantesimper destar furori lascivi. Avvelenano figliastri, fann ostrazio del marito che le ama, gli rovinano la robate e l'onore, e poi stanche lo lasciano per darsi ad a tri. Orgogliosissime quelle che uscite dalle case patrizie portano in dote i trionfi degli avi. Vi sono don e

<sup>(1)</sup> Sat. III, 7 ec.

<sup>(2)</sup> Persio, Sat. III, 28 ec., 59. IV, 33 ec.

<sup>(3)</sup> Sat. II, 143; VII, 184; VIII, 1 ec.

che tutte fanno alla greca: in greco parlano, si adirano e sfogano gli affetti: vanno anche in succhio alla greca. Le novelliere corrono portici e piazze, si cacciano pei ridotti, fermano cittadini e stranieri, discorrono della cometa, della guerra, della politica. Sanno qual matrigna ami il figliastro o gli prepari il veleno: sanno la cronaca scandalosa dei vagheggini, sanno chi amoreggi la vedova e anche altre cose più arcane. La eputasenno loda a mensa il cantore di Enea, s'intenerisce per la povera Elisa, paragona Omero e Virgilio, sa uno strano rumore di parole. Disputa anche del sommo bene, e per giunta è purista, e guai al marito se gli scappa un solecismo. La ricca si crede lecito tutto, e nulla tiene turpe quando ha il collo adorno di smeraldi, e le orecchie di grosse gemme. Col marito ha la faccia sozza di empiastri, e ogni suo studio è nel farsi bella pel drudo: per esso l'oro, le perle, le splendide vesti, i profumi dell'India. Tutte consultano di strane cose chi fa professione di predire il futuro. Le ricche vanno a donne giudee, e ad astrologi, ad auguri di Frigia, e d'India e al vecchio etrusco sotterratore di fulmini: le donne del volgo consultano cerretani di piazza. Ma le plebee almeno soffrono i pesi e i perigli del parto, e le fatiche dell'allattare e allevare i figliuoli, mentre le ricche bevono medicamenti per non partorire (1).

Tutto egli dipinge con vivi colori, e consacra all'infamia ogni opera iniqua, aggiungendo nobili conforti al bene. Volge crude rampogne e severi precetti ai parenti che coll'esempio corrompono i figliuoli (2). Dice

<sup>(1)</sup> Sat. VI, dal principio aila fine; XI, 186; Conf. Marziale I, 35; II, 4, 34; IV, 71; VIII, 81; X, 63, 68; XI, 51 ec. ec.

<sup>(2)</sup> Sat. XIV, 44 ec.

la vendetta piacere di inferma e misera anima: predica la rigida virtà degli stoici di cui l'aspro sentiero può solo guidare a vita tranquilla (1). Rammenta che il peccato porta sempre seco la pena, che il reo anche assoluto dall'avaro giudice ha nella coscienza la condanna e il rimorso tormentatore, e che fa colpevole anche il solo pensiero della colpa (2): prescrive che agli. Dei si chieda mente sana in corpo sano, e animo forte e non pauroso della morte (3); si scaglia contre il fanatismo religioso che conduce alle stragi e riprova quelli che non rendono servigio a chimon è di loro setta (4). Discorre nobilmente dell'obbligo dell'educazione dei giovani, e benedice alla memoria degli avi che il precettore vollero venerato come padre dei figli, e tenevano per capital delitto se un giovane non si alzasse al comparire di un vecchio (5). Alle sfrenate libidini di Roma oppone i puri costumi di altre gentř (6), e a chi divora grossi patrimonii in un pranzo insegna che poco è necessario a viver felici (7). E poteva confortare i precetti col proprio esempio perchè visse parco, beveva in tazze plebee comprate a vil prezzo, e alle sue modeste cene leggevasi Omero e Virgilio senza canti nè danze di lascive fanciulle (8).

Può dirsi che per amore di effetto sceglie spesso i più forti colori e carica il quadro delle orgie e dei vizii romani; ma non è vero, come altri disse, che sia solo un declamatore d'ingegno, e un uomo indifferente ai vizii mostruosi di cui fa la satira. Egli ha amore ardente al buono e al bello, e odio implacabile

1.00

Single State of the State of th

<sup>(1)</sup> Sat. X, 363; XIII, 184... (2) Sat. XIII, 1 ec., 195, 207 ec.

<sup>(3)</sup> Sat. X, 356. (4) Sat. XV, 1 ec.; XIV, 103.

<sup>(5)</sup> Sat. VII, 207 ec.; XIII, 53 ec. (6) Sat. III, 168; VI, 166.

<sup>(7)</sup> Sat. I, 134; XI, 115 ec ec. (8) Sat. XI, 66 ec. 178 ec.

al male. L'indignazione gli detta i suoi versi ricchi di forti bellezze, e questi fanno spesso sentire che la parola parte veracemente dal cuore, e mostrano lui ispirato, originale ed eloquente poeta.

famosa per l'amore singolare portato al marito Caleno (4). Quando Domiziano diè bando ai filosofi, essa
lasciò i versi leggieri, e in esametri domandò se volevasi mutar gli uomini in belve e distrugger l'impero fondato colle armi e retto colla sapienza; e pensava di partire dalla città desolata in cui era gloria e
felicità l'ignoranza. Ma la Musa, diletto unico della sua
vita, la conforta a star di buon anisno, perchè i decreti di un mostro non possono spegnere la luce del
sapere nel mondo, e la persecuzione ricadendo sul
capo di lui farà sì che perisca coperto di eterno odio:
e le Muse non abbandoneranno Roma mai.

Anche Turno, un liberto potente alla corte dei Flavii, satireggiò Nerone e gli avvelenamenti dei Cesari per opera della maliarda Locusta (2). E a lui si attribuiscono, ma senza certezza, alcuni versi che sono fiera invettiva contro i poeti vilissimi, usi a far le Muse merce d'infamia, lodando le lordure, le scelle-raggini e la crudele empietà dell'imperatore matricida.

Descrizioni e satire di costumi sono pure i romanzeschi: racconti di Petronio Arbitro e dell'affricano Apuleio. Di Petronio non sappiamo nulla di certo quanto
alla vita, nè è chiarito se sia quel voluttuoso che vedemmo maestro delle eleganze alla corte di Nerone (3).
Comunque sia, il Satirico scritto in prosa mista di versi

<sup>(1)</sup> Marziale, Ep. X, 35.

<sup>(2)</sup> Vedi lo scoliaste di Giovenale, Sal. 1. 71.

<sup>(3)</sup> Vedi sopra a pag. 282.

ha graziose narrazioni contaminate da grandi sconcezze. Vi sono anche notizie importanti sugli usi e sulle istituzioni del tempo. Vediamo per esempio il pretore di Napoli incaricato della polizia sugli abitanti e sui forestieri, e il suo littore che inscrive il loro nome, la patria, la professione, lo scopo dei loro viaggi sopra un registro pubblico, e visita a questo fine tutte le locande della città (1). La scena ora è a Napoli, ora a Crotone. Il racconto che viene spesso di vena, procede disordinatissimo: diresti l'autore ebbro come i suoi personaggi, le cui buffonesche e stravaganti avventure danno occasione a descrivere le ridicolezze e i grandi vizii del secolo. Si parla di morale, di filosofia, di eloquanza, di declamazione, di poesia, di poeti fanatici e di ridicoli recitatori di epigrammi che il pubblico piglia a sassate. Siamo sempre in mezzo a giovani discoli, a vagabondi; a novelle di garbugli, di filtri amorosi, di sconoi misteri, di feste priapee, di servi ministri a lussurie, di zingari, di vecchie maliarde, di meretrici furiose, e di altre lordure. Vi sono canti, danze e tripudii che ci apprendono orribili eccessi. Trimalcione è il tipo dei liberti divenuti per loro industrie potenti, e la sua casa offre l'esempio estremo del lusso e del fasto dei nuovi riechi. Egli misura a staia i quattrini, copre il mare colle sue navi, ha un popolo di servi, e tanti fondi quanti ne volano i nibbi. Grossolano, si ubriacs, bastona la moglie, si tiene datterno schiavi liberati dagli ergastoli, retori e poeti affamati, e maraviglia tutti coi portenti delle sue cene, alle quali parla disordinatamente e barbaramente di tutto, e i suoi convitati lo gridano filosofo superiore ad ogni altro. Ivi si cantano poesie; e gli Omeristi, una specie di comici, re-

<sup>(1)</sup> Satyric, cap. 7, 17, 22.

citano squarci dei poemi: d' Omero. Vi è l'eloquenza del vino. I commensali brilli parlano per proverbii, e saltano di palo in frasca cantando novelle scandalose di amori fra le padrone e i servi, e aneddoti di spettacoli e di gladiatori. Vituperano gli edili che sono d'accordo coi fornai per far patire la fame ai poveri e dicono che la miseria viene dalla miscredenza; e increduli essi medesimi narrano che una volta le donne andavano a piè nudi e coi capelli aparsi a chiedere a Giove la pioggia, e tosto pioveva a diluvio: e che si curano oggi gli Dei quanto i sorci, e quindi le campagne languiscono. Altri parla della letteratura che non dà da mangiare, e celebra come più profittevoli le arti di barbiere e di banditore. Dicono anche molto male delle donne, esseri del genere dei nibbii, cui non bisogna far bene perchè è come buttarlo in un pozzo (1).

Lunga e sanguinosa satira contro le donne è il romanzo di Lucio Apuleio (2) nato a Madaura colonia romana dell'Affrica, e fiorito ai tempi degli Antonini. Studiò dapprima a Cartagine, poi per grande amore di scienza vide l'Oriente, la Grecia, l'Italia, cercò le religioni diverse, e si fece iniziare ai misteri in Roma e in Atene. Consumato tutto l'aver suo in viaggi, si ridusse alla patria e ricoverò la fortuna coll'esercizio dell'avvocatura in cui ebbe credito grande, e collo sposare una ricchissima vedova i cui parenti gli mossero causa accusandolo di avere usato sortilegi e magie per ottenerne la mano. Ma egli si difese da se stesso, e confusi gli accusatori, visse tranquillo nei diletti degli studii e compose molte opere greche e latine, in prosa e in verso, di cui ci rimane la minima parte.

<sup>(1)</sup> Salyric., cap. 13.

<sup>(2)</sup> Metamorphoseon, sive de asino aureo libri XI.

L'opera che più c'importa è la Metamorfosi, romanzo strano, senza disegno, senza unità, senza carattere, senza verisi miglianza, scritto in lingua ruvida, barbara spesso, e oscura per abuso di neologismo e per affettazione di vecchie parole. Vi dominano il misticismo, le magie, e l'odio alle donne cui l'autore dà solo la potenza del male: le fa streghe e mostri di soelleratezze e di libidini furiose. Egli narra le strane avventure di un uomo mutato in asino per arte d'incanto, e nel riferire le cose da esso vedute passando da uno ad altro padrone, ritrae i grandi disordini e le orgie e i delitti di questi tempi. Si vedono bande di ladri assalire le città in pieno giorno: giovani delle prime famiglie che corrono notturni le vie ad orgie e ad assassinii; viaggiatori spogliati e uccisi; famiglie che si fanno guerra a mano armata senza che i magistrati intervengano; prepotenze di ricchi che spogliano e uccidono i deboli, e mandano bestie nocevoli sugli altrui possessi a danneggiare uomini e cose (1); prepotenze soldatesche; tristissime condizioni di schiavi; sacerdoti infami più che bagascie i quali vendono gli oracoli ai contadini, e con astute divinazioni si buscano dagli stolti buoni conviti e pecunia; portenti di maghe che cogli incantesimi contaminano i sepolcri e ne rapiscono i cadaveri; delitti commessi per impeto di furiosa libidine; arti infinite di donne facinorose che ingannano, e disonorano e ucoidono i mariti; matrigne inique ai figliastri, e altre indicibili abominazioni.

Lo spirito satirico si ritrova anche in Marziale autore di oltre millecinquecento epigrammi, parecchi dei quali sono belli, eleganti, arguti, chiari, concisi, altri mediocri e cattivi, altri osceni oltre modo. Sono come

<sup>(1)</sup> Conf., Giovenale, Sat. XIV, 141 ec.



piccoli quadri di genere che accennano il lusso smodato e le brutture di Roma, e hanno storie di zerbini che vogliono passare per uomini grandi, di zanzeri pagati 100 mila sesterzii, di parasiti usanti ogni sorte di adulazioni per avere una cena; di commedianti, di giocolieri, di spie, di calunniatori, di barattieri, di meretrici e ruffiane, e di drude legali che hanno fatto dieci volte divorzio e che sposano tutti gli amanti (1). Ma tutte queste ed altre sconcezze egli nota e satireggia per trovare arguzio e materia da ridere, non per correggere il male. Nel ritrarre il laidume mostra che lo ama, e vi si avvolge per proprio piacere e per dare nel genio ai lettori (2). E presto pei suoi arguti versi otténne gran fama a Roma dove giovane venne da Bilbili sua terra natale nella Spagna Tarraconese. Egli stesso ci dice che i suoi epigrammi gli procacciarono in vita gli onori che altri conseguono di rado dopo la morte (3). Per essi era mostrato a dito per la città, e dava gloria al suo secolo e alla sua patria (4). Alcuno li sapeva tutti a memoria (t), altri li spacciavan per propri (6): ne erano piene le botteghe dei librai nell'Argileto (7), avevano plauso alla corte (8), in tutta la città e per tutto l'impero (9). Pure fra tanta fama la povertà, a quanto sembra, non lo abbandonò mai, perchè continuamente ripete che la gloria non gli toglie il vuoto alla borsa: dice che è mal vestito e gela

<sup>(1)</sup> Conf., Giovenale, Sat. VI, 229.

<sup>(2)</sup> Epigr. I. 36; V. 16.

<sup>(3)</sup> Epigr. 1, 2; III, 95.

<sup>(4)</sup> Epigr. IX, 98; X, 103.

<sup>(5)</sup> Epigr. VII, 51.

<sup>(6)</sup> Epigr. I, 30, 39, 53, 54, 67, 73; XII, 63.

<sup>(7)</sup> Epigr. 1, 4, 118; XIII, 3.

<sup>(8)</sup> Epigr. IV, 27; VII, 99.

<sup>(9)</sup> Epigr. V, 13; VI, 61; VII, 88, 99; VIII, 61; IX, 98; X, 9; XI, 3.

nel verno, fa suppliche per avere una toga, e tegoli per la sua povera casa; si duole di non potere regalare se non versi agli amici, pensa esser meglio fare il ciabattino perchè le scarpe danno più pane che i versi, chiama stolti i parenti che gl'insegnarono le lettere, e prega che altri non segua il mal consiglio di mandare i figliuoli a grammatici e a retori (1). E quando stanco di Roma, delle brighe cittadine, delle acri liti del tristo fôro, degli atrii dei superbi potenti e delle noie di ascoltar poeti, grammatici e causidici (2); e punto da amore del suolo nativo volle tornare alla quieta vita di Bilbili (3), Plinio dovè somministrargli il denaro per fare il viaggio (4). Nè se ne era stato dal chiedere umilmente ai potenti e a Domiziano (5) del quale lodò la grande mitezza dicendolo più benigno di Giove, e tutela e salute e gloria e padre del mondo, e caro a Roma più di quello che mai fosse altro principe, e cantando la rara felicità e la libertà del suo secolo (6): lodi che più tardi dette anche a Nerva e a Traiano (7) e che quanto a Domiziano ritrattò dopo che questi fu morto chiamandolo disonore dei Flavi (8). L'uomo che teneva nel suo letto la propria nipote maritata ad un altro chiamò principe pudico e miglioratore dei costumi pubblici col santo esempio e colla santa censura (9). Vantò seriamente le prodezze, le vitto-

<sup>(1)</sup> Epigr. 1, 77; V, 15; X, 2; VII, 36, 92; VI, 82; IX, 50; X, 73; V, 30; VII, 53; XIII, 4; IX, 74; V, 56.

<sup>(2)</sup> Epigr. I, 56; III. 3; V, 20; X, 70; XII, 26, 34.

<sup>(3)</sup> Epigr. X, 96; XII dedic. e 18.

<sup>(4)</sup> Plinio, Epist. III, 21.

<sup>(5)</sup> Epigr. IV, 27; VI, 10; VII, 36; VIII, 28, 82; X, 73.

<sup>(6)</sup> Epigr. II, 91; V, 1, 8, 19; VII, 5, 6, 7, 8, 56; VIII, 4, 8, 11, 15, 21; IX, 42, 71.

<sup>(7)</sup> Epigr. X, 6, 7, 34; X, 72; Xl, 4, 5, 6, 8 ec.; Xll, 6, 8.

<sup>(8)</sup> De spectac. 37 e XII, 5, 15; X, 72.

<sup>(9</sup> Epigr. IV, 2; VI, 7, 45, 91; IX, 7, 9.

rie sul Danubio e i trionfi (1) che fecero ridere gli altri. Celebrò i portenti delle sue scene (2), i suoi grandi spettacoli (3), le sue cene superiori a quelle di Giove (4), e magnificò le virtù di tutti i suoi servitori e batilli (5).

E per tutte queste turpi adulazioni ebbe poco più che una piccola e sordida villa a Nomento, qualche cena e qualche sterile onore (6), che non lo liberarono mai dal bisogno di chieder continuamente, di abbassarsi a nuove e più umili suppliche. Nè perciò Domiziano è vantato meno da lui come poeta e protettore dei poeti (7): vanto ripetuto di continuo anche dagli altri poetanti alle letture pubbliche che erano le accademie di allora.

Ne era stato primo inventore Asinio Pollione che invitava a casa gli amici per recitar loro i suoi scritti (8). Augusto poscia incoraggiò l'uso intervenendo alle letture e recitandovi (9): e quantunque gli uomini di gusto le riprovassero, il recitare divenne una vera mania. Leggevasi per le piazze, alle terme, nelle case private, per tutto: e gli uditori applaudivano furiosamente ai lettori che li avevano regalati di ricche cene. Orazio si doleva delle letture come di un danno per l'arte (10); ma erano avidamente ricercate da Ovidio che nell'esilio si lamenta di non aver chi lo ascolti, e

<sup>(1)</sup> Epigr. II, 2; V, 19; VIII, 2, 54; XIII, 5.

<sup>(2)</sup> Epigr. IX, 84.

<sup>(3)</sup> De spectaculis, passim.; I, 15, 105; VIII, 26, 55 ec.

<sup>(4)</sup> *Epigr*. VIII, 50; IX, 92.

<sup>(5)</sup> Epigr. V, 6; IX, 12, 13, 14, 17, 18, 37, 80; XI, 1.

<sup>(6)</sup> Epigr II, 38, 91, 92; III, 95; VI, 43; IX, 19; X, 94; XII, 5.

<sup>(7)</sup> Epigr. V, 1; VIII, 82.

<sup>(8)</sup> Seneca, Centrov. Excerpt., lib. IV, praef.

<sup>(9)</sup> Svetonio, *Aug.* 89.

<sup>(10)</sup> Sat. I, 4, 73 ec.

lo conforti di plausi (1). Continuarono poscia con più ardore, e divennero, una istituzione dello stato promossa dai principi per regola di buona politica (2). Vi andava Claudio (3), e Nerone leggeva e ascoltava, applaudiva ed era applaudito a furore (4). Le rivoluzioni militari non lasciano tempo a questi esercizii sotto Galba, Ottone e Vitellio, ma si torna a leggere più che mai sotto Domiziano, il quale, quantunque persecutore dei filosofi, simula gusto pei versi e ne recita pubblicamente (5), e istituisce gare e premii poetici (6). Si recitano tragedie e commedie, versi lirici, poemi, orazioni. Questi legge da sè: quegli fa leggere le cose sue ai liberti; altri offre la casa a chi vuol recitare (7). Plinio il giovane che recitava agli amici anche per più giorni di seguito era lieto che altri attendessero a questi esercizii e ne diceva mirabili cose (8): ma vediamo in lui ricordate anche scene ridicole che dicono come quelle letture dovessero cadere in dispregio, e nuocere all'arte invece di aiutarla con quel perpetuo commercio di applausi. Egli narra con indignazione dei lodatori presi a nolo nei tribunali ove questa infamia uccise l'eloquenza (9): ma al tempo stesso si sdegna contro quelli che alle letture non applaudiscono tutto e tutti (10). Il che non sappiamo come potesse giovare

<sup>(1)</sup> Ex Ponto IV, 2, 34; Trist. III, 14, 39.

<sup>(2)</sup> Vedi Nisard, Études sur les poétes latins de la decadence. Bruxelles 1834, vol. I, pag. 340.

<sup>(3)</sup> Plinio, Epist. I, 13.

<sup>(4)</sup> Svetonio, Ner. 10.

<sup>(5)</sup> Svetonio, Domit. 2.

<sup>(6)</sup> Svetonio, Domit. 4; Stazio, Silv. III, 5, vers. 28 ec.; IV, 2, 62; IV, 5, 22; Marziale IX, 24.

<sup>(7)</sup> Plinio, Epist. V, 3; VI, 21; VIII, 12; IX, 34.

<sup>(8)</sup> Plinio, Epist. I, 13; V, 3, 9; VII, 17; VHI, 21.

<sup>(9)</sup> Epist. 11, 14.

<sup>(10)</sup> **Epist**. VI, 17.

alla critica e all'arte (1). Ma quantunque si sforzi a provare che ciò faceva bene agli studii, si vede dalle sue stesse parole che la noia aveva invaso quei luoghi, e che i più ne suggivano (2). Da altri pure sappiamo che il senso comune si rivoltava contro questi vani esercizii. Fino dai tempi di Nerone Persio si burla dei patrizii plaudenti a poetastri, e dettanti versi dai letti di cedro in mezzo a una turba di parasiti che batton le mani (3). Poscia Giovenale pone tra gl'incomedi di Roma la frenesia dei poeti che s'incontrano a turbe e opprimono con tragedie, e poemi, e con loro rancide novelle di Minotauri, di Gorgoni e Scille; e si burla dei ricchi che danno ai recitatori le sale ma non pagano neppur la spesa dei banchi (4). Dei recitatori molestissimi si fa beffe anche Marziale (5): e le letture pubbliche dopo aver perduta la poesia cadono anch'esse, e deplorabile diviene la sorte dei poeti impediti dalla same di essere originali e indipendenti, e costretti a fare il fornaio, il bagnaiuolo, e il banditore, a mettere in pegno vesti e scodelle, ad aggirarsi famelici per gli atrii dei grandi che gli ammirano e lodano, ma profondono l'oro in meretrici, e in comprare e nutrire a gran spesa leoni domati (6).

Fra i lettori delle accademie applauditissimo era chi più lodasse il principe e i suoi cortigiani. A Napoli fioriva in questi tempi un poeta che più volte fu coronato nei giuochi pubblici. Venuto poi a Roma usava

<sup>(1)</sup> Epist. IV, 27; VIII, 21.

<sup>(2)</sup> Epist. I, 13.

<sup>(3)</sup> Sat. I, vers. 51, 69 ec.

<sup>(4)</sup> Sat. I, 2 ec., 17, 52, 162; III, 9; VII, 34, 44 ec.

<sup>(5)</sup> Epigr. III, 18, 44, 45, 5Q; IV, 41, 61; VI, 41 ec.

<sup>(6)</sup> Giovenale, Sat. VII, 4 ec., 30, 53 ec., 72 ec., 82 yc.

per le case dei grandi dando lezioni di lettere greche (1), e andò famoso per un poema che compose con rapidità di improvvisatore sull'incendio del Campidoglio nella guerra dei Vitelliani e Flaviani. Egli aveva un figliuolo chiamato Publio Papinio Stazio il quale ricco di facile ingegno, ed educato alla scuola paterna (2) presto si mostrò improvvisatore più rapido e più fecondo di lui. Le aderenze del padre gli aprirono le -case dei maggiorenti, a servizio dei quali egli pose la sua facilità a scrivere lungamente su cose da nulla. Cantò epitalamii ai ricchi, rise alle loro gioie, pianse ai loro dolori, ne celebrò i pappagalli e gli eunuchi, le ville piene di splendore e di voluttà, le magnifiche terme, e i platani degli ameni giardini, mettendo per essi in moto tutte le Ninfe campestri e tutti gli Dei dell' Olimpo, e facendo grande sfoggio di mitologia senza vita e senza calore (3). E alcuni di quelli che più gli erano larghi di plausi e di cene magnificò come storici, come oratori e poeti (4). Fece inni ai ministri e ai cortigiani del principe per la salute dei quali disse i Numi stancati dai pubblici voti (5); e a Domiziano dette lodi sconcie al pari di quelle che gli profuse Marziale. Celebrate le chiome dell'eunuco imperiale (6), celebrato il cavallo e il leone di Cesare alla cui morte piansero popolo e padri (7). Poi inni alle grandi prodezze, alle gloriose vittorie, agli allori e

<sup>(1)</sup> Stazio, Silv. V, 3, vers. 102, 176 ec.

<sup>(2)</sup> lbid., vers. 213 ec.

<sup>(3)</sup> Stazio, Silv. I, 2, 5; II, 1, 2, 3, 4, 6; III, 1.

<sup>(4)</sup> Silv. I, 3 e 4; IV, 5, 6 e 7.

<sup>(5)</sup> Silv. I, 4.

<sup>(6)</sup> Silv. III, 4; Conf. Marziale IX, 12, 13, 14, 17, 18, 37.

<sup>(7)</sup> Silv. I, 1; II, 5.

ai trionfi sui Germani, sui Daci e sui Sarmati (1). Domiziano sommo dei Duci, maggiore di Achille, e pari a Marte (2). Egli Giove Ausonio, e decoro nuovo del Lazio e gran padre del mondo (3): santi i suoi costumi, sacri i suoi piedi, giuste le leggi (4). È un Dio mandato da Giove a reggere in sua vece la terra: mai non vi fu reggitore più degno, e con esso tornò al mondo la pietà e la giustizia (5). Il poeta adora il suo mite genio, lo invoca insieme con Apollo, ed è al colmo della felicità quando alla mensa imperiale può stargli dappresso e ammirare quella serena e dolce maestà (6).

Tutti questi piccoli poemetti che si chiamano Selve sono pieni di brutte adulazioni, di versi armoniosi, di fiori, di imagini e di peregrinità mitologiche, ma in generale mancano di naturalezza, di vero sentimento, di idee. Vi trovi spesso descrizioni graziose, effetti di stile e di ritmo, e la facilità che è la suprema dote di Stazio, ma non mai pregio che possa compensarci del disgusto che ne dà tanta bassezza di animo, tanto avvilimento della nobile arte dei versi, volta, coll'esaltazione di uomini infami, a confondere ogni idea della morale più elementare.

Stazio suonò anche la tromba epica cantando in dodici libri la feroce guerra fraterna dei due figli di Edipo sotto le mura di Tebe, e prendendo a celebrare le imprese di Achille in altro poema di cui ab-

<sup>(1)</sup> Silv. I, 2, vers. 180; III, 3, vers. 117; IV, 1, vers. 39; e 7, vers. 49, ec.; V, 1, vers. 88, 128 e 133; Thebad. I, 18 ec.

<sup>(2)</sup> Silv. III, 3, vers. 155; IV, 4, vers. 96; V, 2, vers. 177.

<sup>(3)</sup> Thebaid. I, 22; Silv. III, 4, vers. 18; IV, 1, vers. 17.

<sup>(4)</sup> Silv. IV, 1, vers. 25; IV, 3, vers. 10.

<sup>(5)</sup> Silv. IV, 3, vers. 128; V, 2, vers. 91.

<sup>(6)</sup> Silv. IV, 2, vers. 5; V, 1, vers. 14.

biamo solamente due libri: lavori che in generale sono tenuti per due monumenti notevoli della decadenza latina. La Tebaide, che letta pubblicamente attirava in folla la gente come ad una festa (1), ci mostra anche oggi l'ingegno poetico e la ricca immaginazione di Stazio, perchè, quantunque non la riscaldi niun sentimento profondo, nè si raccomandi per bella composizione epica, ha molti pregi di episodii, di pitture, di narrazioni e di descrizioni.

A questi tempi correva un poco la moda dell'epopea. Piaceva di suonare la tromba, si affettava amore delle bellezze virgiliane, ma nessuno aveva nè l'animo, nè l'ingegno di Virgilio, nè il suo sentimento del bello. Valerio Flacco di Padova (2) prese a rifare gli Argonauti sulle orme di Apollonio Rodio, con imitazioni virgiliane nello stile e nella favella, e ricantava freddamente le antiche favole greche, mescendovi, sebbene con più temperanza degli altri, le lodi di Domiziano (3).

Ad argomento più importante a Roma e all'Italia si applicò Silio Italico prendendo a descrivere in 47 libri la guerra di Annibale. Egli era stato dapprima oratore famoso e console (4) e governatore dell'Asia, e, secondo una voce allora corsa, anche delatore sotto Nerone (5); ma poscia con vita ritirata ed onesta lavò quella macchia. Passò gli ultimi anni in Campania dove aveva più ville piene di libri, di statue e

<sup>(1).</sup> Curritur ad vocem iucundam, et carmen amicae Thebaidos, la elam fecit cum Statius urbem, Promisitque diem, tanta dulcedine captos Afficil ille animos, tantaque libidine vulgi Auditur! Giòvenale, Sat. VII, 82 ec.

<sup>(2)</sup> Marziale 1, 77.

<sup>(3)</sup> Argonaut. 1, 7 ec.

<sup>(4)</sup> Marziale VIII, 66.

<sup>(5)</sup> Plinio, Epist. III, 7.

di ritratti di uomini illustri. Possedeva la villa di Cicerone a Pozzuoli, e da un povero contadino comprò il luogo dove era la tomba di Virgilio che visitava con religione (1). Tra gli studii visse tranquillo 75, anni, visitato da molti cui recitava i suoi versi. Di tutto ciò che compose ci rimane solamente il poema sulla seconda guerra punica in cui segue storicamente i fatti dall'assedio di Sagunto fino alla disfatta di Annibale e alla sottomissione di Cartagine. Marziale, con falsità pari a quella con cui disse Domiziano pudico, chiamò lui oratore e poeta potente, decoro delle sorelle castalie, emulo dei sacri canti di Virgilio e non minore di lui (2): ma Plinio il giovane con più verità disse che in quei versi è più studio che ingegno (3). E di fatti il poema in cui la più parte della materia è presa da Livio, mostra sterilità d'invenzione, poca destrezza nell'appropriarsi l'altrui, ed ha molte cose mediocri, cattive, prossiche, noiose. Cade nella solita infamia di adular Domiziano che per bocca di Giove dice gran guerriero, grande oratore, protettore dei poeti e poeta più grande di tutti (4). Ma quantunque poco poeta, Silio è buon versificatore, vince i contemporanei per eleganza e purità di lingua, e per istile semplice e assai naturale, e declama meno degli altri. Ha l'amore del bello e del buono, magnifica le forti e nobili opere, ritrae con verità storica i suoi personaggi, fa quadri vivi delle battaglie, e dal lato storico è importantissimo, perchè ricco di erudizione recondita sui tempi, sui luoghi e sugli uomini che

<sup>(1)</sup> Marziale XI, 49 e 50.

<sup>(2)</sup> Epigr. IV, 14; VII, 63; IX, 87; XI, 50.

<sup>(3)</sup> Plinio, Epist. III, 7.

<sup>(4)</sup> Punicorum lib. III, 607-629. Vedi anche XIV, 686 ec.

pone davanti: e se molte cose piglia da Livio, in altre supplisce alle sue omissioni, e descrive bene l'Italia, Sicilia, Affrica e Spagna, e ci dà particolari notizie sugli usi, sui costumi e sulle credenze delle antiche genti (1).

Altri si davano ad altre maniere di esercizii poetici: facevano tragedie, commedie, elegie, epistole, giambi, endecasillabi, versi liberi, versi sulle stelle, e poemi sulle guerre contemporanee (2). Si dicono tornati a vita i Plauti, i Terenzii, i Catulli, i Virgilii, gli Orazii, i Tibulli, i Properzii, i Menandri (3): vi sono poeti stracciati e affamati (4), poeti ricchi e patrizii (5), poeti ministri e camerieri di principi (6); poeti imperatori (7). Si pensa anche a dettare in versi le regole per ogni sorte di versi: e Terenziano Mauro, un affricano contemporaneo di Marziale (8), scrive in quattro libri della prosodia e dei metri. Ma sebbene altri vantasse tutto ciò come un gran fiorire degli studii liberali (9), la tirannide aveva spento o avvilito gli ingegni, e la buona e vera poesia era morta.

Miglior prova fece in questi tristi tempi la storia: e in essa troviamo, anche nella decadenza, un grande

<sup>(1)</sup> Vedi tra gli altri luoghi lib. III, 222-405; VIII, 356-616.

<sup>(2)</sup> Plinio, Epist. I, 3, 13; II, 8, 10; III, 1, 7, 15; IV, 3, 19, 27; V, 3, 17; VI, 15; VIII, 4; IX, 33; Gellio I, 22; V, 4; XIX, 7; XX, 8; Stazio, Silv. I, 3 vers. 101; IV, 5.

<sup>(3)</sup> Plinio, Epist. I, 16; VI, 21; IX, 22; ec. Marziale VIII, 70; IX, 27. ec.

<sup>(4)</sup> Marziale X, 76; Giovenale, Sat. VII, 35.

<sup>(5)</sup> Persio, Sat. I, 30 ec.; Stazio, Silv. 1, 2, vers. 257.

<sup>(6)</sup> Stazio, Silv. I, 4; Marziale XI, 1.

<sup>(7)</sup> Frontone, Epist. ediz. del Mai pag. 39, 80 e 102; Capitolino, Ver. 2; Sparziano, Adrian. 15 e 25; Plinio, Hist. Nat. praef. ad Titum; Svetonio, Tib. 3.

<sup>(8)</sup> Epigr. 1, 87.

<sup>(9)</sup> Si quando urbs nostra liberalibus studiis floruit, nunc maxime floret. Plinio, Epist. 1, 10.

scrittore, Tacito, l'altimo dei liberi ingegni romani, il giustiziere dei tiranni, il vendicatore degli oppressi.

La storia, dice Tacito, finchè narrò le cose del popolo fu scritta con eloquenza pari alla libertà: ma colla dominazione di un solo venne la mania di adulare, e quindi lo sgomento e il disparire dei grandi scrittori. La verità fu guasta dall'ignoranza delle cose pubbliche a cui niuno prendeva più parte, e dal timore e poscia dall'odio (1).

Si citano autori di storie sotto Tiberio, sotto Caligola e sotto Claudio e Nerone: e tra questi Cremuzio Cordo e Tito Labieno narratori delle guerre civili che per le loro opere furono ridotti a darsi la morte quando inferociva Seiano (2); Aufidio Basso scrittore delle guerre civili e di quelle di Germania (3); Brutidio Nigro ricordato tra i delatori di chi avesse spregiato la maestà di Tiberio (4), declamatore, e scrittore della vita di Cicerone (5); Lentulo Getulico che scrisse per adulare i principi e fu ucciso da Caligola (6); Servilio Noniano narratore delle cose romane e console sotto Tiberio (7). L'imperator Claudio scrisse lungamente delle cose romane ed etrusche e cartaginesi e otto libri della sua vita (8): e al suo tempo Pomponio Mela nativo di Spagna (9) in elegante e puro latino scrisse

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. I, 1; Hist. I, 1.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Tib. 61; Calig. 16; Tacito, Ann. IV, 34; Seneca, Consol. ad Marc. 22; Controv. V, praef.

<sup>(3)</sup> Plinio, Hist. Nat. VI, 9; Tacito, Dialog. 23; Seneca, Epist. 30; Plinio, Epist. III, 5; Quintiliano X, 1.

<sup>(4)</sup> Tacito, Ann. III, 66.

<sup>(5)</sup> Seneca, Suasor. 7; Controv. 20 e 24.

<sup>(6)</sup> Svetonio, Calig. 8; Dione Cassio LIX, 3.

<sup>(7)</sup> Tacito, Ann. XIV, 19, Dialog. 23; Plinio, Hist. Nat. X, 60; XXXVII, 21; Quintiliano X, 1; Plinio, Bpist. I, 13.

<sup>(8)</sup> Svetonio, Claud. 41, 42.

<sup>(9)</sup> De silu orbis. Vedi II, 6, • III 6.

a Roma la prima geografia stringendo molte cose in breve spazio. Di Claudio e di Nerone scrisse Fabio Rustico chiamato, da Tacito, il più eloquente degli autori recenti (1). Agrippina madre di Nerone lasciò commentarii di sè e de'suoi (2): memorie di sè scrisse Corbulone il capitano più valente dell'età sua (3), come Svetonio Paolino famoso per le guerre Mauritania e in Britannia narrò i fatti a cui ebbe parte (4). Delle cose di Egitto scrisse Caio Balbillo statovi al governo sotto Nerone (5); e dei tristi tempi di questo scrisse pure Cluvio Rufo che vide anche i tempi di Galba e di Ottone, e dopo Bedriaco seguì le parti di Vitellio e su uno di sua sozza corte (6). Come testimone oculare delle stragi della guerra tra Vitelliani e Flaviani è citato Vipstano Messala che combattè personalmente a Cremona (7): e Plinio il Giovane ricorda l'amico suo Titinio Capitone come celebratore degli eroi di Roma (8).

Nulla o quasi nulla ci rimane di tutti costoro e di altri che, secondo il detto di Tacito, nella più parte falsarono il vero per adulazione o timore, viventi i tiranni, e per odio quando furono spenti.

Sotto il governo di Vespasiano, quantunque anch'egli bandisse e uccidesse i filosofi (9), si fece ogni sforzo per rendere alla storia la sua dignità, e fu

<sup>(1)</sup> Tacito, Ann. XIII, 20; XIV, 2; XV, 61; Agric. 10.

<sup>(2)</sup> Plinio, Hist. Nat. VII, 6; Tacito, Ann. IV, 53.

<sup>(3)</sup> Plinio, Hist. Nat. II, 70; V, 24; VI, 8.

<sup>(4)</sup> Plinio; Hist. Nat. V, 1.

<sup>(5)</sup> Seneca, Nat. Quaest. IV, 2.

<sup>(6)</sup> Plinio, Epist. IX, 19; Tacito; Ann. XIII, 20; XIV, 2; Hist. I, 8, 58, 76; II, 65; IV, 39; Svetonio, Ner. 21.

<sup>(7)</sup> Tacito, Hist. III, 18, 25, 28; Dialog. 14, 15; 23.

<sup>(8)</sup> Epist. 1, 17.

<sup>(9)</sup> Vedi sopra a pag. 350.

in parte riparato al guasto che la viltà aveva fatto nelle iscrizioni e nei monumenti. Furono estratti a sorte più deputati che mettessero fine a questo disordine facendo restituire le cose che aveva rapite la guerra, ricercando e rimettendo a lor luogo le tavole delle leggi, e correggendo i fasti e i calendarii bruttati dall' adulazione dei tempi (1). Nel Campidoglio, ritolto alle rovine, fu ristabilito il pubblico archivio che aveva arso il recente incendio, raccogliendovi in tremila tavole di bronzo i documenti dispersi. Furono fatti ricercare e copiare per tutto l'impero i trattati, le alleanze, le deliberazioni del senato, i plebisciti e altri documenti autentici che risalivano quasi al principio di Roma (2). E questo fatto che agevolava gli studii del passato pare che eccitasse gli scrittori alla ricerca dei documenti originali di cui alcuni di fatto si vedono citati nei nuovi storici.

Di più Licinio Muciano, il generale che ebbe tanta parte a inalzare Vespasiano all'impero, oltre allo scrivere sulle cose notevoli da lui vedute in Oriente, fece compilare nelle biblioteche una raccolta di estratti di giornali e di lettere che davano nuovi aiuti alla storia (3). E Plinio nella sua grande opera cita più volte Muciano (4), ed egli pure come Tacito e altri per

<sup>(1)</sup> Tacito Hist. IV, 40. Pure sembra, come su notato, che l'operazione non riuscisse compiuta, perchè ciò che rimane dei Fasti ha ancora molte delle interpolazioni che volevansi togliere. Vedi Egger, Examen pag. 226.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Vespas. 8.

<sup>(3)</sup> Tacito, Dialog. 37; Le Clerc, Des journaux chez les Romains pag. 114; Egger, Examen, pag. 180.

<sup>(4)</sup> Lib. IV, 24; V, 9, 20, 34, 36; VII, 49; VIII, 76, 80; IX, 10, 85; XI, 63; XXI, 17; XXXI, 13, 16; XXXII, 21; XXX, 27, 29 ec.

mezzo dei nuovi documenti affermano cose contraddicenti alle asserzioni degli antichi scrittori (4).

Plinio che nelle crudeltà dei tempi di Nerone aveva cercato scampo fra gli studii grammaticali, sotto i Flavii scrisse venti libri delle guerre germaniche e trentun libro delle cose di Roma continuando le storie di Aufidio Basso fino ai tempi di Vespasiano e di Tito (2). Egli fu in molti ufficii, militò in Germania, fu mandato da Vespasiano al governo di Spagna, e sotto Tito comandò la flotta stanziata a Miseno ove morì a 56 anni, vittima del suo amore alla scienza, che lo spinse a voler vedere troppo da vicino l'eruzione del Vesuvio che distrusse Ercolano e Pompei (3). Aveva scritto che una morte subitanea era l'ultima felicità della vita, e a lui toccò questa desiderata ventura.

Fra le guerre e gli ufficii varii e gravissimi, egli potè in vita non lunga comporre molte e voluminose opere, perchè pronto d'ingegno, instancabile nello studio, e non bisognoso di lungo sonno. Non perdeva un momento: studiava a tavola, al bagno, in viaggio, quando gli altri dormivano. Delle sue infinite letture lasciò 160 volumi di estratti (4). Dei quali studii ci rimane una parte nella Storia naturale, opera erudita, diffusa e varia quanto la natura stessa: dove ridusse, com'egli dice, in 37 libri ventimila cose degne di esser sapute, tratte da oltre duemila volumi (5). È uno dei monumenti più preziosi che ci tramandasse l'anti-

<sup>(1)</sup> Vedi Tacito, Hist. III, 72; Plinio XXXIV, 39; Svetonio, Tib. 3.

<sup>(2)</sup> Praef. alla Storia naturale; e Plinio il Giovane, Epist. III, 5.

<sup>(3)</sup> Plinio, *Epist*. VI, 16.

<sup>(4)</sup> V. Praef. ad Tit. e Plinio il Giovane, Epist III, 5.

<sup>(5)</sup> Praef. cil.

chità. Non tratta solamente ciò che ora s'intende col nome di storia naturale, ma abbraccia tutte le scienze, ed è l'enciclopedia romana, e l'inventario della civiltà del suo tempo. Egli raccolse ogni sorte di cose senza separare il vero dal falso, e perciò i dotti notarono che come critico e naturalista ha poco pregio per noi: ma è di grande importanza come narratore di usi e costumi e di particolarità geografiche che da lui solo s'imparano, e come storico delle antiche arti di Grecia e d'Italia, delle quali dice le origini, i progressi, le opere, gli autori più celebrati, e i loro metodi e i più singolari segreti (1). Miste ad errori (2) ci dà molte buone notizie sulle opere che al suo tempo adornavano Roma, sul suo aspetto esteriore, e grandezza, e magnificenza, sulla superficie della città e dei sobborghi, sui fôri, sugli acquidotti, sui portici, sui palazzi, sulle colonne, sulle materie da costruzione, sulla mo-. neta, sul commercio, sugli unguenti che si consumavano, sul lusso smodato, sulle classi e sugli individui, sui principi, sugli usi e sulle sporcizie di corte, sullà corruzione che travagliava l'impero, sulle cause della grandezza e della decadenza di Roma, sulla proprietà territoriale in Italia e nelle provincie, e sui latisondi che rovinarono e queste e quella (3). Egli vide memorie storiche, lettere, editti, ogni sorte di monumenti, e non lasciò indietro niuna particolarità riguardante i luoghi, gli uomini, i tempi, e le vicende della civillà. La immensa materia raccolta spesso anima di un sof-

<sup>(1)</sup> Vedi lib. XXXIII-XXXVI.

<sup>(2)</sup> V. Brieger, De fontibus librorum Nat. Histor. plinianae quatenus ad artem plasticam pertinent. Gryphiae, 1857.

<sup>(3)</sup> Vedi tra gli altri luoghi III, 5, 9; VII, 46; VIII, 56; XIII, 1; XVIII, 7; XXXIII, 3, 13, 16; XXXIV, 1; XXXVI, 24 ec.; Egger. pag. 184.

fio di vita, narra vigoroso e conciso, rallegra le sue pagine con singolari aneddoti storici, le riscalda col suo amore per la scienza, pei grandi uomini e per gli illustri inventori, e le nobilita con belle riflessioni in cui si mostra filosofo e uomo dabbene.

Plinio dedicò la sua opera a Tito e morì prima di lui, nè ebbe la sventura di vedere i crudeli fatti di Domiziano che oppresse gli ingegni e bandì ogni arte onesta.

Come in tempi sì crudi e infesti a ogni virtù potesse prosperare la libera storia lo dicono gli esempi di Erennio Senecione e di Aruleno Rustico uccisi per avere scritto la vita di Peto Trasea e di Elvidio Prisco mentre si bruciavano nel fôro i loro libri (1). Ma spento quel mostro, con Nerva e Traiano comincia anche per le lettere, una nuova era di libertà (2) in cui è lecito a ognuno sentire a suo grado e dir libero il suo sentimento: e allora Tacito e Plinio il Giovane scrivono e coll'ardente parola vendicano gli oppressi.

Tacito nato sulla metà del secolo primo a Terni nell'Umbria studiò eloquenza sotto i più celebri oratori (3), e alla scuola degli stoici apprese ad aborrire ogni sentimento servile, e ad armarsi contro le sopravvegnenti sciagure. Di buon ora fu amico di Plinio e si strinse con lui nell'amore degli studii, nel culto della virtù e nell'odio della tirannide: e colle opere del nobile ingegno presto salì ad alta gloria (4). Ebbe i primi onori pubblici sotto l'impero dei Flavii (5): e

<sup>(1)</sup> Tacito; Agric. 2, 45; Svetonio, Domit. 10; Plinio, Epist. 1, 5, 14; VII, 19;

<sup>(2)</sup> Tacito, Agric. 3.

<sup>(3)</sup> Dialog. 2.

<sup>(4)</sup> Epist. VII, 20.

<sup>(5)</sup> Tacito, Ann. XI, 11; Hist. I, 1.

sedendo in senato sotto Domiziano vide gli esilii, le stragi e gli ultimi furori del mostro (1). Sotto Nerva fu console e fece solennemente e con alta eloquenza l'elogio funebre di Virginio Rufo cioè dell'uomo più grande dell'età sua, il quale dopo aver più volte rifiutato l'impero si conservò incontaminato fra tutte le vergogne vedute in più di 80 anni (2). Nella nuova libertà Tacito e Plinio orarono contro i più ribaldi stati potenti sotto la passata tirannide (3), e negli scritti consacrarono all'infamia i carnefici e i delatori.

La prima opera storica di Tacito fu la vita del suo suocero Agricola del quale vedemmo già le imprese in Britannia, e la fine sotto Domiziano. Con questo scritto pieno di affetto egli consolava il suo privato dolore e rendeva omaggio alla virtù raccontando le nobili geste di un gran cittadino, e la giustizia di un integro magistrato. Coi fatti particolari del suocero narrò le miserie dei tempi con una profondità di pensiero e con un accento di sdegno che rivelavano già lo storico immortale di Tiberio e di Nerone. La biografia fu per lui inalzata alla dignità della storia in quel piccolo libro che insieme ad un uomo di alto cuore e di puro animo mostrava a Roma il popolo britanno coi suoi costumi, colla sua energia, col suo fiero amore di libertà; così che anche gl' Inglesi d'oggi tengono quest'opera come la prima pagina di loro storia.

Così pure si tiene come introduzione degli Annali Germanici il discorso sulla Germania che egli scrisse subito dopo la vita di Agricola: dove epilogò tutte le notizie che ebbero gli antichi su questo paese, dicendo

<sup>(1)</sup> Agric. 45.

<sup>(2)</sup> Plinio, *Epist.* II, 1; VI, 10; IX, 19.

<sup>(3)</sup> Plinio, Epist. II, 11.

la natura dei luoghi, le sedi dei popoli varii stanziati tra il Reno e il Danubio, la loro educazione, le istituzioni, le relazioni sociali, ogni ordine religioso e civile, i puri costumi di loro donne, e i giornalieri esercizii che valevano a rendere animosi e forti quegli uomini dagli occhi cilestri, dalle bionde chiome e dalle grandi stature: e in pari tempo notando con parole di sdegno il contrasto tra la servilità e la corrazione romana, e gli austeri costumi e la libertà dei Germani, coll'intendimento di rampognare le brutture dell'età sua e di dare anche qui quegli insegnamenti morali che sono la prima e più nobile qualità di ogni suo scritto.

Dopo queste brevi scritture in cui fece le sue prove pose mano a scriver le storie dalla morte di Nerone a quella di Domiziano: e poscia rifacendosi indietro compose gli Annali che dalla fine di Augusto andavano al principio di Galba ed erano introduzione e complemento alle Storie: grandioso lavoro che abbracciava circa 80 anni, e descriveva le varie fasi della rivoluzione per cui fu mutata la faccia del mondo. Egli ci dà la storia di una tirannide che succede a libero stato. La vediamo cominciare quasi timidamente, e sotto le apparenze della libertà; poi crescere a poco a poco, farsi gigante, imperversare, dar di piglio negli averi, nell'onore e nel sangue dei cittadini. Lo storico ci conduce alle corti dei tiranni piene di litti, di libidini, di stragi; poi nei campi delle guerre civili: e ci mostra l'Italia spogliata e disertata, e il mondo sossopra per sapere a qual mostro debba servire. Tacito che sempre vede addentro nei nascondigli del cuore umano, si mostra acutissimo nel penetrare la chiusa anima di Tiberio, e nel rivelarne i terribili arcani. Energicamente ritrae lui e i suoi successori circondati da un esercito di carnefici e di spie, e forti della universale paura: mirabili di concetto e di arte le descrizioni dei tempi in cui pare che la ragione e il diritto siano scomparsi sotto il flagello della forza brutale. Lo storico geme, ma del gemito dei forti che è una protesta e una vendetta: contempla tristamente il dolore e i supplizii della città una volta sì lieta, e con la eloquente parola vendica gli sventurati innocenti e segna di eterna infamia i crudeli oppressori.

Sono perduti i libri che narravano il regno di Caligola e i principii di Claudio: ma poi ritroviamo l'imperatore pedante in preda a mogli meretrici, e a tristi liberti, e quindi abbiamo le follie e le mostruosità di Nerone di cui solo ci mancano i casi estremi. Nelle Storie succedono i fatti e le guerre di Galba, di Ottone, di Vitellio e di Vespasiano, al quale rimane tronco il racconto, e ci mancano anche le cose di Tito e di Domiziano.

Tacito nel fare il suo doloroso viaggio per questi miseri tempi si riserbava una consolazione all'animo lungamente travagliato dallo spettacolo della tirannide e della guerra civile. A conforto dei suoi stanchi anni aveva divisato di scrivere da ultimo i felici tempi di Nerva e di Traiano (1), ma pare che al disegno gli mancasse la vita.

Pure l'opera sua, comecchè mutilata e incompiuta, rimane un capolavoro sotto il rispetto della civile morale come dell'arte. Se egli tutto dipinge con neri colori non è per tristizia di animo, ma per la ragione che gliene danno le scelleratezze dei tempi: se dif-

<sup>(1)</sup> Hist. 1, 1.

fida spesso del bene è perchè lo incontra tra gli uomini raramente. Ma al tempo stesso che vitupera con tiere parole ogni malvagità, la virtù ricerca con affetto, e la celebra eloqueutemente appena si mostra. Non è un maligno commissario di polizia; è un giudice imparzialmente severo, governato dall'amore di rendere piena giustizia a tutti. Dei più crudi tiranni non tace niuna opera buona: e nel giudicare gli stessi nemici di Roma anche quando commettono una grande scelleratezza, lascia in dubbio ciò che non è ben provato. Nei fatti antichi afferma quando gli autori concordano, e se dissentono, sta contento a citarli. Ricercò il vero con lunga fatica, studiò gli scrittori che lo avevano preceduto, consultò le antiche memorie, vide archivii e giornali, si messe in guardia contro ogni affetto che gli potesse far velo alla mente, e professò di dire il vero di tutti senza amore e senz'odio (1). Vitupera le infamie dei despoti e non risparmia la viltà degli schiavi che baciano la mano che gli flagella: ammira il coraggio, ma non ne loda la inutile ostentazione. Degli stoici medesimi, tra le cui dottrine era stato educato, non tace le diserzioni: e mentre adorna di sublimi lodi Peto Trasea, Elvidio Prisco e Labeone, ritrae sdegnosamente quelli che andavano alle cene di Nerone e si compiacevano di esser contemplati in volto e voce severa tra le voluttà della reggia.

Egli sente che ha un doloroso argomento alle mani, e a chi lo riprende di tornare così spesso sulle vergognose miserie e sul troppo sangue sparso risponde che a ciò non lo stringe odio, ma dovere di storico (2). E non mosso da brutte passioni nè da amore

<sup>(1)</sup> Hist. I. 1.

<sup>(2)</sup> Ann. XVI, 16.

di parti continua a dispensare con equa lance la lode e il biasimo chiamando al suo tribunale piccoli e grandi, imperatori e filosofi, imperiali meretrici e liberti, delatori e ministri, senato e plebe, e invocando su tutti il giudizio della posterità che è grande conforto all'innocenza infelice, e terribile minaccia al delitto anche quando tripudia in sue allegrezze scellerate.

Così la sua parola, o lodi o maledica, è sempre parola di virtù e di giustizia. Così egli compie il sacro dovere dello storico, ed elevando la nobile arte ad una sublime moralità si rende benemerito del genere umano a difesa del quale fa risuonare la sua potente voce nel mondo cangiato dalla tirannide in silenzioso deserto.

E ogni studio adoprò perchè la sua parola riuscisse efficace. Si dette a cercare e a creare le brevi e forti espressioni che energicamente significassero i suoi forti concetti, e fece dell'arte il suo Dio. Molto osservò e meditò i casi umani: molto studiò gli storici antichi, gli oratori e i poeti per trovare in essi aiuto a ritrarre la vita e le grandi miserie dei popoli com ei le sentiva. Da giovane si era esercitato nell'eloquenza, e aveva scritto il dialogo sugli oratori ove anzichè disputare delle particolarità dell'arte, con stile abbondante satireggiò i costumi, e il gusto e l'educazione del suo tempo. E quindi con ragione potè dirsi che nelle mani di quest' uomo anche le dispute rettoriche divenivano questioni morali e politiche. Quando poi applicò l'animo a più grandi lavori, sullo stile e sulla dizione fece. studii accuratissimi. Dopo aver meditato gli scrittori consultava gli amici, e soprattutti l'amicissimo Plinio a cui come discepolo a maestro mandava i suoi scritti (1).

<sup>(1)</sup> Plinio, Epist. 1, 20; VII, 20.

Così l'ingegno e l'arte coltivata con lungo amore gl'insegnarono quello stile che è tutto suo, e che viene dalla sua anima fortemente temperata. Quando la tirannide e la paura avevano colla morale corrotto anche lo stile degli scrittori, egli serbandosi virtuoso preservò anche i suoi scritti dalla corruzione comune, e provò spiendidamente la verità del detto dell'antico Catone che per esser buono scrittore, prima di tutto bisogna essere uomo onesto (1). La sua lingua prende qualità dalla forza e dalla virtù del suo cuore: pure non è nè può essere la lingua elegante e spontanea dei tempi migliori. Lo vietava l'influenza a cui non possono sottrarsi anche i più sommi ingegni. Egli lottò di tutta forza contro la corruzione, ma questa stessa lotta lo tenne in siffatta violenza che la sua lingua e il suo stile non poterono non averne l'impronta. Lo stadio delle forme più brevi e più forti lo portò sovente a troppo ricercate espressioni, a modi contorti, ad asprezze, a oscurità. Ma per questa medesima via si conduce a virtù splendidissime, e spesso riesce sublime per quella concisione che è una delle più singolari qualità del suo ingegno. Concepisce fortemente il suo pensiero, e lo disegna a grandi tratti, e lo esprime intero con una brevità senza pari. Con una parola sa fare un ritratto, e con una frase ti mette il fremito e il terrore nell'anima. Nel tempo stesso che in alcuni luoghi col soverchio ardimento sa sentire la decadenza del gusto, in altri è creatore di espressioni e di modi che danno nuova energia alla lingua, e nella brevità è ricco di imagini, di colori poetici e di tutta la magniloquenza latina.

<sup>(1)</sup> Plinio, Epist. IV, 7.

Profondo, breve e arguto, egli dice tutto perchè vede tutto, e come ad esprimere i segreti pensieri dei tiranni, sa trovare i colori convenienti alla pittura del mondo esteriore. Altri notò come il sole d'Oriente sembri riflettere la sua vivida luce sullo stile dello storico quando racconta le favole di Grecia, e le maraviglie di Egitto. All'incontro i suoi colori sono malinconici e tetri tra i misteri delle secolari foreste e sotto le nebbie del cielo germanico e all'aspetto dell'addolorata natura. Terribili suoni ha quando descrive lo spavento dei popoli nelle grandi sciagure, quando ripete il rumore delle battaglie e lo scroscio delle tempeste, o il tumultuare degli eserciti funestanti i campi di fraterne stragi. Le belle regioni d'Italia a un tocco del suo pennello ci offrono quadri lugubri. Le pianure dell' Eridano, le vie di Roma, le magnifiche campagne latine, le vaghe rive del mare di Napoli, i giardini di Miseno e di Baia che i poeti celebrarono come stanza del canto e della letizia, in Tacito appariscono pieni di squallore e di tristi memorie. Egli popola ogni luogo di dolenti imagini perchè dappertutto trova serocie di tiranni e viltà di schiavi e delitti. Ma l'arte sua mira sempre al fine di destare nobili sentimenti, e va sempre a conclusioni morali, o discuta delle ragioni di stato, o narri di guerre, o descriva Roma spaventata dai supplizii e le vie deserte, e ogni uomo in guardia dell'altro, e scansante ogni scontro, ogni discorso di noti o d'ignoti; e pur le cose mute e inanimate piene di sospetto; e al passaggio di una vittima tutti fuggire, e poi tornare indietro per tema di dar sospetto coll'aver mostrato paura. Ma la voce della verità non può essere estinta dalla paura. Le vittime gridanti alto nell'universale silenzio protestano contro l'ingiustizia, e turbano la quiete ai tiranni.

Fu rimproverato di cadere spesso nell'oscurità per soverehio studio di concisione, di essere qualche , volta più ragionatore che narratore, di mettere filosofia e politica dappertutto, anche nella bocca dei barbari. Pure gli rimane tanta ricchezza di grandi e originali bellezze che anche dal lato dello stile è più singolare che raro, mentre sotto il rispetto civile e morale forse non patisce confronto in tutta l'antichità. Gli altri possono abbondare più nei pregi esterni, essere più puri, più eleganti, più variati, ma niuno è più prosondo, nè più sottile indagatore delle ragioni dei fatti. È l'ultimo grande scrittore di Roma che per l'ultima volta fa sentire la voce solenne del genio romano: è un repubblicano che scrive la storia della tirannide, nelle brutture della quale trova conforto sòlamente volgendo lo sguardo al passato. L'imagine di Roma antica gli sta viva nel cuore, e ne vagheggia la gloria, la possanza, la libertà. La severità degli antichi costumi, il senno degli ordinamenti civili, la fama delle battaglie, e delle rumorose adunanze del sôro, la potenza dei consoli, la gloria e lo splendore del senato sono perpetuo desiderio della sua anima. È vero che non è uomo da pascersi di vane speranze: vede che la Repubblica non può più tornare, e quindi ringrazia quelli che al tempo suo associarono un poco di libertà al principato (1), ed accetta l'im-'pero come una necessità, come un effetto dell'ira dei Numi contra la umana tristizia (2). Pure l'anima generosa non può acquietarvisi mai, e in mille modi

<sup>(1)</sup> Agric. 3.

<sup>(2)</sup> Hist. II, 38; Ann. XVI, 16.

Egli, come bene su detto, è Bruto che invece di uccidersi per non vedere la vittoria di Cesare e la morte della Repubblica, ha il coraggio di vivere per consulare i suoi amici sopravvissuti, per ornare di lodi i morti, per iscoprire tutte le vergogne dei vincitori.

La Repubblica vagheggiata dal severo storico era quella degli aristocrati morti a Filippi e a Farsaglia, ma se amava quegli ordinamenti e quegli uomini, e narrò partitamente le loro fortune, dei patrizii e dei senatori non tacque le turpitudini e le scelleratezze infinite (1), e al tempo stesso lodò altamente gli uomini delle classi inferiori quando risplendevano per virtù, e qualche volta i plebei e gli schiavi stessi pose sopra questi vili aristocrati (2).

In an luogo disse che l'impero popolare si accosta più a libertà, e quello dei pochi a libidine regia (3), ma teneva i soli nobili atti ad amare e a reggere gli ordini liberi, e il governo misto stimò non durevole, e più facile a lodare che a trovare. E altrove, seguendo i suoi amori aristocratici, pose come parte di pubblico lutto che una donna di illustre casata fosse andata sposa a tale che ebbe l'avo terrazzano di Tivoli (4). Erano pregiudizii dell'egoismo romano da cui neppure l'anima elevatissima di questo scrittore sapeva sottrarsi, e a causa di questo egoismo stimò giusto il desiderare, per la salute di Roma, la distruzione degli altri popoli, ed esultò alla vista di 60 mila Germani spentisi fra loro in guerra civile, e

<sup>(1)</sup> Ann. I, 53, 74; II, 38, 85; III, 28, 65, 66; IV, 13, 71; XI, 36; XIV, 14, 59; XV, 32; XVI, 16; Hist. I, 49 ec. ec.

<sup>(2)</sup> Ann. XIV, 60; XV, 57; Hist. 1, 3; IV, 50 ec-

<sup>(3)</sup> Ann. VI, 42.

<sup>(4)</sup> Ann. VI, 27.

chiese agli Dei di rinnovare l'atroce spettacolo (1). In ciò egli sentiva come i più dei suoi concittadini, ma in altre cose inalzò l'animo a pensieri generosissimi, amò la verità e la giustizia, scrisse per ritrarre altri dal male colla paura della posterità e dell'infamia, professò per massima le dottrine civili e la morale degli stoici, ma nell'applicarle alla vita serbò temperanza, e fuggì e sconsigliò le cose estreme, insegnando esservi una via mezzana, tra l'ardire imprudente e la turpe arrendevolezza, tra lo sfidare inutilmente i tiranni e porgersi strumento ai lero furori (2).

Egli fu uomo umanissimo nella vita privata, e ne è prova anche la sua stretta amicizia con Plinio il Giovane che fu un modello di gentilezza e di dolce costume. Della quale consuetudine serbano ricordo più lettere di Plinio stesso che parlano della semplicità della vita, degli onesti diletti, degli studii, dell'amore dell'arte, e dei nobili sentimenti di questi due uomini che differenti d'ingegno furono eguali nell'amore per la libertà, e per ogni opera egregia (3).

Plinio nativo di Como era per madre nipote di Plinio il Vecchio che lo adottò per figliuolo e pose ogni cura perchè fosse bene educato alle scuole di Quintiliano, del retore Niceta e dei filosofi Eufrate e Artemidoro (4). A 14 anni compose una tragedia greca, e a 19 si dette tutto all'avvocatura, e orò molto e con grandissima lode (5). Sotto Domiziano corse perf-

<sup>(1)</sup> Germ. 33.

<sup>(2)</sup> Ann. VI, 10, 22; XIV, 12; Agric. 42.

<sup>(3)</sup> Plinio, Epist. I, 6, 20; IV, 13, 15; VI, 9, 16; VII, 20, 32; VIII, 7; IX. 14, 23.

<sup>(4)</sup> Plinio, Epist. I, 10; III, 11; VI, 6.

<sup>(5)</sup> **Epist.** V, 8; VII, 4.

colo, ma non mancò mai agli amici proscritti. Per breve tempo militò in Siria coll'ufficio di tribuno: poi continuò per la via delle pubbliche cariche, e sotto Traiano, a cui fu carissimo, giunse al consolato e governò con giustizia e saviezza la Bitinia e il Ponto (1): ma gli studii erano il suo grande e precipuo amore, e nell'antichità egli porge il vero modello dell'uomo di lettere.

Come avvocato trattò cause gravi e famose, aringò contro i potenti, difese le assassinate provincie, orò con Tacito a favore degli Affricani, e al principio del regno di Nerva accusò arditamente i ribaldi che avevano infuriato sotto la passata tirannide e fece la vendetta di Elvidio (2). Sua regola era leggere, scrivere, meditare di continuo per poter parlare quando volesse. Era tutto nei partiti dell'arte, nell'empire le orazioni di fiori e di descrizioni poetiche per piacere a ogni qualità di lettori; le ritoccava, le recitava agli amici per averne consigli e correzioni (3). Amava lo stile abbondante, e su ciò avvi una sua lunga lettera a Tacito ove spinge all' estremo la lode del periodo sonante ingegnandosi di provare che nell'abbondanza sta principalmente il pregio delle scritture (4). Non sappiamo quello che Tacito gli rispondesse, ma è certo che i suoi contemporanei lo accusavano di dare nel

<sup>(1)</sup> Epist. I, 10, 22; III, 4, 11; IV, 8; VI, 11, 31; VII, 15, 16; X, 8, 20. Esiste la epigrafe mortuaria in cui sono registrate tutte le cariche sostenute da Plinio. Si può vedere nella storia milanese di Tristano Chalco pag. 109, nel Tesoro del Grevio, tomo II, parte I, e finalmente nelle Miscellanee epigrafiche del Mommsen, negli Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica, 1854, pag. 41.

<sup>(2)</sup> Epist. I, 18, 20; 11, 14; IV, 9; V, 8, 14, 21; VI, 18; VII, 33; IX, 13, ec. ec.

<sup>(3)</sup> Epist. I, 20; III, 18; V, 13; VI, 29; VII, 17 ec.

<sup>(4)</sup> Epist. 1, 20.

gonfio (1). Il che ci apparisce anche dal Panegirico a Traiano nel quale s'incontra la gonfiezza e la soverchianza che egli stima sublimità e copia (2), e le antitesi, e il far manierato, e lo studio eccessivo delle peregrinità, degli ornamenti oratorii, delle arguzie, dei concetti, e l'affettazione, e la diffusione che stanca.

Attese anche ai versi e ne fece d'ogni qualità e d'ogni metro: versi in villa, in viaggio, a cena, al bagno, a caccia, alla guerra; versi eroici, versi leggieri (3).

Pensò anche di scrivere storie. Molti lo esortavano a ciò, ed egli ne vide le bellezze e le difficoltà (4), ma non sappiamo se veramente si ponesse a tale opera.

Oltre al Panegirico ci rimangono di suo solamente le Epistole che, quantunque un po declamatorie e prive della naturalezza che è la virtù prima di siffatte scritture, sono un monumento importante perchè ci mostrano tutto l'autore, e ci danno notizie di ufficii, di magistrati, di costumi, di leggi, e c'informano della storia letteraria e dei cultori degli studii all'età di Traiano. In esse vediamo l'uomo alternante la vita tra i pubblici ufficii, tra i rumori di Roma, tra le contese dei tribunali, tra i diletti della villa e gli studii. È inesauribile sul discorso dei suoi versi, delle sue orazioni, dei suoi trionfi oratorii (5). Più che d'ogni altra cosa gli cale di queste faccende, da cui aspetta

<sup>(1)</sup> Epist. VII, 12; IX, 26.

<sup>(2)</sup> Epist. IX, 26.

<sup>(3)</sup> Epist. IV, 14; V, 8; VI, 3; VII, 4; IX, 25 ec.

<sup>(4)</sup> Epist. V, 8; IX, 27.

<sup>(5)</sup> Epist. 1, 2, 18; II, 11, 14; III, 4, 13, 18; IV, 9, 16; V, 8, 21; VI, 18, 29; IX, 23 ec.

gloria immortale (1). Negli ufficii si lamenta di non aver quiete a far versi, a scriver lettere ornate, nè può persuadersi che degli studii siano più piacevoli i governi (2): e fra le brighe di Roma sospira le rive del Lario piene di selve e di silenzii atti allo studio (3). Aveva ville a Laurento, a Tivoli, a Preneste, a Tuscolo, in Etruria al piè degli Appennini presso Tiferno (Città di Castello), e due splendide sul lago di Como da lui chiamate Tragedia e Commedia. Passava l'inverno a Laurento, e i calori estivi in Etruria scrivendo agli amici della sua vita innocente, de'suoi diporti, dei suoi esercizii di corpo e di ingegno; celebrando le maraviglie del Lario, le fresche aure tifernati, i tepori laurentini (4). Veniva a Roma a leggere i suoi scritti, e ad ascoltare i poeti che erano tutti amici suoi (5). Lodava da se stesso i suoi versi e le sue orazioni divine: trovava eccellente ogni scritto in cui si parlasse bene di lui. Lodava piccoli e grandi, e sdegnavasi contro chi non lodasse tutti. Molti sono quelli chiamati da lui ingegni sublimi, grandi oratori, grandi poeti, splendidi ornamenti del secolo, i quali nella più parte sono ora oscurissimi (6). La smania della lode eccessiva apparisce anche in ogni pagina del Panegirico. Traiano era senza dubbio degno di encomio: ma il panegirista lo loda soverchiamente, e cerca con studio infinito di mostrarlo ammirabile anche per cose che altri non crederebbe pur degne di nota. Questo lodar tutti per esser lodato da tutti

<sup>(1)</sup> Epist. VI, 29; IX, 3, 25.

<sup>(2)</sup> Epist. I, 9, 10; V([I. 9.

<sup>(3)</sup> Epist. 11, 8.

<sup>(4)</sup> Epist. I, 9, 22; II, 3, 8, 17; IV, 30; V, 6, 18; VI, 24; IX, 7, 39, 40.

<sup>(5)</sup> Epist. I. 13.

<sup>(6)</sup> Epist. I, 16; II, 10, 13; III, 1, 15; IV, 3, 19, 20, 27; V, 5, 10, 16, 17; VI, 11, 17, 21; VII, 25, 31; VIII, 12; IX, 8, 22, 28, 33.

era una sua gran vanità che può perdonarglisi perchè la compensavano molte virtù, delle quali pure è da dolere che parlasse troppo e con vanità puerile. Rese giustizia anche alla virtù dei Cristiani (1). Ammirò e caldamente celebrò tutti gli uomini più virtuosi dell'età sua, e ne propose ad esempio ai presenti e ai futuri l'onesto costume, la schiettezza, la fede, la santità, la pura coscienza, l'integrità nei pubblici ufficii, la forza nei pericoli, il coraggio nell'avversità, l'amore di patria, l'odio ai tiranni (2). Fu integerrimo come il suo padre adottivo (3), e pieno di sentimenti umani e generosi. Usò il favore imperiale a vantaggio degli altri (4), protesse i giovani ben promettenti e li raccomandò alla fama (5). Nella ricchezza menò vita frugale (6), e parco per sè, potè esser largo e benefico con gli altri. Fece a sue spese un tempio a Tiferno; spese somme ingenti per adornare la sua patria, per dotarne la biblioteca, per procurare pubblici maestri, per aiutare i giovani studiosi, per nutrire i figliuoli dei poveri. Dotò di 50 mila sesterzii la figlia di Quintiliano per gratitudine al suo antico maestro; ad un amico ne donò 300 mila perchè potesse esser cavaliere; ad altri condonò debiti e fece regali ricchissimi, e sovvenne di denaro gli amici proscritti. Osservò i testamenti anche quando non regolari, e fatti a suo danno, avendo per massima di rispettare più della legge la vo-

<sup>(1)</sup> Epist. X; 97,

<sup>(2)</sup> Epist. I, 12; II, 1, 7, 9; III, 1, 2, 3, 11; IV, 4, 17, 21, 22; V, 15, 17; VI, 10, 21; VII, 19, 24, 31; VIII, 5, 12, 14; IX, 13, 19.

<sup>(3)</sup> Vedi la vita di Plinio attribuita a Svetonio.

<sup>(4)</sup> Epist. II, 9; X, 4, 5, 6, 22, 23, 48, 49, 58, 59, 95, 96 ec.

<sup>(5)</sup> Epist. VI, 23.

<sup>(6)</sup> Epist. II, 4, 6; III, 12; IX, 17.

lontà dei defunti. Nel difender le cause rifiutò non pure qualunque mercede, ma ogni dono o ricordo (1).

Amò i suoi schiavi, e concedeva loro di far testamento. Non stimava nè sapiente nè uomo chi non si addolora alle altrui sciagure. Raccomandò la beneficenza; s'indignò dell'enorme cupidità del suo secolo. Chiese indulgenza anche per quelli che non sono indulgenti (2).

Egli su amico a tutti gli uomini più notevoli di questa età, e tra essi su anche Svetonio Tranquillo, il cronista dei Cesari e dei grammatici.

Di quest' uomo che con tanta cura ricercò e scrisse le più minute particolarità di tanti altri, quasi niuno ci dette notizia. Ond' è che non sappiamo precisamente nè quando nacque nè quando morì. Egli ricorda che nasceva da padre che fu tribuno militare e combattè a Bedriaco nella guerra tra Ottone e Vitellio (3). Plinio suo amico ne loda l'amore agli studii, la molta dottrina, la probità e i buoni costumi, e per questi pregi lo raccomandò a Traiano e gli fece concedere il diritto dei tre figliuoli e l'ufficio di tribuno militare che presto rinunziò a favore di un suo parente (4). Più tardi Svetonio fu segretario di Adriano, e perdè quello ufficio per aver trascurato certe forme di etichetta coll' imperatrice Sabina (5).

Dapprima aveva fatto il grammatico e l'avvocato (6): e di grammatico e di retore serbò sempre i

<sup>(1)</sup> Epist. I, 8, 19; II, 4, 16; III, 6, 11; V, 14; VI, 3; IX, 39.

<sup>(2)</sup> Epist. V, 19; VII, 32, VIII, 16, 22, 24; IX, 30.

<sup>(3)</sup> Svetonio, Otho 10.

<sup>(4)</sup> Plinio, Epist. III, 8, X, 95, 96.

<sup>(5)</sup> Sparziano, Adrian. 11.

<sup>(6)</sup> Plinio, Epist 1, 18, 24.

gusti, dilettandosi molto delle ricerche minute sulle parole, e sulle vite dei letterati. Scrisse molte cose che nella più parte andaron perdute (1). Le notizie che ci restano sui grammatici e sui retori illustri, e che come sembra, facevano parte di un lavoro più grande (2), giovano assai a conoscer le scuole, gli studii e la storia della lingua e della letteratura nei primi tempi dell'impero. Ma più importanti sono le vite dei primi dodici imperatori da Cesare a Domiziano, dei quali con stile assai puro e preciso ci narra i molti vizii e le scarse virtù, le orgie, le rapine, le immani crudeltà, il lusso dei vestiti e dei cibi e degli spettacoli, descrivendo l'ingegno, l'animo e il corpo di ognuno, e raccogliendo numero grande di aneddoti e di fatti singolari: in breve ritraendo la reggia con sentimento dell'onesto e del vero, e con accento d'indignazione contro le infamie del vizio, ma spesso narrando le grandi turpitudini senza velo, e quasi con compiacenza.

Fu ripreso anche di dividere e suddividere, e sminuzzare troppo le vite dei suoi personaggi, di spezzare la loro vivente unità, d'isolarli in mezzo al teatro del mondo in cui operarono, di non narrare mai i

<sup>(1)</sup> Vedi Suida, Prisciano (VI, VIII, XVIII), Gellio (IX, 7; XV, 4, 14). Tertulliano (Spectac. 9), Diomede Gram. (IX), Servio (Georg. III., 24., 27; IV, 127; Aneid. II, 683; V, 602; VI. 729; XII. 185, Eclog. III, 8., 105), Isidoro (Orig. III, e XVIII), Carisio (II), l'autore del grande etimologio, S. Girolamo (Praef. Catalog. script. eccles., e Epist. ad Desider.). Censorino (De die nat. 20) e altri citano le sue opere ora perdute tra le quali notiamo: Un libro Dei re; un libro Della istituzione degli ufficii; più libri intorno ai pretori; libro o libri Dei giuochi e degli spettacoli; un libro Dei difetti del corpo; un libro sui nomi dei vestili; un libro di Varietà: un libro Delle parole di malo augurio; e altri scritti sull'anno romano; su Roma e sulle sue istituzioni e costumi; una Genealogia degli illustri romani.

<sup>(2)</sup> Vedi Doergens, Ueber Sveons Werk, De viris illustribus. Eine philologische studie. Leipzig, 1857.

fatti per ordine cronologico, e di riunire le varie materie in particolari capitoli senza riguardo alla ragione dei tempi. D'onde, oltre alle lacune e alle ripetizioni inevitabili e alla mancanza del movimento che nasce dalla successione naturale dei fatti, viene anche la difficoltà di ritrovare le proporzioni e la intera figura di questi esseri così divisi in tante piccole parti; e forse ne deriva anche la ragione per cui Svetonio non fu mai collocato tra i grandi storici (1).

Ma non pare che a questo fosse volto il suo animo. Egli pose ogni studio a raccogliere tutti i più minuti particolari, su il primo a tentare la biografia aneddotica attingendo a tutti i fonti delle notizie. Vide le biblioteche pubbliche e private, gli archivii, gli atti del senato e del popolo, i giornali, gli atti dei principi, decreti di ogni maniera, genealogie, atti di nascita, testamenti, orazioni funebri, memorie, raccolte di lettere, autografi, e molti annalisti ora perduti (2). E dei materiali che ebbe alle mani usò attentamente così che, sebbene lo studio soverchio di brevità lo faccia apparire qualche volta oscuro e negligente, anche al paragone dei documenti autentici, pochi altri storici possono dirsi più precisi di lui (3). Il che anche in mancanza di gravità, di elevatezza e di vero intelletto dell'arte storica, è un raro pregio che ci rende importantissimo questo rilevatore dei segreti del palazzo imperiale.

Memorie di filosofi, di grammatici e retori ci la-

<sup>(1)</sup> V. Egger, Examen ec. pag. 268.

<sup>(2)</sup> Svetonio, Caes. 6; Aug. 5, 79, 94, 100, 101; Tib. 3, 5, 73; Calig. 8, 36; Claud. 11, 41; Vitell. 1; Vespas. 8; De clar. rhet. 1 ec, Krause, De fontibus Svetonii. Berolini 1831

<sup>(3)</sup> Egger, loc. cit. pag. 275.

sciò Aulo Gellio nelle Notti Attiche che sono una raccolta di estratti di autori greci e latini, antichi e recenti, fatta nel tempo passato per sua istruzione ad Atene, e destinata a ricreazione e ad ammaestramento morale e letterario dei suoi figliuoli (1). Egli fu giudice a Roma sotto gli Antonini, ma pare non gli mancasse tempo a frucar biblioteche, e a conversare coi dotti del tempo suo fra i quali fu osservantissimo di Frontone e di Favorino (2). Di tutti riferisce aneddoti, opinioni, dottrine: il che unito agli estratti di sue molte letture rende il libro pieno di notizie importanti, e di curiosità storiche, archeologiche, grammaticali e letterarie. Vi sono curiosi frammenti di autori perduti, notizie sui costumi, sulla religione, sul governo e sulla milizia di Roma antica; decreti antichi e leggi romane confrontate con quelle di altri paesi; discussioni di filosofia, di morale, di giurisprudenza; e soprattutto di parole, perchè egli era specialmente un grammatico.

Alla storia romana possono dare qualche lume anche gli Strattagemmi e il trattato sugli Acquidotti di Sesto Giulio Frontino fiorito sotto Traiano e Adriano. Fu proposto alla cura degli Acquidotti da Nerva e scrivendo su quelle magnifiche opere raccolse leggi e senati consulti, e su questa parte dell'architettura dette preziose notizie che invano si cercherebbero altrove (3).

In questi tempi cominciano anche gli abbreviatori di cui apre la serie L. Anneo Floro vissuto, come sembra, sotto Traiano o Adriano (4). Egli con inten-

<sup>(1)</sup> Nolli Alt. Praef.

<sup>(2)</sup> Notti Att. II, 16; XIV, 2; XVI, 3; XIX, 8 ec.

<sup>(3)</sup> V. Plinio, Epist. IV, 8; IX, 19; e la vita di Frontino scritta latinamente da Giovanni Poleni.

<sup>(4)</sup> Vedi il Proemio dell' Epitome in fine.

dimento filosofico considerò nella vita di Roma l'infanzia, la giovinezza, la virilità e la vecchiezza, e vi pose belle osservazioni sulle rivoluzioni politiche (1), e talvolta compendiò con mano maestra, e ci conservò qualche notizia che non si troverebbe in altra scrittura. Ma spesso confuse anche e rese oscuro il racconto. Così pure il suo modo di scrivere ora è bello e vigoroso, ora declama e abbonda di ornamenti puerili.

Sotto gli Antonini, come sembra (2), furono compendiate in assai corretto stile le storie di Trogo Pompeo da quel Giustino che uccise il maestro.

In questa età da alcuni, e più tardi da altri si pone Curzio Ruso (3) che narrò le imprese di Alessandro Magno con stile elegante e spesso soverchiamente fiorito, ma senza critica alcuna e con errori e meraviglie e savole che sanno il suo racconto somigliante a un romanzo.

Parecchi anche quelli che scrissero in greco le cose romane alle quali sotto Vespasiano dette non poca parte delle sue opere Giuseppe Flavio narrando le guerre giudaiche e la distruzione di Gerusalemme. Fuggito dai suoi, come altrove vedemmo (4), e riparatosi nel campo nemico, stette presente alla rovina della città, e poi condotto a Roma da Tito e colmato di onori e di premii (5) scrisse per adulare i vincitori, per vituperare i connazionali che alla cruda dominazio-

<sup>(1)</sup> Lib. III, 2.

<sup>(2)</sup> Vedi il Proemio in fine.

<sup>(3)</sup> Quelli che lo pongono sotto i Flavii si appoggiano a due passi dell'autore che sono nel capitolo quarto del libro quarto, e nel nono del decimo.

<sup>(4)</sup> Vedi sopra a pag. 320.

<sup>(5)</sup> Giuseppe Flavio, De vita sua.

ne straniera avevano preserito la morte tra le rovine della terra natale.

Di lui ci rimangono in greco venti libri sulle Antichità Giudaiche e sette libri di storie sulle guerre che finirono collo sterminio del paese e colla dispersione dei Giudei. Per la protezione dei Flavii ebbe facil modo a conoscere le relazioni politiche di Roma e della Giudea: potè vedere gli archivii e trarne lettere, decreti, e altri documenti officiali. Ma la critica ha or dimostrato che malgrado dei suoi documenti non possiamo rassicurarci sulla sua buona fede, e ha rilevato in lui grandi inesattezze e contradizioni e falsificazioni, e molta ignoranza su ciò che tocca la politica e gl'interessi di Roma (1).

Egli va spesso in iperboli per i suoi usi di retore, e corrompe il vero per difendere la trista parte che fece contro la patria: e incerto, come altri disse, tra il Dio dei suoi padri e quello di Roma, tra la pietà che vanta pei Giudei e la voglia di adulare i loro carnefici, finisce sempre coll'apparire uomo senza coscienza, e spoglio affatto della moralità che è la prima virtù dello storico. Dopo essere stato in mezzo alla grande oste che distrusse Gerusalemme fece una splendida descrizione dei campi e della tattica dei Romani, di loro armi, esercizii, disciplina, e ordini e usi guerreschi (2). Ma a disegno notò solo la parte bella del quadro per togliere, come dice, ardimento a chi pensasse di resistere a Roma, e lasciò da parte i disordini, le violenze, l'indisciplina e l'anarchia che altri

<sup>(1)</sup> Vedi Krebs, Decreta Romanorum pro Judaeis facta e Iosepho collecta, et commentario historico, grammatico, critico illustrata. Lipsiae 1768; Egger., Examen etc. pag. 189 ec.

<sup>(2)</sup> Guerr. Giud. III; 5.

videro nelle legioni; e che poscia furono causa di rovina all'impero. Per piacere ai padroni passa rapidamente sugli orrori della conquista, e narra senza ombra di sdegno tutti i crudeli termini usati per vincere, mentre quando i suoi avversarii politici rispondono fieramente colla guerra alla guerra, e tentano per ogni via di salvare l'indipendenza nazionale o morire con essa, egli abbonda di interpetrazioni sinistre, e di ire, e declama e fa il moralista (1).

I vincitori, come è naturale, accolsero con gioia i suoi libri e li posero nelle pubbliche biblioteche (2). Altri poi lo celebrarono come grande scrittore ponendolo al pari di Livio (3). Ma all'incontro presso i Giudei il suo nome rimase odiosissimo (4). Oggi lasciando da banda le satire e i panegirici può dirsi che egli è scrittore talvolta elegante, ma che non può in niun modo paragonarsi ai grandi maestri, e che quantunque in molti luoghi non meriti fede, le sue opere rimangono uno dei più singolari monumenti per la cognizione di questi tempi.

Nel secolo secondo quando il latino cominciava a corrompersi e a dar segni visibili della barbarie nascente, apparisce sotto gli Antonini un nuovo rifiorimento delle lettere greche, il quale se non produce opere di primo ordine, dà scritture di buono stile, e fa crescere presso i vincitori il credito della lingua dei vinti: così che gl'imperatori onorano più che mai gli scrittori greci, e lo stesso Marco Aurelio detta in quella lingua i suoi ricordi filosofici.

<sup>(1)</sup> V. Salvador, Hist. de la domination romaine en Judée, II, 181.

<sup>(2)</sup> Giuseppe Flavio, De vita sua, 65.

<sup>(3)</sup> S. Girolamo, Epist. 22, 15.

<sup>(4)</sup> Salvador, loc. cit.

È vero che i più di quegli scrittori e oratori e filosofi che correvano il mondo a vendere scienza ed elogi erano sofisti, e che le loro false dottrine predominarono in ogni sorte di studii e invasero anche la storia (1): ma vi furono nobili spiriti che si sottrassero in gran parte alla mala influenza, e tra questi vuol contarsi Plutarco a cui tanto debbe la storia di Roma e d'Italia.

Nato a Cheronea negli ultimi anni di Claudio venne a Roma a tempo dei Flavii incaricato di affari dalla sua città natale, e dette pubbliche lezioni di filosofia a cui intervenivano i personaggi più gravi, come quell' Aruleno Rustico che poi fu spento da Domiziano (2). Non si sa quanto rimanesse in Italia, ma è probabile che allora raccogliesse la materia alle sue opere sulle cose romane delle quali scrisse più tardi quando fu tornato a Cheronea dove ebbe l'ufficio di arconte e più altre cariche.

Le sue vite parallele dei Greci e dei Romani sono note ad ognuno, e rimangono libro scolástico e popolare, anche dopochè scrittori di certe scuole si sforzarono di dar mala voce all'antico biografo, e di screditare le forti e libere virtù repubblicane da lui celebrate, perchè facevano paura alle loro povere anime. Quindi non c'intratterremo a farne lunghe parole. Ciò che importa ripetere è che egli prese a scrivere degli uomini virtuosi per nutrire con quelli esempi l'amore della virtù in sè e negli altri (3), e che fu narratore onesto, amico dell'umanità, e generoso mae-

<sup>(1)</sup> Vedi Luciano, Sulla maniera di scriver la storia.

<sup>(2)</sup> Plutarco, Della curiosità.

<sup>(3)</sup> Vedi la vita di Paolo Emilio in principio

stro di tutti i nobili affetti espressi sovente con schia eloquenza. Se nei tempi antichi abbonda di fole, nei tempi storici è ricco di erudizione, non manca di critica e non lascia di confrontare i molti autori che ha per le mani (1). Strana cosa ci sembra il rimprovero che altri gli fa di raccogliere aneddoti che hanno pure qualche valore nelle vite degli uomini, e di raccontare i prodigii che sono ripetuti presso tutti gli storici antichi. Più giusto è notare gli errori in cui cadde per la non piena cognizione della lingua latina (2). Ma questi ed altri difetti sono compensati da molte virtù. In tristi tempi di schiavi sente la grandezza delle antiche repubbliche, ammira ed esalta la virtù di ogni gente. Ritrae bene i grandi uomini nella vita privata come nei pubblici fatti, e ci dà Roma colla sua grandezza, colle sue virtù, coi suoi vizii: e quindi quelle vite sono uno dei più ricchi fonti della storia di Roma sui costumi e sulle antichità della quale ci porgono curiose notizie anche le questioni romane, e altre delle sue opere morali, quantunque in esse egli risenta del fare dei sofisti.

Pochi anni dopo Plutarco, un altro greco di Alessandria, Appiano, si volse a questi studii con differente disegno, e concepì una storia universale in nuova maniera. Venuto a Roma sotto gli Antonini vi esercitò per la sua patria l'ufficio di avvocato presso il tribunale dei Cesari: poi per mezzo di Frontone suo amico e compagno di studii ottenne carica di procuratore impe-

<sup>(1)</sup> Egli cita 250 autori di cui circa 80 ci furono per la più parte rapiti dal tempo. V. Heeren, De fontibus et auctoritate vit. Plutarchi. Gottingae 1820.

<sup>(2)</sup> V. la vita di Demostene in principio e quella di Catone il Censore ove egli stesso dice di non conoscer bene il latino.

riale (1), e allora potè darsi tutto al suo grande lavoro nel quale, lasciando la via battuta dagli altri, prese a narrare la storia interna ed esterna di Roma, e quella d'Italia e delle provincie, secondo che ciascuna di esse comparisce in campo a combattere per la sua libertà (2). La metà forse del suo lavoro è ora perduta. Ci rimangono pochi frammenti della storia dei re, delle cose italiche, sannitiche, e galliche e sicule e numidiche: e i libri sulle cose ispaniche, sulla guerra di Annibale, sulle puniche, siriache, macedoniche, sulla mitridatica, sulle faccende d'Illiria, e cinque libri sulle guerre civili. Mancano i fatti da Augusto a Traiano, le guerre di questo coi Daci e cogli Arabi, e la statistica dell'impero che doveva compier l'opera (3).

Egli ci dà poche notizie dei fatti e degli uomini dell'età sua che ricorda solo per incidenza (4). Giudica con equità l'amministrazione imperiale, ammira Roma portata al colmo della prosperità e della bellezza e vivente sotto temperato governo al tempo degli Antonini (5): ma non adula nessuno, e gl'imperatori dice che veramente sono re (6).

È ripreso di anacronismi, di confusione, di oscurità, di grossi errori geografici (7), di esser troppo avaro di date, di non conoscere il segreto della forza e della debolezza delle nazioni combattenti con Roma,

<sup>(1)</sup> Frontone, Epist. pag. 28 ec, 426 e 432.

<sup>(2)</sup> Appiano, Praef. 14.

<sup>(3)</sup> Praef. cit. 15.

<sup>(4)</sup> V. De Reb. Hisp. 38; De Bell. Civ. 1. 38; 11, 7, 44. 86, 90; V. 46 ec.

<sup>(5)</sup> Praef. 7; De Bell. Civ. IV, 16.

<sup>(6)</sup> De Bell. Civ. II, 7.

<sup>(7)</sup> V. De Reb. Hisp. 1, 7, 10; Niebhur, Lectures on the History of Rome vol. III, pag LXXV.

di non vedere le cause vere delle guerre civili, di non avere unità filosofica, di non saper discutere le testimonianze che allega. Ma sua lode è di sceglier bene gli autori da seguitare, di rimanersi al dubbio quando non può raggiungere il vero, e di mostrare esattezza e buona fede e candore quando le reminiscenze della scuola dei sofisti non disturbano le sue qualità naturali. Ed è soprattutto importante nella narrazione delle guerre civili sulle quali ci ha conservato documenti preziosi (1).

Ultimo dei Greci che scrivessero con gran larghezza delle cose romane fu Dione Cassio nato a Nicea in Bitinia e vissuto a Roma ai tempi di Commodo e dei suoi successori. Fu senatore e console due volte, e sotto Alessandro Severo governò l'Affrica, la Dalmazia e l'Alta Pannonia dove ebbe a lottare con suo gran pericolo contra la insolenza soldatesca. Da ultimo tornò al suo luogo natale, e vi morì vecchissimo (2).

La parte che ebbe alle faccende politiche gli dette esperienza degli uomini e delle cose, e quindi aiuti molti ed agevolezza a scrivere istorie. Cominciò i suoi lavori con un racconto del regno di Commodo subito dopo che questi fu morto, e poscia, confortato dalla buona accoglienza fatta a quel primo tentativo, pose mano alla storia generale di Roma dall'arrivo di Enea

<sup>(1)</sup> Vedine le prove in Egger; Examen ec. pag. 243 ec. il quale con gran cura ha confrontato Appiano con gli altri scrittori specialmente in ciò che riguarda i tempi di Augusto.

<sup>(2)</sup> Dione Cassio LXXX, 1. 4, 5; Reimar, De vita et scriptis Cassii Dionis. V. anche l'iscrizione riguardante lo storico Dione Cassio pubblicata da Bartolommeo Sorghesi nel Bullettino di Corrisp. archeolog. 1839, pag. 136. Essa torna a confermare il duplice consolato di Dione nell'anno 229 di Cristo.

in Italia fino al regno di Alessandro Severo. Occupò dieci anni in ricerche, e dodici a scrivere la grande opera che distendevasi in 80 libri e che ora è in gran parte perduta. La parte meglio conservata è quella che corre tra il primo triumvirato e il regno di Claudio. Il racconto delle guerre civili è più largo di quello del principato, o perchè la materia si porgesse meglio allo scrittore, o per la difficoltà, come egli dice, che vi è a scrivere esattamente e largamente di tempi in cui tulto si fa in segreto (1).

Egli intese meglio d'ogni altro la costituzione di Roma nei suoi varii tempi, e come nomo di stato e duce di eserciti badò più degli altri alle cose civili e guerresche, e quindi i suoi libri sotto questo rispetto meritano molta attenzione. Non si illuse, come altri, sulle finzioni dei governi precedenti al suo tempo, nè credè alle commedie repubblicane di Augusto: ma male legittimò il governo imperiale, e male affermò i principi sciolti da ogni obbedienza alle leggi.

Con una ricca raccolta di fatti rese grandi servigii alla storia, ed è sventura che molti de'suoi libri andassero perduti, e che di altri non ci rimanga che un magro compendio. Egli ebbe grandissima fama quantunque non fosse nè elegante nè grave scrittore: e la critica con tutta ragione gli rimprovera oggi di essersi dilettato troppo delle amplificazioni sofistiche e delle declamazioni rettoriche, di avere ingombrato il racconto di noiosissime aringhe, di essersi diffuso in cose inutili o di lievissima importanza, in luoghi comuni, e in volgari riflessioni morali, e di mancare

<sup>(1,</sup> Dione Cassio LIII. 3.

qualche volta di esattezza per quella avversione alle cifre, la quale lo indusse quasi a scusarsi di porre la data precisa della battaglia di Azio (1).

Dopo di lui non si hanno quasi più che estratti e povere compilazioni e compendii. La storia dei tempi successivi sta presso che tutta nelle miserabili vite degli Augusti scritte per la più parte da tristissimi compilatori in tuono declamatorio, senza critica, senza ordine di fatti e di tempi, senza accuratezza di ricerche, senza arte di composizione o di stile. L' eloquenza si rifugia in insipidi panegirici pieni di falsità, spregevoli per la bassezza dei pensieri come ridicoli sotto il rispetto dell'arte. Solamente avvi splendore nella letteratura giuristica, che giunge alla sua massima altezza nella prima metà del secolo terzo con Papiniano ed Ulpiano i quali all'eccellenza delle dottrine accoppiano anche le bellezze dello stile. Ogni altro studio cade nell'abiezione o perisce. Ogni opera di gusto si va corrompendo: le iscrizioni stesse e le monete sentono l'influenza barbarica: la bella lingua di Tullio si empie più che mai di arcaismi, di neologismi, di solecismi, di alterazioni, di modi strani e viziosi, e la barbarie invade le lettere prima che i barbari corrano a prendere stanza nelle nostre contrade.

(1) Dione Cassio LI, 1; Egger loc. cit. pag. 303.

. • • •

## DECADENZA E ROVINA

Un popolo che si lascia rapire ogni più sacro diritto e serve tremante a tiranni come quelli di cui vedemmo la storia, è un popolo che corre sulle vie della morte. Ciò solo basta a mostrare come la decadenza di Roma cominciasse col cominciare dell'impero. In seguito vi ha qualche momento in cui la decadenza si arresta, ma presto ripiglia il suo corso e procede più rapidamente alla finale rovina.

Nei tempi che ora ci si fanno davanti crescono smisuratamente i mali cominciati nel periodo precedente. Il malato fa qualche sforzo per rialzarsi, ma ricade subito in languore mortale. Si tentano novelli rimedii, si fa fronte ai pericoli per qualche istante, ma il nemico piglia maggiori forze, e alla fine prorompe e semina per ogni dove desolazione e morte.

Nel terzo secolo dell'impero piglia piede la tirannide più spaventosa di tutte, quella delle milizie. Il mondo è al tutto in balìa di feroci soldati che pongono l'impero all'incanto e sollevano al trono quelli

che promettono loro più largo stipendio, e poi li uccidono e vendono ad altri il tristo onore di farsi scannare. Da Commodo a Diocleziano cioè in 92 anni (191-284 di Cristo) di 34 imperatori morirono di morte naturale tre soli, Settimio Severo, Claudio, e Tacito. Caddero trucidati, e i più dalle milizie, Pertinace, Didio Giuliano, Albino, Pescennio Nigro, Caracalla, Macrino, Eliogabalo, Alessandro Severo, Massimino, i Gordiani, Pupieno, Balbino, Filippo, Marino, Gallo, Emiliano, Gallieno, Aureliano, Floriano, Probo, Caro, Numeriano, Carino. Geta su ucciso dal fratello Caracalla in braccio alla madre. Valeriano morì prigione dei Persiani. Pochi ebbero la sorte di finire, come Decio, in battaglia coi barbari. Alcuni caddero dopo avere imperato giorni o mesi. Lo stesso avvenne a quelli chiamati i trenta tiranni che al tempo di Valeriano e di Gallieno usurparono l'impero nelle varie provincie: i più spenti in breve dalle milizie che gli aveano inalzati.

Alcuni degli imperatori, ma pochi, tentarono di governare con forza e giustizia, di togliere i disordini interni, di frenare i nemici esterni. Inutili sforzi. Chi più si mostrasse energico contro la militare anarchia, e cupido di ristorare la disciplina, era certo di vedere rivolte contro il suo petto le spade di quelli che poco prima lo avevano salutato e inalzato con grida di gioia. Settimio Severo fu il solo che scampasse a morte quantunque tenesse severa disciplina: ma anch'esso dovè una volta quietare i soldati ribellanti pagando diecimila sesterzii a testa, e lasciò ai figliuoli il tristo ricordo che bisognava trattar bene i soldati e non darsi pensiero del resto. Alessandro Severo, giovane di nobile cuore e di retti intendimenti, invano tentò di lottere contro la insolenza soldatesca: non potè impedire

che le riottose milizie insanguinassero komo il giureconsulto Ulpiano presidente que di Stato, e poscia rivolgessero il ferro como mi quantunque amato dal popolo di Roma e dans presidente que vincie.

Crebbero le rapine e il sangue. Caracalia, Mic crino, Eliogabalo, Massimino, Gallieno, e i più GE. trenta tiranni empirono il mondo di spavento con esta deltà non ancora vedute, e con vizii più infami d. quelli per cui andarono esecrati Nerone, Domiziam, e l'ultimo degli Antonini. Caracalla era un pazzo sauguinario e furioso: si vantava che un oracolo lo avenus chiamato la bestia feroce d'Ausonia; uccise e spogliò s Roma, in Italia e nelle provincie alle quali vendè il gravoso diritto della cittadinanza romana; rapì a tutti per esser largo ai soldati. Macrino era stato gladiatore, istrione, servo nella casa dei Cesari, e mostrava l'ignobile animo sull' impudente aspetto. Eliogabalo che portò a Roma tutte le orgie e le sozzure dell'Asia, e violò con vizii senza nome tutte le leggi dell'umanità e della natura, segna col suo impero il punto più basso a cui possa discendere un popolo schiavo.

Principi affricani, sirii, arabi, traci, goti, barbari, di animo e di aspetto bestiali: i più elevati, come dicemmo, per anarchia di soldati, altri per intrighi di donne, e governarono ferocemente e da ladri. Quindi tutto pieno di paure, di sconvolgimenti, di oppressioni, di rapine, di sangue. Si narra di uomini uccisi a migliaia, di città intere distrutte. Confiscate le rendite municipali, saccheggiati i templi, tolte ai privati le robe e le vite. Ad Alessandria Caracalla ordinò l'uccisione di tutti i cittadini per vendicarsi degli epigrammi fatti contro di lui. Poi lotte in Roma tra soldati e popolo con ucci-

sioni, e saccheggi e incendii: e per giunta guerra civile in Egitto, rivoluzione dei poveri e dei servi in Sicilia sotto Gallieno; peste e fame per molti anni nelle provincie: da ogni parte torture contro i Cristiani.

In tanto disordine venne opportunità ai barbari di rompere i confini: nè essi lasciarono di usar l'occasione.

Già fino dal tempo degli Antonini avevano cominciato rivolte di popoli, e sollevazioni di intere provincie, e leghe di barbari, e assalti al cuor dell'impero. Ora oltre Reno e Danubio si andarono formando tre grandi leghe alla testa delle quali stavano Goti, Franchi, Alemanni pronti a correre l'impero e a invadere l'Italia. In Oriente sorgevano minacciosi i Persi. In Britannia i Caledoni infestavano i possessi romani. Contro : essi : combattè : vigorosamente : Settimio Severo, ma più imperatori-(Caracalla; Macrino, Alessandro Severo) turpemente comprarono coll'oro la pace in Oriente e in Germania. Massimino guerreggiò prosperamente sul Danubio e sul Reno: sotto Gordiano terzo furono vinti i Franchi a Magonza, cacciati i Goti di Mesia, e i Persi di Siria. Ma subito dopo la tempesta si adunava prù grossa, e poco valsero contr'essa gli sforzi di Decio. Tutto il settentrione era in moto; orde infinite prorompevano al Reno. I Goti invasero di nuovo la Dacia, la Mesia, la Tracia, e Decio morì in battaglia contr'essi. Gallo suo successore finì con pace vituperosa promettendo ai barbari un tributo annuo. Valeriano combattè di nuovo sul Danubio e sul Reno; poi corse contro i Persi che ripassavano l'Eufrate, e caduto in loro mani morì prigione fra strazii e oltraggi, mentre Gallieno suo figlio stava tra meretrici e

lenoni, e i barbari correvano ogni provincia e precitavano dalle Alpi in Italia. L'impero era a pericolo estremo se quattro prodi imperatori non ne arrestavano la rovina. Claudio II vinse gli Alemanni in Italia, e sconfisse i Goti in Illiria. Aureliano corse dall'una all'altra frontiera, ruppe di nuovo gli Alemanni in riva al Metauro, premunì Roma con più larga cerchia di mura, vinse Zenobia che tentava di fondare un impero orientale in Palmira, e, ricoverato l'Oriente, si volse all'Occidente e ricondusse all' obbedienza romana Britannia, Gallia e Spagna. Felicemente combatterono Probo e Caro; e il primo menò stragi in Gallia e in Germania, costrinse i nemici a pagar tributo e a dare 16 mila giovani che disperse per le legioni. Di più stabilì 100 mila barbari. sulle terre dell'impero: il che fu di grandissimo danno e facilitò le posteriori invasioni.

Cacciati i nemici e riconquistate le provincie invase da essi, l'impero rimaneva profondamente travagliato dalle patite scosse. Da ogni parte rimanevano traccie delle feroci irruzioni: fortezze atterrate, frontiere sguarnite, campagne deserte, città rovinate, popolazioni distrutte, desolazione in ogni contrada. Bisognava guarire i mali passati e prevenire i futuri.

Alla difficile e quasi impossibile opera si applicò Diocleziano, il cui inalzamento (284 di Cristo) forma per ciò un'epoca memorabile nella storia dell'impero. Le legioni d'Oriente gridarono imperatore questo dalmata che venuto di estrazione servile, per sua virtù erasi sollevato ai primi onori della milizia. Era prode in guerra, aveva alto intelletto delle faccende civili, e ogni cura volse, a restaurare l'impero, e a salvarlo dai barbari. Vedendo che i mali più grandi venivano dall'anarchia militare, dalle contese di successione fra

i capi degli eserciti, dalla instabilità della potenza sovrana, e dalle invasioni straniere, vi cercò riparo col fortificare i confini, col fondare un governo dispotico che assicurasse dai disordini interni, e col dividere la potenza in più mani che fossero pronte a resistere su tutti i punti, quantunque nel suo disegno l'impero dovesse rimanere uno solo. Divise il nome e la potenza di imperatore con Massimiano, un fiero soldato: a lui come a sè dette il nome di Augusto, fece Cesari Galerio e Costanzo Cloro destinati a coadiutori e a successori degli Augusti, per impedire le vacanze del trono e le arbitrarie elezioni dei soldati. Unì i Cesari e gli Augusti con legami di matrimonii, e divise così il governo del mondo: prese per sè le provincie dell'Asia; dette a Massimiano l'Italia e l'Affrica; a Costanzo Spagna, Mauritania, Gallia e Britannia, a Galerio Tracia, Illiria e tutte le regioni fino al Ponto Eussino; loro residenze furono Nicomedia, Milano, Augusta dei Treviri (Treves), e Sirmio. Diocleziano rimase capo supremo di tutti: nè per tal divisione si rompeva l'unità della monarchia, anzi l'assolutismo di un solo fu ora stabilito apertamente e senza colori di parole menzognere. L'imperatore prese diadema, e fu e si chiamò padrone anche negli atti ufficiali. Egli sapeva che i titoli, lo splendore, e il fasto hanno gran potenza sui più degli uomini. Quindi per rendere forte e venerata la sua maestà si chiamò Dio anche in vita, si fece adorare con ginocchia e fronte a terra; e tutto ciò che a lui si riferiva fu detto sacro e divino. Il nuovo ordinamento fu una monarchia al modo orientale con tutto il lusso e il fasto dell'Asia. I governanti ebbero ciascuno suo palazzo e sua corte, con pompe ed ufficii, e con enorme dispendio che necessitò maggiori gravezze sui popoli. Quindi le crudeli esazioni: quindi anche l'Italia sottomessa a più grave e inusitato tributo.

I quattro, residenti in quattro luoghi diversi, poterono meglio di un solo tutelare i confini, e, rimanendo concordi, vinsero di leggieri i competitori sorti in più luoghi, sconfissero orde nemiche in Gallia, in Britannia, in Affrica, in Asia dove riportarono l'impero alle sponde del Tigri, e fortificando i limiti ritardarono le irruzioni barbariche.

Diocleziano maledetto dai Cristiani per la feroce persecuzione mossa contr'essi, è celebrato anche oggi da altri come grande uomo di Stato e creatore di un mirabile sistema di amministrazione nella cui vasta macchina tutte le ruote erano in armonia col principio medesimo del governo. Ma con tutto ciò egli non seppe rendere nuova vita all'impero: ed è naturale, perchè il dispotismo uccide sempre, e non anima mai. La combinazione imaginata da lui per salvare dall'anarchia alla morte dei principi può apparire ingegnosa, ma nel fatto non rispose allo scopo cui egli mirava. E prima che egli stesso morisse si tornò agli usati disordini: in breve vi ebbero cinque guerre civili, e sei competitori empirono di stragi e di desolazione le provincie e l'Italia, finchè Costantino non gli ebbe levati tutti di mezzo (306-337).

Questi volse il valore e l'ingegno a recarsi in mano ogni cosa, a restaurare l'impero, a compiere l'opera della monarchia cominciata da Diocleziano. Nè guardò a mezzi per conseguir l'intento. Combattè 17 anni, prode, infaticabile, pieno di nuovi partiti, e al tempo stesso perfido, traditore, crudele, feroce ai prigioni, micidiale del sangue suo: famoso per grandi

vittorie e per novelli istituti, e bruttato da triste ambizioni, da sospetti, e da fiero amore di vendetta: s'inalzò col proprio coraggio e coll'ingegno guerresco, e molto si giovò dei vizii e dei delitti dei suoi tristi rivali.

I fatti suoi di maggior conseguenza sono la conversione al Cristianesimo, l'ordinamento dello stato dispotico, e la traslazione della sede imperiale sul Bosforo.

La religione cristiana si era mirabilmente allargata in mezzo alle persecuzioni ripetute sotto Nerone, Domiziano, Traiano, M. Aurelio, Settimio Severo, Massimino, Decio, Valeriano, Aureliano e Diocleziano. Nella profonda corruzione dell' impero e nella universale oppressione i nuovi credenti insegnavano e praticavano le dottrine dell' uguaglianza fra tutte le classi, la mansuetudine, l'umiltà, la carità, l'amore dei nemici, il dispregio delle ricchezze, e intrepidamente suggellavano le sante dottrine col sangue. La imperiale stoltezza che gli chiamava faziosi argomentò di distruggerli usando ferro e torture, e contribuì a moltiplicarli senza modo. Il sangue dei martiri fu semenza di nuovi credenti, i quali al tempo a cui siamo si vedono prodigiosamente cresciuti in ogni paese.

Costantino ammirando quella gran forza e quella eroica virtù, la usò a suo profitto. Per avere nei Cristiani un appoggio ai propri disegni, si fece cristiano, e portò sul trono e rese dominante la credenza stata finora proscritta. Che in ciò fosse governato anche da sue ragioni politiche par chiaro dal contegno serbato quasi per tutta la vita: perocchè mentre teneva come bandiera la croce, coniava medaglie a Marte propugnatore, a Ercole, al Sole, e al tempo stesso ordinava la celebrazione della domenica e faceva leggi sulle

consultazioni degli aruspici. Dapprima lasciò libertà di coscienza, poi punì di morte chi facesse sacrifizii e consultasse indovini. Chiuse templi pagani, fabbricò chiese, entrò di mezzo alle contese dei nuovi credenti cui fu largo di doni e di privilegii, e unì alle dottrine cristiane ogni sorte di superstizioni e di assurde opinioni. Si battezzò solo nei momenti estremi. Col proteggere il Cristianesimo fece un gran bene al mondo; ma per questo non voglionsi obliare le sue molte tristizie tra cui stanno in primo luogo le stragi domestiche.

Appena che ebbe tolto via colla guerra i rivali, riprese e compì l'opera della monarchia cominciata a ordinare da Diocleziano. Suo scopo fisso era il governo dispotico, e il concentrare tutto in sè, e l'esser padrone del mondo, senza colleghi, senza eguali. Egli pure fece sacra ogni cosa che al principe si riferisse: furono sacre anche le stalle imperiali. Crebbe lo splendore e il fasto all'uso orientale: cinse diadema, si ricoprì d'oro, empiè il palazzo di eunuchi, di cortigiani, di guardie, di ufficiali, di conti, di nobili nuovamente creati e gerarchicamente divisi con titoli di illustri, egregii, spettabili, chiarissimi, perfettissimi. Ad essi destinati a sostegno del trono dette privilegii e vantaggi, fra cui l'onore di adorare il principe e baciarne la porpora, e, quello che meglio valeva, di esser liberi dalle gravezze. Partì l'impero in quattro prefetture: d'Oriente, d'Illiria, d'Italia, delle Gallie; divise tutte in provincie, e ciascuna di queste in diocesi. Tutti i ministri ordinò in guisa che fossero necessitati a servir fedelmente, senza aver modo a nuocere al capo supremo. Smembrò e sminuzzò provincie e comandi, separò le funzioni civili dalle militari, e studiò che gli ufficiali delle une e delle altre si sacessero mutuo equilibrio,

e che ridotti a limitati poteri non avessero modo a far novità. Dai sudditi si difese mettendo loro sul collo i soldati ricondotti dai confini nelle città: alle insurrezioni militari provvide studiando di degradare e avvilire le milizie.

Delle sue leggi alcune umane e benefiche, altre ferocissime. Provvide ai figli dei poveri che i parenti esponevano per non aver modo a nutrirli: moltiplicò i mezzi di emancipare gli schiavi. Il crimenlese punì col fuoco; la magia e l'idolatria trattò come delitti di lesa maestà divina. Arse vivi i falsificatori di monete. I rapitori di donne puniti di morte; arsi vivi o affogati con piombo liquefatto i loro complici. Per gli adulteri l'estremo supplizio.

Per meglio stabilire la monarchia dispotica tolse la sede dell'impero da Roma, dove erano troppi i ricordi di libertà, e la trasferì a Bisanzio che ingrandita e magnificamente adorna da lui prese il suo nome. Il che su di gran nocumento all' Italia e a Roma che rimasero spopolate e povere perchè la gente e le ricchezze andarono da ogni parte alla nuova capitale. Fra le ragioni di questa traslazione citasi come prima quella che da Costantinopoli posta in sito forte tra l'Asia e l'Europa meglio si poteva resistere ai barbari. E di fatti ivi l'impero d'Oriente sopravvisse quasi dieci secoli a quello d'Occide nte che serbò sua sede in Italia. Ma sembra che Costantino inteso soprattutto a piantarsi bene sul trono si desse poco pensiero di assicurare l'impero dai barbari. Dopo aver conquistato Roma con armi barbariche, prese truppe ausiliarie dai barbari, ne inalzò i capi agli onori, li fece possessori di terre, li pose a guardia ai confini, togliendone i presidii ivi posti da Diocleziano: tristo partito con cui aprì l'impero e agevolò le ulteriori irruzioni. Per toglier via tutto ciò che ricordasse le istituzioni antiche, indebolì le legioni, le fornì di proletarii, di stranieri mercenarii, e di schiavi, le ridusse all'avvilimento estremo. I soldati viventi mollemente nelle città fra diletti di donne e teatri, e crudi solo coi sudditi, diminuirono il timore delle rivolte, ma al venire delle grosse orde barbariche non furono buoni a respingerle.

Costantino fu giudicato variamente nei tempi antichi e moderni: ebbe lodi estreme e biasimi estremi. Lasciando da banda gli uni e le altre, può dirsi che molto meritò dell'umanità difendendo e propagando la dottrina di Cristo, togliendo di mezzo i tiranni che al suo comparire infestavano il mondo, e studiando di togliere l'anarchia militare che fu orribile flagello per tutto il secolo terzo. Ma non per ciò vuolsi credere che gli uomini nel novello ordine menassero prospera vita. Sotto questo governo dispotico tutti i vantaggi furono dei privilegiati di corte, il cui fasto insultante si nutriva col sangue dei popoli. Vi fu un esercito di funzionarii con grosse pensioni: quindi innumerabili spese, e quindi gravezze inaudite, che irritavano senza servire a far forte lo Stato. Gravissime imposte fondiarie; tasse sul commercio, sugli artigiani, sui coloni, sugli schiavi, su chi non possedeva nulla. Amministrazione oppressiva, odiosissima. Vi erano verghe e torture per quelli cui la povertà impedisse di pagare le enormi gravezze. I piccoli proprietarii ridotti agli estremi, per sottrarsi agli incomportabili pesi vendevano loro beni e loro libertà e si facevano servi della gleba. É narrato anche di parenti che vendevano i figli e prostituivano le figlie per saziare le ingorde fauci del fisco.

Tutte le previsioni di Costantino non valsero ad

assicurare il trono e l'impero dagli usurpatori, dal furore dei soldati, e dalle guerre civili. Morendo lasciava tre figli, Costantino II, Costante e Costanzo, fra cui fu diviso l'impero, e molti nipoti, alcuni dei quali dichiarati già Cesari. Questi ultimi rimasero spenti quasi tutti in una sollevazione di soldati. Dei figli, Costantino II fu ucciso in guerra fraterna, e Costante da un Magnenzio competitore sorto in Gallia. Onde alla fine Costanzo riunì in sè tutta l'eredità paterna, ma senza esser capace a guardarla dai barbari irrompenti in Occidente e in Oriente. A lui successe Giuliano detto l'Apostata, il solo dei nipoti scampato alle stragi, e l'ultimo dei Costantiniani che tennero il trono: uomo singolare dagli altri per energia di carattere, per valor militare, per altezza di mente. Combattè da eroe contro i barbari, li ricacciò dalle Gallie oltre il Reno, guerreggiò sul Danubio, e morì in battaglia contro i Persiani in età di 32 anni dopo brevissimo regno (363). Del suo ingegno parlano ancora le opere che scrisse in greco. Ebbe severi costumi, tolse via il fasto di corte, diminuì le gravezze, governò umanamente. Ma la sua memoria rimase infamata dagli sforzi fatti per ristabilire le credenze pagane: impresa insensata come quella di chi tenti uccidere i vivi per fare rivivere i morti, e alla luce preferisca le tenebre.

Dopo di lui regnò otto mesi Gioviano, uomo da poco che si ricorda per un molto vergognoso trattato coi Persiani, e per un lodevole editto che concedeva a tutti libertà di coscienza. Quindi i soldati gridarono imperatore Valentiniano, uomo duro, ma valoroso che prese a collega suo fratello Valente lasciandogli le provincie orientali, e pigliando per sè l'Occidente, posta sua sede in Milano.

Nuvoli di barbari avevapo ripassato Reno e Danubio: scoppiavano sollevazioni in Britannia: sorgeva un usurpatore in Affrica: da ogni parte assalti furiosi all'impero. Valentiniano di per sè o per suoi generali tenne fronte a tutti i nemici; compresse le insurrezioni, vinse in Gallia, passò il Reno, messe la divisione fra i barbari, menò trionfo e fu celebrato da oratori e poeti. Nel governo è detto crudele: puniva tutti i delitti di morte. Pure fece anche più leggi umane; vietò l'esposizione dei fanciulli, dette favore agli studii, tollerò tutte le religioni.

Morto in una spedizione (375), gli successe il figlio Graziano giovane di mite natura, che si associò il fratello Valentiniano II fanciullo di quattro anni, e lasciò le provincie orientali allo zio Valente, uomo sospettoso, codardo, crudele, ariano fanatico sotto il quale l'Oriente fu posto a terribili prove dai Goti, spinti oltre dagli Unni, una gente asiatica, feroce sopra ogni altra comparsa finqui, distruttori pel piacere di distruggere. Questi Unni tentato più volte di muovere dall'Asia verso Occidente, e arrestatisi per gli ostacoli opposti loro da altre tribù incontrate per via, erano pronti a proseguire quando ne avessero il destro. Ora vinti gli Alani stanziati tra il Volga e il Mar Nero, in Sarmazia si trovarono a fronte dei Goti, i quali incapaci a resistere a tanto furore si riversarono sul Danubio invocando da Costantinopoli protezione e soccorso. Valente accordò loro asilo e terre, ma li lasciò in preda alle crude angherie dei suoi ministri. Onde i Goti infuriati corsero alle armi e in una gran battaglia presso Adrianopoli (378), fu menata grande strage di Romani. Vi perì anche Valente, e Costantinopoli stessa portò pericolo di cadere in mano ai nemici che oramai presero ferma stanza al di qua del Danubio.

Delle quali cose spaventato Graziano prese a collega Teodosio ponendolo al governo dei luoghi più esposti al pericolo. Era questi uno spagnuolo destro e valoroso che sostenne con forte braccio l'impero cadente. Tolse via gli usurpatori, quietò i nuovi rivolgimenti di Britannia e di Gallia, arrestò i progressi dei barbari, li disunì per via di trattati, stanziò i Goti in Tracia e in Mesia col carico di difendere i passi del Danubio, e ammise 40 mila dei loro guerrierì nelle truppe romane: rinnovamento di un errore commesso altre volte, e che alla fine fece l'impero preda ai nemici. Ma pel momento tutto pareva salvato, e Teodosio ebbe il nome di grande. Certo fu l'ultimo imperatore valoroso, e l'ultimo che tenesse tutto il mondo in sua mano.

Alla sua morte (395) l'impero su diviso, e così rimase per sempre, in occidentale e orientale: il primo retto da Onorio che tenne stanza e corte a Milano, il secondo da Arcadio, ambi figli di Teodosio, ambi inetti a portare il gran peso, e quindi governati l'uno e l'altro da loro capitani, da barbari, da cortigiani, da eunuchi, da donne. Per Onorio governò Stilicone, un Vandalo, gran duce, che salvò più volte l'Italia dalle feroci invasioni. Egli cacciò di Grecia Alarico re dei Visigoti, e lo cacciò poscia d'Italia vintolo in battaglia presso l'antica Pollenza nel Monferrato, e di nuovo a Verona. Ma il siero nemico, non spento, in breve minacciò nuovamente dalle Alpi, e lo trattennero col prezzo di quattromila libbre d'oro a patto che guardasse i confini d'Italia.

E subito dopo lui precipitò ferocemente dalle Alpi Radagasio con Vandali, Svevi, Alani e altre genti più crudeli dei Goti, e venne fin sotto Firenze, tutto devastando e rubando finchè Stilicone accorse anche qui al riparo e vinse e disperse le innumerabili orde. Dopo i quali fatti il prode guerriero accusato di voler pigliarsi l'impero fu fatto iniquamente trucidare da Onorio. E allora Alarico, non temendo più alcuno, ridiscese liberamente dalle Alpi, creò un imperatore contro Onorio, venne tre volte sotto Roma, la bloccò, l'afflisse di inaudita fame, e alla fine vi entrò (410), e le dette orribile sacco. Poi corse a disertare l'Italia inferiore ed ivi morì. Ataulfo suo successore fece pace con Onorio, e avutane in moglie la sorella Placidia, lasciò l'Italia e andò a fondare un regno in Linguadoca, nella quale come nelle Spagne i barbari oramai piantarono ferma sede.

Costanzo nuovo ministro d'Onorio e nominato anche collega studiò di far buon uso di sua potenza e di salvare almeno l'Italia. Morto poi egli e l'imperatore (423), un Giovanni primo suo segretario tentò di vestire la porpora e cercò sostegno dagli Unni mandando ad essi Ezio ufficiale romano di origine barbara: ma fu vinto ed ucciso dalle forze di Teodosio II imperatore d'Oriente, il quale pose sul trono occidentale Valentiniano III sotto la tutela di sua madre Placidia. E il governo stette di fatti in mano di lei: e in questo tempo l'impero perdè la Britannia occupata dai Sassoni (426), l'Affrica presa dai Vandali (429), e l'Elvezia e la Gallia orientale dai Borgognoni (435), mentre il Norico, la Pannonia e la Dalmazia erano cedute all'impero d'Oriente. Più che mai furono potenti i mercenarii e i capi delle milizie. Vi erano tra questi il barbaro Ezio, e l'Italiano Bonifacio due prodi uomini che avrebbero potuto difender l'impero cadente se il demone della discordia e dell'ambizione non si cacciava tra essi. Ezio potente alla corte, per gelosia all'altro che era gover-

natore di Affrica, lo fece richiamare dal governo: e Bonifacio temendo per sè di qualche mal tratto chiamò colà i Vandali di Spagna, i quali sotto Genserico loro duce occuparono tutte le coste, e, presa anche Cartagine, corseggiarono i mari, infestarono Sicilia, Corsica e Sardegna, e fecero infiniti mali ai lidi d'Italia. Ezio dall'altra parte fece ogni supremo sforzo per difender l'impero stimandolo omai cosa sua: provvide all'Italia, e nelle Gallie acquistò gloria immortale tenendo fronte ad Attila, il più feroce di tutti i barbari, il flagello di Dio, che irruppe colà con numero immenso di Unni. Ezio, raccolti intorno a sè quanti più potè Romani e ausiliari barbarici stanziati nelle Gallie, andò contro le ferocissime orde, e ne riportò la grande vittoria (451) dei campi Catalaunici (Champagne) che salvò dall'estrema rovina la civiltà d'Occidente.

Attila vinto ma non distrutto comparve l'anno appresso in Italia e distrusse Aquileia, Padova e altre città, sterminando la gente e lasciando dappertutto rovine e deserto. Molti allora cercarono scampo nel vicino mare e nelle isolette di Rio Alto: e ciò vuolsi desse principio a Venezia. Poscia il flagello di Dio partì d'Italia, mosso secondo alcuni dalle preghiere di un ambasciata romana che aveva a capo papa Leone, e secondo sant' Isidoro, perchè sentivasi Ezio alle spalle.

Ezio ultimo sostegno dell'impero finì come Stilicone: l'imperatore temendo gli volesse togliere lo stato, lo spense di propria mano. Poscia Valentiniano accrebbe i mali pubblici violando la bella moglie del senatore Petronio Massimo. Onde l'oltraggiato marito ardendo di un immenso amore di vendetta ordì una congiura, effetto della quale fu la uccisione dell'imperatore e l'inalzamento di Massimo al trono. Questi volle anche obbligare Eudossia vedova dell'ucciso a farglisi sposa: ed
ella per vendicarsi invitò Genserico a prendere Roma:
e gli promise aiuto all'impresa. Il barbaro venne: al
suo appressare, Massimo volle fuggire, ma fu ucciso a
furor di popolo. Genserico non curando preghiere di
clero e di senatori saccheggiò la città per 14 giorni.
Furono spogliati i più nobili monumenti antichi e le
chiese cristiane: e le più preziose ricchezze andarono
in Affrica con numero grande di prigionieri (455).

Ora nella città spaventata tutta la potenza sta in mano di un altro barbaro, dello svevo Ricimero, capo delle truppe mercenarie in Italia, una delle ultime pesti dell'impero. Egli non osa inalzarsi al trono, ma ne dispone come di cosa sua, e per più anni fa a sua voglia gli imperatori, e gli uccide quando mostrano di non volere esser suoi dipendenti.

Dopo Massimo tenne per breve l'impero un Avito inalzato dai Visigoti delle Gallie. Ricimero gli tolse lo Stato e lo sforzò a rendersi cherico (modo nuovo trovato ora per assicurarsi degli emuli), e pose in suo luogo Maggioriano (457), il quale di spirito altero e generoso non fu obbediente quanto avrebbe voluto Ricimero: e quindi questi lo uccise frodolentemente, e fece eleggere un Libio Severo uomo oscuro e inetto: poi, non contento neppure di esso, lo spense, e coll'intendimento di aver soccorsi d'Oriente contro i Vandali di Affrica accettò da Costantinopoli per imperatore il senatore Antemio (467) di cui sposò la figliuola: ma come anche questo accennava di sottrarsi al suo dispotismo, Ricimero non curando i legami del sangue, lo assediò in Roma e lo uccise, e tenne egli l'impero col senatore Olibrio (472); finchè morti ambedue, su gridato imperatore un Glicerio contro il quale venne da Costantinopoli Giulio Nepote che prese Roma e Ravenna e lo forzò ad abdicare.

« Viveva in quel tempo (scrive Antonio Ranieri), uno scellerato, per nome Oreste, il quale vide la prima luce in Roma e quivi si nutricò da bambino. Poscia, itosene fra gli Unni, e acconciatosi con Attila, gli faceva come da scrivano, componendo, in nome di quello, frasi gonfie e scempiate che erano lanciate qua e là a spavento delle miserabili popolazioni. Costui non dubitò, nè d'andare ambasciatore del Tartaro a Costantinopoli, nè di essergli guida e spia all'assalto d'Italia. Di poi, morto quello, ritornò a Roma, dove (nè ciò parmi ultimo indizio della viltà dei tempi) non solo non fu nessuno che desse a lui il guiderdone debito ad uomo stato servo al forestiero e traditore della patria, ma eziandio fu creato generale da Nepote. Al quale secondo la natura sua ribellatosi Oreste, costrinse i Romani a dichiarar Cesare il suo figliuolo Romolo Augustolo. Poscia assediò Nepote in Ravenna, onde quegli fuggendo navigò a Salona. » (Storia d'Italia dal V al LX sec.).

Ma i barbari che stavano sotto gli ordini di Oreste, mal contenti di lui che rifiutava il terzo delle terre d'Italia, gli si voltarono contro, e fecero loro capo Odoacre, uomo valoroso di nazione erulo o rugio, che aveva ottenuto alto grado fra le guardie imperiali. Egli raccolti intorno a sè Eruli, Alani, Rugi, Turcilingi, Scirri e altri popoli barbari battè Oreste a Pavia, e lo spense. Quindi vinte Ravenna e Roma prese Augustolo, ma avuta pietà di sua innocente giovinezza, invece di macchiarsi le mani nel sangue di lui, lo rilegò con assegnamento di seimila scudi d'oro

in un Castello, già villa di Lucullo, nella Campania, dove poscia morì, non si sà quando nè come. E così finì oscuramente e vilmente anche l'ultimo resto e il nome dell'impero romano d'Occidente l'anno 476 dell'era volgare e 1229 di Roma: e così si stanziarono da padroni in Italia gli stranieri cui da lungo tempo era affidata la difesa di essa.

Estrema era la miseria in cui giacevano le nostre contrade dopo tante rivoluzioni e rapine, dopo tante incursioni barbariche, dopo tanto sangue sparso. Dappertutto desolazione per flagelli di guerra, per carestie, per pestilenze. L'Italia disertata, spopolata, priva delle provincie che la nutrivano dovette ora dare agli stranieri anche la terza parte delle sue terre.

Odoacre fece chiedere dal senato all'imperatore d'Oriente il titolo di patrizio e il governo d'Italia per reggerlo a nome di quello; ma non si curò nè di porpora nè di imperiali insegne. Serbò gli ufficii e i nomi antichi, leggi, ordini municipali, e senato e console a Roma. Tenne sede a Ravenna ove già l'avevano trasferita gl' imperatori perchè luogo forte di sito, e perchè colla comodità del mare dava facile comunicazione con Costantinopoli. Odoacre, quantunque ariano, come i più dei barbari, non dette molestia ai cattolici e pare non fosse nè predatore nè crudele tiranno: pure non riuscì, come i barbari stanziatisi in altre provincie, a fondare durevol potenza, o perchè i suoi barbari fossero pochi, o perchè lo travagliasse l'imperatore orientale da cui emancipavasi, o perchè gl'italiani tenendolo come loro spogliatore erano apparecchiati a volgerglisi contro alla prima occasione.

E questa venne prestissimo. L'anno 488 nuove orde barbariche irruppero dalle Alpi: infinita moltitu-

dine con donne, vecchi, figliuoli, carri, masserizie, come nazione che andava a cercare stanze migliori. Erano gli Ostrogoti o Goti orientali fermatisi già in Pannonia quando i Visigoti staccandosi da essi andarono a cercar ventura altrove e posero loro sedi in Gallia e Spagna. Li conduceva Teodorico il più grande dei barbari fondatori di regni, il quale educato alla corte di Costantinopoli vi aveva appreso le arti di regno, e accoppiava l'energia dei barbari agli artificii orientali, e desiderava ardentemente di condurre la sua gente a sedi migliori, e di pigliare imprese con cui mostrar suo valore e accrescere la sua potenza. L'imperatore Zenone gli era stato largo di titoli e di onoranze, ma egli non lasciatosi sedurre dalle carezze del greco, lo aveva quando aiutato, quando guerreggiato, e ora d'accordo con esso muoveva all'impresa d'Italia.

Odoacre animoso com' era non mancò a se stesso, e corse a chiudere l'entrata al nemico. Ma fu battuto sull' Isonzo (488) e poscia a Verona, d'onde corse a Roma, e trovate chiuse le porte andò ad afforzarsi a Ravenna: poscia rifattosi, uscì di nuovo alla campagna, prese Cremona e Milano, e resistè finchè Teodorico non lo battè la terza volta sull'Adda (490), e lo costrinse a rinchiudersi nuovamente in Ravenna dove campeggiatolo quasi tre anni lo ridusse con orribile fame a darsi a patti (493). Pare gli fosse promessa salva la vita: ma invitato a un banchetto come a sancire la pace, Teodorico con enorme tradimento lo spense col figlio e toltosi via quell'impaccio, si assise sicuro sul trono d'Italia.

Sue cure prime furono ingrandire, afforzare e ben reggere il nuovo regno. Cogli accorgimenti e colle armi in poco tempo recò in poter suo tutta Italia, e quindi estese la dominazione oltre le Alpi. Soggiogò Svevi, Gepidi e Bulgari; entrò di mezzo a Franchi e Visigoti contendentisi nelle Gallie, fece suo pro delle altrui discordie e menò sì bene le sue arti che in breve trattò con maggioranza assoluta tutti i più potenti capi dei barbari, s'imparentò con essi, e oltre a Italia con Sicilia e Dalmazia, signoreggiò la Svevia, la Pannonia Sirmiense, il Norico, le due Rezie, la Provenza e la Narbonese fino ai Pirenei, e al di là tutta la Spagna.

Anch'egli dette ai suoi il terzo delle terre conquistate, ma studiò di unire insieme vincitori e vinti, e impedì che quelli usassero prepotenza con questi. Per adulare gl'Italiani vestì, e fece vestire i suoi alla romana; professò di tenere il regno dagli imperatori d'Oriente e di comandare per volontà del senato. I romani più illustri, come Cassiodoro, Severino Boezio e altri accolse a sua corte: a Roma diè giuochi nel circo, e al popolo rinnovò le distribuzioni gratuite all'uso antico. Fece leggi uguali pei vincitori e pei vinti: ma riunì in sè e nei suoi tutta l'autorità politica, e la forza militare: solo le magistrature civili affidò agli Italiani. Vestì la porpora, prese titolo di re, e, sotto altro nome, usò ogni arte per restaurare il vecchio edifizio delle istituzioni imperiali.

Dapprima, sebbene ariano, protesse anch'egli i cattolici: e quantunque illetterato così che è fama non sapesse scrivere il proprio nome, si dilettò degli studiosi delle lettere, protesse il sapere, restaurò i monumenti antichi, e ne costruì dei nuovi.

Molto fece per la prosperità dell'Italia, la quale sotto il suo regno ebbe fortune e splendori non più veduti da lungo tempo. Per le sue cure rifiorì l'agricoltura nelle già desolate regioni, furono disseccate pa-

ludi, restaurati porti, aiutati i commercii e le navigazioni. Onde è detto che queste nostre contrade prima affamate videro ora il prezzo delle vettovaglie calato di un terzo; e si aggiunge tale essere stata la sicurezza interna che più non vi era bisogno di chiuder le case.

Ma negli ultimi tempi si tornò alle miserie della tirannide perchè il re mutò il senno in furore, la confidenza in sospetto, la mitezza in ferocia; e perdè gran parte della bella fama acquistata. Irritato dall' imperatore Giustino che perseguitava gli ariani in Oriente, egli ariano perseguitò i cattolici già protetti in Italia. Fu feroce ad Albino patrizio consolare accagionato di cospirare coll'imperatore. Nè valse la difesa di Boezio già sì favorito in corte: in sua vece furono ascoltati uomini infami che accusarono anche lui di avere sperato la libertà di Roma. E quindi Severino Boezio, l'uomo più grande del tempo suo per sapienza e virtù fu rinchiuso in dura prigione a Pavia: e poichè ciò levava scandali e ire tra gl'Italiani, fu ucciso crudelmente da sgherri mandatigli al carcere in mezzo agli orrori del quale aveva scritto la Consolazione della filosofia, un libro che rimane a mostrarci la squisita dottrina e l'animo indomito di quest'uomo chiamato con ragione l'ultimo dei Romani. Fu poi ucciso anche Simmaco suocero di Boezio, uomo pure notevole per dottrina e virtù, reo di aver lamentato la uccisione del genero: e per contese religiose su fatto perire in carcere il veccchio papa Giovanni. Teodorico nel suo furore aveva ordinato a Roma di cacciare da loro chiese i cattolici per darle agli ariani: ma impedì la esecuzione del decreto un flusso di ventre che uccise il re (526) l'anno 74° dell'età sua, e 37° del suo ingresso in Italia.

Gli ultimi fatti resero la sua memoria esecrata fra gli Italiani, e quindi impedirono ai Goti di metter salda radice in Italia. Al che contribuì non poco anche l'esser caduto il governo, dopo di lui, in mano di una donna, di un fanciullo, e di un uomo scellerato e codardo che su vitupero e rovina di sua gente.

Teodorico lasciò erede Atalarico nato di Amalasunta sua figlia, il quale aveva allora dieci anni. Per
esso resse la madre saviamente e temperatamente aiutata da Cassiodoro che rimase a capo di tutto il governo civile. Era donna di alto animo, amava gli studii,
parlava greco e latino, e quindi volle che il giovinetto
fosse educato alla romana, e si adornasse di lettere.
Ma così non la intendevano i maggiorenti di sua nazione i quali, stimando che gli studii servissero a spegnere la virtù guerresca, tolsero il figlio alla madre, e
lo messero a vivere con altri giovani in ozio tra bagordi e lussurie nelle quali morì a 18 anni.

Amalasunta odiata dai suoi cercò appoggio a Costantinopoli dall'imperatore Giustiniano, poi si ristrinse col suo cugino Teodato cultore di filosofia e di lettere ma vilissimo di animo e brutto di tutti i vizii, e lo chiamò a parte del trono a patti che egli avesse titolo di re e rimanesse a lei la potenza. E il tristo uomo tenne i patti così che in breve Amalasunta fu imprigionata in una isoletta del lago di Bolsena ove non molto dopo finì strangolata.

Ma Teodato rimasto solo non seppe far nulla che valesse a mantenere nè il regno nè sè. Trattò di vender l'Italia ai Greci, poi si pentì, poi mandò nuove ambasciate, scrisse sconce lettere, fece ridicole consulte, imbrogliò, non pensò ad assicurarsi colle armi, e rovinò tutto dando modo facile di spodestarlo a Giu-

stiniano che dai delitti e dalle viltà del traditore prese pretesto e occasione a sodisfare il desiderio che aveva grandissimo d'insignorirsi d'Italia. Questi dette l'impresa a Belisario, un gran duce già famoso per sue vittorie contro i Persiani e per avere ritolta l'Affrica ai Vandali. Belisario dapprima s'impadronì di Sicilia (535), poscia entrò in Napoli coll'arte, e vi fece orribile sterminio degli abitatori. Per le quali cose i Goti di Roma montarono in furore, e accagionandosi di tutto la codardia di Teodato, fu ucciso mentre cercava scampo nella fuga, e fu gridato re Vitige, un prode guerriero.

Questi lasciato un presidio a Roma si ritrasse a Ravenna d'onde tentò negoziati ed accordi coll'imperatore greco, e al tempo stesso preparò guerra. Belisario intanto avute a dedizione le Calabrie e l'Apulia andò a Roma e mentre entrava da una porta, ne usciva da un'altra il presidio dei Goti non forte a difenderla (536). Ma Vitige raccolto grande esercito, (dicono di 150 mila uomini) presto tornò ad assediarlo (537). Guastò tutti i luoghi all'intorno, affamò la città: vi furono assalti, grosse battaglie a campo aperto, e zuffe alla spicciolata. Procopio numera 69 combattimenti. Andò famosa questa difesa di Belisario, il quale non ostante la poca sua gente e la viltà dei Romani resistè per un anno così che il re dei Goti alla fine affamato egli stesso nel suo campo fu costretto a levarsi dall' impresa. Allora la guerra si sparse per gran parte d'Italia: guerra minuta, di rapine, di campeggiamenti intorno a molte città ora prese, ora perdute dall'una parte e dall'altra con gran danno dei miseri abitatori. Venne per di più anche un'invasione di Franchi che richiesti. di aiuto dai Greci e dai Goti fecero strage degli uni e degli altri, e predarono Italia. Fra tante calamità,

grandissime quelle che afflissero la città di Milano, la quale ribellatasi ai Goti fu assediata da questi, e dopo gli strazii di orribile fame, ricaduta in loro mano patì un eccidio crudelissimo, dicesi di 300 mila persone. Da ultimo Belisario assediò Vitige in Ravenna, la quale pure fu ridotta agli estremi, e dopo crudeli patimenti si arrese. Con la capitale, col re, e col regio tesoro cadde in potere dei Greci tutta Italia tranne Pavia. Ma presto rimutarono le cose: perchè Belisario che da un canto rifiutava fermamente il regno offertogli dai Goti per serbarsi fedele al suo signore, era dall'altro per intrighi di corte accusato di voler tradire Giustiniano, e venne richiamato in Oriente. Egli partì conducendo prigione Vitige (540), e con lui partiva la fortuna dei Greci in Italia.

elessero prima un Ildibaldo, poi un Erarico; e uccisi questi in pochi mesi per private vendette, gridarono re Totila, il prode dei prodi, il quale con egregio valore restaurò le sorti di sua gente correndo ardimentoso l'Italia da un capo all'altro. Prese più città nell'Emilia e in Toscana, e tentata invano Firenze, passò il Tevere, lasciò Roma indietro, corse a Napoli, l'assediò, la recò in poter suo, ridusse i Bruzii, Lucania, Puglia e Calabrie. In più luoghi, come a Benevento e a Napoli, distrusse le mura, ma si mostrò umano ai vinti, punì le violenze dei suoi: venerò S. Benedetto a Monte Cassino: rimandava onorate ai mariti le donne cadute in sua mano, raccomandava i buoni costumi, diceva la giustizia essere fondamento e sostegno allo Stato.

In breve per la singolare virtù di quest uomo rimase ai Greci poco più che Roma e Ravenna. Quindi fu pensato al riparo: e cessati a Costantinopoli i sozzi intrighi di corte contro Belisario, Giustiniano rimandò in Italia il famoso guerriero, ma con piccolo esercito e senza pecunia: ed egli venne a perder la gloria acquistata nella prima guerra. Giunse con gente raccogliticcia, poca, misera, inesperta, ed entrato a Ravenna, ivi stava a vedere senza muoversi a niuna impresa importante, invano chiedendo e aspettando più validi rinforzi da Giustiniano, mentre il nemico correva l'Italia da un capo all'altro.

Totila nel 546 fu a Roma in persona, l'assediò, la ridusse agli estremi della fame, e alla fine vi entrò per tradimento. Invano Belisario aveva fatto prova di soccorrerla di vettovaglie. I Goti uccisero quasi tutta la gente avanzata alla fame. Tra quelle tante calamità è narrato che Rusticiana vedova di Boezio, la quale nel tempo dell'assedio aveva dato ai poveri ogni aver suo, andava ora mendicando la vita di porta in porta, e i feroci soldati l'avrebbero uccisa se il re non impediva quel nuovo delitto. Totila diroccò in più parti le mura della città e ne cavò le porte: poi la lasciò senza difesa e conducendo séco i cittudini più ragguardevoli corse di nuovo nell'Italia inferiore a riprendere i luoghi di Lucania e Calabria che nel frattempo erano ricadati in mano dei Greci. Quindi Belisario ebbe agio a riprendersi Roma deserta, e la riparò e l'afforzò come potè, ma in modo che gli su dato di ributtare tre assalti di Totila, il quale surioso ricomparve tre mesi dopo (547).

Continuarono le correrie: su combattuto con varia fortuna, e dopo più oscure vicende di guerra sminuzzata in campeggiamenti, in espugnazioni e perdite di città, Belisario su richiamato a Costantinopoli, e Totila guastate le regioni meridionali d'Italia corse in Piceno, battè duemila Greci, prese Rimini a tradimento, espugnò Perugia, tornò contro Roma, e travagliatala di nuovo colla fame vi entrò per tradimento degli Isauri difensori di porta a S. Paolo. E ora non la rovinò, ma pose ogni studio in restaurarla, ripopolarla, afforzarla. Poscia prese gran parte di Sicilia e Corsica e Sardegna, ed era di nuovo padrone di quasi tutto il regno d'Italia.

Pareva che Giustiniano involto futto in contese teologiche e in brutture di eunachi e di donne curasse meno della conquista d'Italia statagli sì a cuore per l'avanti, quantunque preti, monaci e altri italiani riparatisi a Costantinopoli lo pregassero caldissimamente a liberarli dai Goti. Dopo il richiamo di Belisario indugiava, esitava, faceva e disfaceva capitani, destinò più d'uno alla guerra d'Italia: ma erano gente da poco, e tutto procedeva lentissimamente finchè non venne deputato all'impresa l'eunuco Narsete che usato già ai vili servigii di corte, ora si mostrò al mondo guerriero eccellentissimo. Aveva ignobile aspetto, evirata natura: ma grande ingegno guerresco, e maschio cuore erano in lui. A circa 80 anni di età egli ebbe la virtà di vincere un Totila, e di distruggere il regno dei Goti. Aveva il favore della corte, era ben provveduto di gente, di pecunia, di autorità: conduceva Unni, Eruli, Slavi, Longobardi e altri barbari venturieri. Deliberato a non perder tempo in assedii andò diritto al nemico, e s'incontrò con esso nell'Umbria tra Gabbio e Matelica (552). Totila apparecchiato allo scontro e unito a Teia suo valentissimo capitano accettò di gran cuore la pugna, e mostrandovisi folgorante nelle armi fece tutte le parti di gran capitano e di prode soldato, ma non valse a vincere la fortuna dell'eunuco. Fu grande e lunga la battaglia con mirabili prove dall'una e dall'altra parte. I Goti caddero a migliaia senza cedere di un passo, ma alla fine della giornata andarono in rotta, e il re fuggente, quando tutto era perduto, fu ferito a morte da un Gepido che lo inseguiva, e morì poco dopo. Aveva regnato e combattuto fortemente undici anni.

I Goti scampati alla pugna elessero a re il fortissimo Teia il quale per non perdere il tesoro serbavasi a Cuma, con grande ardimento corse tosto in Campania, e raggiunto quivi da Narsete combattè (553) l'ultima grande battaglia alle falde del Vesuvio presso a Nocera. Fu lo sforzo supremo del nerbo dei prodi di una forte nazione. Le prodezze di Teia e dei suoi, molto inferiori di numero al nemico, agguagliano quelle più portentose degli eroi antichi celebrati da storie e poemi. Il re aiutante della persona, e di animo pieno di ardire maraviglioso combatte a corpo a corpo, menò ferocemente l'asta nei petti nemici, riparò con grande scudo più volte mutato i loro strali, e dopo avere per più ore fatta grande strage intorno a sè morì colpito d'una saetta: e con esso morirono molti dei suoi vendendo carissima la vita. I sopravissuti combatterono fortemente anche tutto il di appresso, e come il vincitore si vedeva a tristo partito con quei disperati, permise loro di partire a buoni patti, purchè lasciassero l'Italia. Essi poi chiesero aiuto ai Franchi, si unirono ad altri barbari, e fecero nuove scorrerie e rapine. Altri presi nei varii presidii furono mandati prigioni in Oriente; altri pare avessero facoltà di viversi come sudditi in loro terre nelle varie provincie italiane: ma il loro nome d'ora in poi si vede spegnersi al tutto in Italia.

Gli scrittori affermano che essi furono miti agli Italiani più di tutti gli altri barbari e gli celebrano come nobile e fortissima schiatta la quale se avesse potuto stanziarsi quietamente tra noi avrebbe fondato un regno capace a porre l'Italia a pari degli altri grandi Stati d'Europa, e a liberarla dalle infinite sciagure che poi l'afflissero e l'affliggono ancora.

Non si potrebbe dire a parole quante fossero le miserie italiane nei tempi di questa atroce guerra dei due popoli stranieri che si contrastavano il dominio delle nostre contrade. Non vi fu città importante che non patisse espugnazioni, saccheggiamenti, assedii, e tali strazii di fame che in qualche luogo, come a Piacenza, la gente cibavasi di carne umana. Napoli fu assediata due volte e sentì che belve fossero i Greci che venivano col nome di liberatori. Roma patì più assedii e cinque espugnazioni con strazii di fame, e grande strage degli abitanti uccisi dagli assalitori e dai difensori. A Milano città per grandezza, populazione e ricchezza capo di quasi tutte quelle d'Italia, nell'assedio dei Goti era gran ventura avere un cane o un sorcio: poi fu rasata, menatovi l'eccidio che ricordammo, e le donne andarono in schiavitù. A più città come a Roma, a Piacenza e a Cuma gli assedii durarono un anno: in altre più mesi: e oltre a Napoli, Roma, e Milano, ne furono straziate Rimini, Ancona, Osimo, Ravenna, Urbino, Pesaro, Fano, Fermo, Ascoli, Orvieto, Perugia, Assisi Narni, Spoleto, Tivoli, Civitavecchia, Acerenza, Compsa, Otranto, Taranto, Rossano, Reggio, Siracusa, Messina, Fiesole, Firenze, Lucca. Molte città smantellate: Tivoli ditstrutta e trucidati tutti i cittadini: mezze arse Pesaro e Fano: saccheggiata e devastata quasi tutta Sicilia. E fra le crudeltà della guerra facevansi sentire la fame venuta per la desolazione delle campagne, e quindi le pestilenze e la moria. I campi mal seminati; le messi

cadevano non mietate al suolo. Fame crudelissima travagliò la Liguria nel 537. L'anno appresso è detto dei montanari toscani che mangiavano pane di ghiande. Nel Piceno morirono di fame 50 mila persone, e più lungo il seno Jonio. Procopio che vide quei terribili mali descrive gli squallidi volti dei miseri, ler membra macilente, la pelle fatta nera, gli occhi torvi e furibondi. Nel furore della fame l'uomo si lanciava a dilaniare le membra dell'altr'uomo: e in un vico presso a Rimini due donne rimaste sole scannavano nel sonno i viandanti ivi capitati e gli divoravano.

Poi altri travagli da nuove invasioni barbariche di Franchi e Alemanni. I primi straziarono lungamente la Venezia, e la Liguria marittima; e dicesi rovinassero Genova (539). Dopo venne, con tanti altri mali, una gran pestilenza d'Oriente e d'Illiria a compiere la desolazione d'Italia (544). Quindi nuove orde di Alemanni e di Franchi alla fine del regno dei Goti corsero libenamente dalle Alpi all'estrema Calabria, e uccisero, e rapirono totto ciò che vollero finchè una pestifera malattia e il clima e le gozzoviglie mon gli uccisero pressochè tutti. Perocchè Narsete padrone d'Italia tenendosi dietro alle mura delle città pensava solo a salvar se stesso e i soldati, e nulla curando i miseri vinti lasciò libero il passo ai barbari che poterono a loro voglia infuriare, trucidare e devastare nelle campagne di Roma e in tutta l'Italia inferiore.

Queste erano le sorti degli Italiani ridotti a provincia di un impero lon tano che dava loro servitù obbrobriosa, senza sicurezza, senza riposo. Gl' Italiani stolti, per la funesta idea di restaurare l'impero, avevano favorito la distruzione dei Goti che pure potevano rendere unita e forte e indipendente l'Italia; e ne avevano in premio di essere straziati più crudelmente. I preti avevano favorito la invasione dei Greci, e aiutato Belisario all'entrata di Roma sperando che sotto i novelli dominatori crescesse la loro potenza anche nelle cose mondane: ma presto poterono vedere quanto stranamente si fossero ingannati. Perchè Belisario perseguitò papa Silverio renitente ad assentire a sue voglie in questioni teologiche, e gli fece metter le mani addosso da vili sgherri: e Giustiniano e la meretrice Teodora da Costantinopoli volevano dominare anche le faccende della chiesa di Roma, e pretendevano fare e disfar papi a loro volontà.

I capitani greci durante la guerra si comportarono da crudeli e sfrenati ladroni. Belisario stesso si arricchì a spese dei vinti. E quelli rimasti dopo di lui furono più studiosi di loro utile particolare che dei pubblici negozii; rubavano e lasciavano rubare; e mentre la nazione era afflitta da mali estremi, i soldati vivevano tra bagascie e gozzoviglie, e in ladronerie di ogni sorte. Nell'assedio fatto a Roma da Totila (545) i due greci Bessa e Conone difensori della città usarono della pubblica fame per arricchire se stessi, e senza curare della custodia delle mura, pensavano solo a vender carissime le vettovaglie agli affamati: e le cose procederono poi a tanta enormità che i soldati ammazzarono Conone non più duce ma sozzo mercatante nella pubblica miseria.

Anche Narsete è accusato di depredazioni. Egli vinti i Goti e gli altri barbari sopravvenuti, compì la riduzione d'Italia nell'anno ultimo del suo governo. Si parla di restaurazione e di liberazione ma non si sa che cosa egli facesse per ordinare il paese ridotto a provincia: e in generale si tiene che l'Italia dipendente dalla pessima di tutte le corti fosse in condi-

zioni peggiori che sotto qualunque dominazione barbarica. Narsete ebbe titolo di patrizio e di maestro dei militi, e continuò la distinzione dell'autorità militare e civile. Giustiniano mandò agl'Italiani le sue leggi.

Egli morì nel 565 lasciando dietro a sè le brighe e le sozze arti che avevano bruttato il suo regno. Gli successe Giustino II, uomo da nulla, governato egli pure dalla moglie Sofia, come già Giustiniano dalla meretrice Teodora. Ad essi mandarono le loro lagnanze gl'Italiani mal sodisfatti del nuovo governo, dicendo che per le oppressioni e per le rapine di Narsete stavano peggio sotto i Greci che già sotto i Goti; e pregavano di esserne liberati, o altrimenti si darebbero ai barbari. È fama che le estorsioni di Narsete spiacessero tanto più a corte, perchè non ne metteva essa a parte; anzi richiesto di mandare a Costantinopoli tutti i tributi d'Italia disse, avere, invece, bisogno di essere aiutato di pecunia dalla capitale per non perdersi, come già era accaduto a Belisario. Per queste o per altre ragioni è certo che egli fu richiamato, e si aggiunge, non so se favola o storia, che l'imperatrice Sofia, unendo lo scherno alla punizione lo invitasse a sopraintendere alla distribuzione delle lane alle fanciulle del Gineceo: cui l'iracondo vecchio dicono rispondesse: che egli ordirebbe tal tela che nè ella nè altri potrebbero mai districare. Quindi a far sue vendette invitò alla occupazione d'Italia i Longobardi stanziati in Pannonia, e per meglio allettarli mandò loro i frutti, e le altre delizie di cui va lieta la terra italiana. Ed essi guidati dal loro re Alboino si misero all'impresa: e nell'anno 568 precipitarono a torrente dalle Alpi.

## INDICE

## DEL QUARTO VOLUME

## LIBRO SETTIMO. L'impero romano.

7

CAP. II. Gli imperatori della casa d'Augusto. Tiberio. Sollevazione degli eserciti in Pannonia e sul Reno. Imprese di Germanico. Governo di Tiberio nei primi anni. Germanico muore in oriente. Pubblico lutto e vendette. Politica di Tiberio nelle faccende esteriori. La legge di maestà e i delatori. Accuse e condanne. Brutture e atrocità del senato adulante al tiranno. Seiano primo ministro usa la sua potenza a distruggere tutti i successori all'impero. Grandezza e rovina di lui. Sterminati anche i suoi fautori. Tiberio carnefice crudelissimo. Terrore universale. Sciolto ogni vincolo di umano consorzio. Morte del feroce e sozzo tiranno. Gli succede Caligola. Allegrezza del mondo. Buon principio e pessimo fine. Gli uomini straziati e rubati da un pazzo feroce e osceno. Profusioni e rapine. Imprese ridicole. Caligola si fa Dio. Ucciso dal pugnale di Cherea. Vani tentativi per restituire la Repubblica. Al frenetico succede un vecchio imbecille. Claudio fatto imperatore dai soldati. Il governo in mano ai liberti. Imprese al di fuori. Leggi, riforme, e opere pubbliche. Atrocità e infamie di corte. Messalina e Agrippina. Clau-

| CAP. III. Anarchia militare e guerra civile. Galba vecchio e avaro   |
|----------------------------------------------------------------------|
| ucciso dopo sette mesi di regno da Ottone inalzato dalle mili-       |
| zie mentre le legioni di Germania gridano imperatore il sozzo        |
| Vitellio. La contesa si finisce sul Po. La parte vitelliana vince    |
| a Bedriaco, e Ottone si uccide di propria mano. L'Italia predata     |
| e disertata dal furore dei vincitori e dei vinti. Ofgie di Vitellio. |
| Flavio Vespasiano gridato imperatore dalle legioni d'Oriente         |
| dopo la fama acquistatasi nelle guerre contro i Giudei. Guerra       |
| dei Flaviani e Vitelliani sul Po. Cremona distrutta. Roma in pre-    |
| da ai Flaviani. Vitellio ucciso. Onori ai vincitori. Blvidio Prisco. |
| Muciano e Domiziano e le spie. Grande sollevazione destata da        |
| Civile nella Gallie e in Germania. Vespasiano in Egitto. Gerusa-     |
| lemme presa e distrutta da Tito. Vespasiauo a Roma. Provve-          |
| dimenti per ristorare l'ordine, la giustizia, le finanze, i costu-   |
| mi, e per abbellire la città. Tito tristo dapprima, poi delizia del  |
| genero umano. Calamità pubbliche. Grande incendio del Vesuvio.       |
| Roma flagellata dalla tirannide di Domiziano finchè un ferro non     |
| toglie dal mondo l'atroce mostro Pag. 295                            |
| CAP. IV. Breve e debole impero di Nerva. Traiano prode duce e        |
| modello dei principi cittadini. Umano e sapiente governo. Im-        |
| prese di guerra sul Danubio, e vittorie sui Daci. Grandi opere       |
| pubbliche. Spedizione in Oriente. Elio Adriano. Ordinamento          |
| dell'impero. Gli Antonini. Antonino Pio, Marco Aurelio, Com-         |
| modo                                                                 |
| CAP. V. L'impero nei due primi secoli, le provincie, e l'Italia e il |
| dispotismo. L'amministrazione della giustizia. I delatori. I sol-    |
| dati. Corruzione profonda. La filosofia morale e le lettere » 481    |
|                                                                      |

.8 . 1 . . . • 

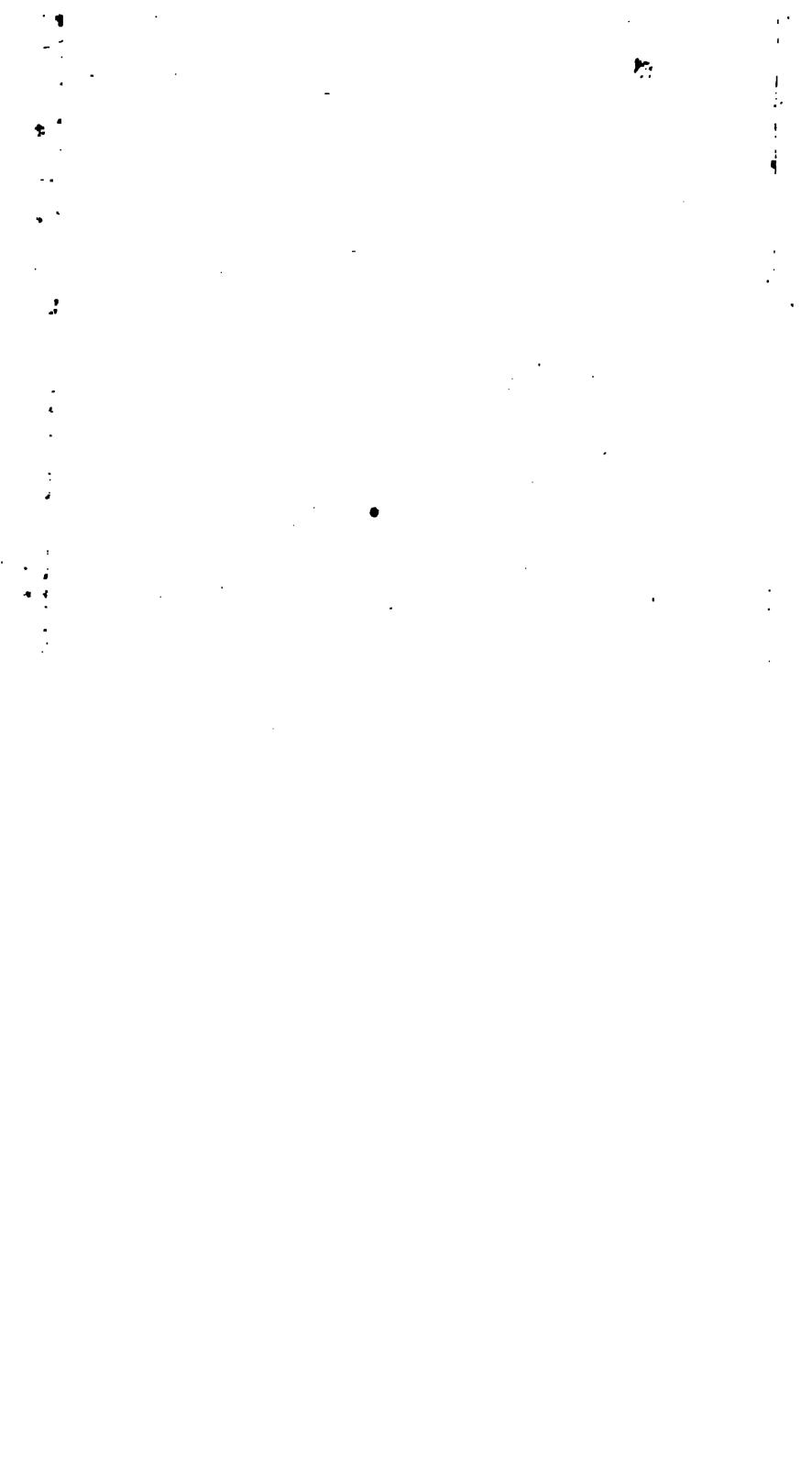

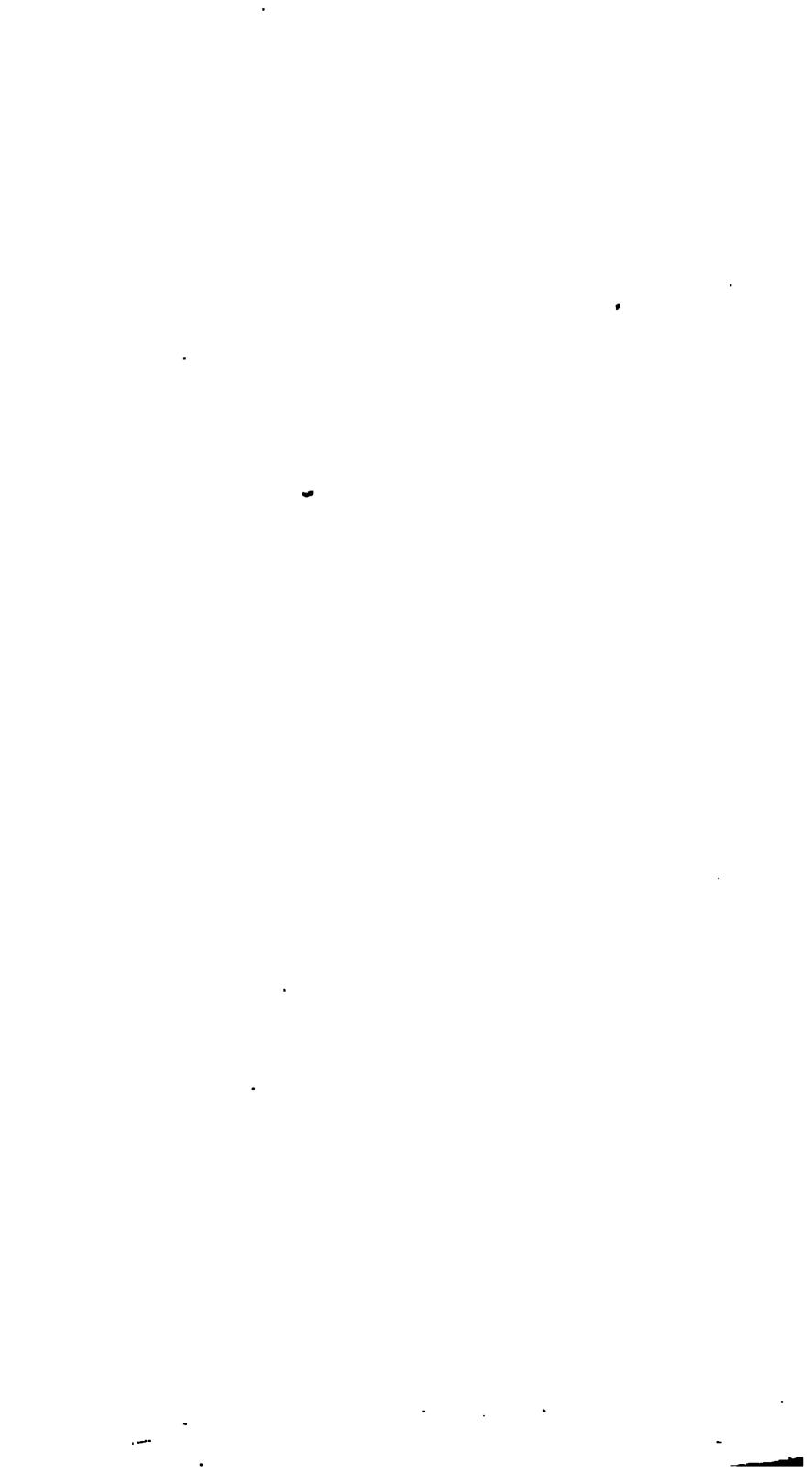



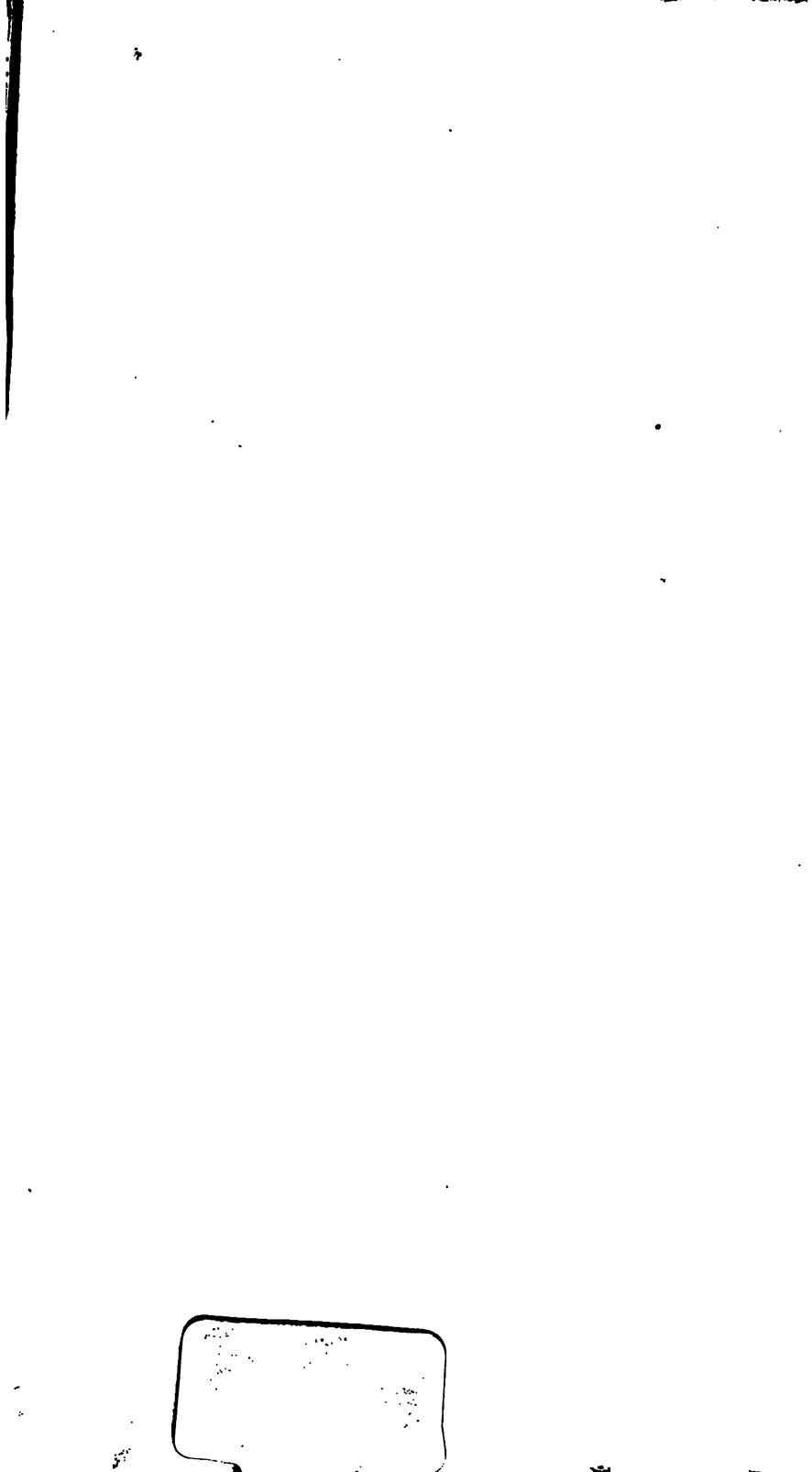

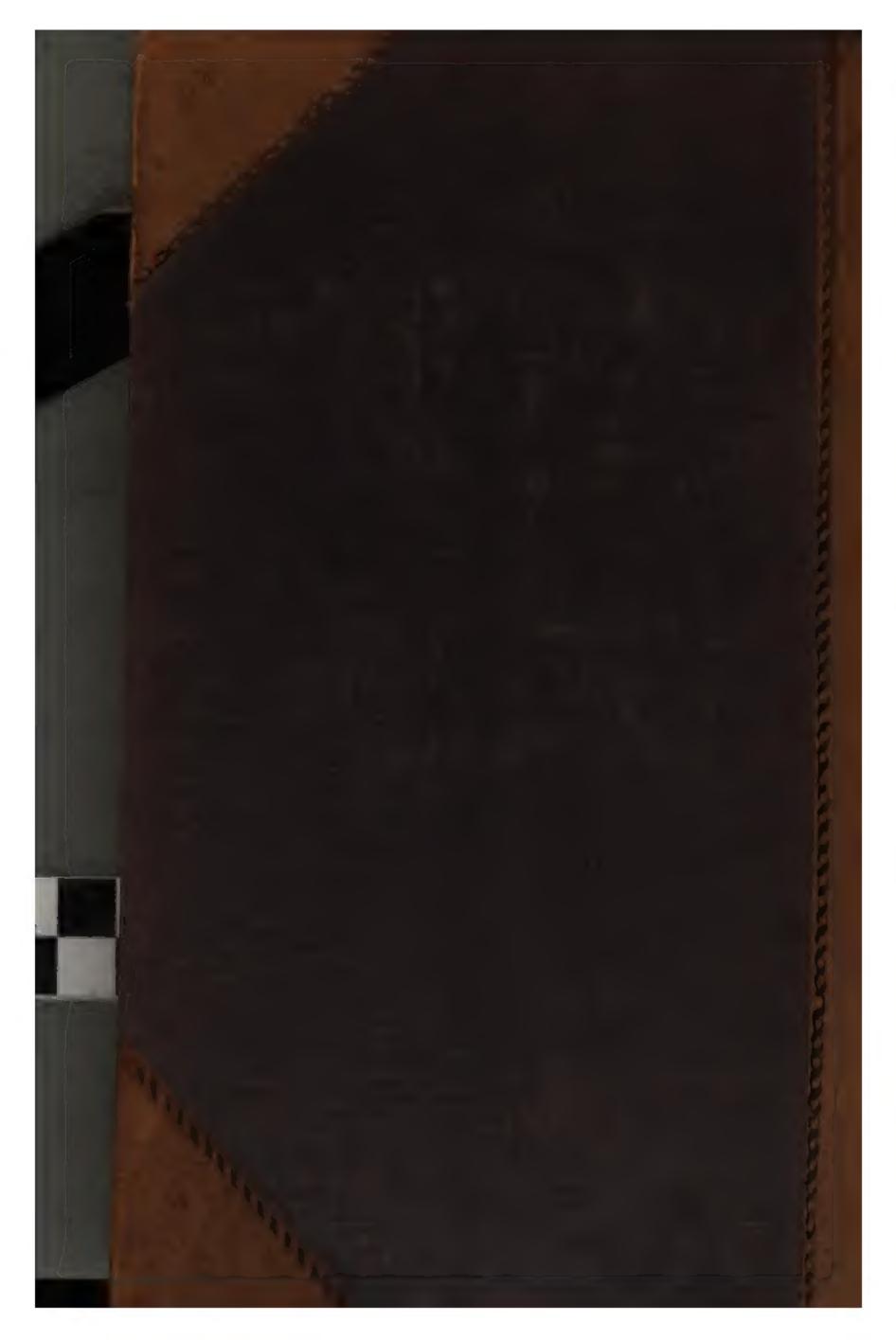